# **SACRA RITUUM** CONGREGATIONE EMO, & RMO **CARDINALI** CARACCIOLO...

Chiesa Cattolica : Congregazione dei riti, ...



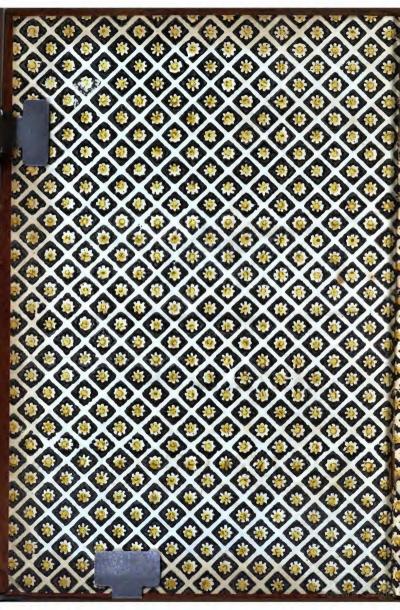

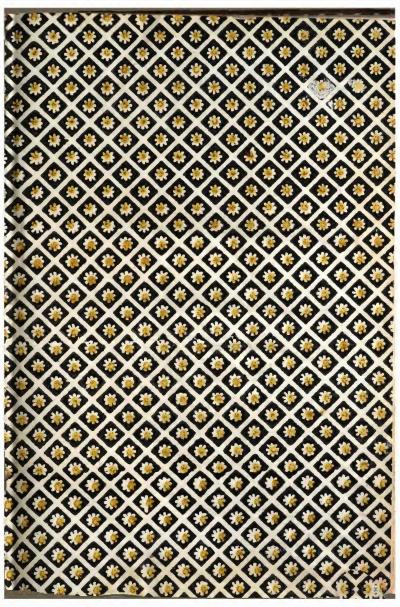

101/16

Daizada Google

Palet Lm. 12h

:

## SACRA RITUUM CONGREGATIONE

Emo, & Rmo Domino

# CARDINALI CARACCIOLO RELATORE NUCERINA PAGANORUM

Beatificationis, & Canonizationis
VEN. SERVI DEI

### ALPHONSI MARIÆ DE LIGORIO

Fundatoris Congregationis SS. Redemptoris, ac olim Episcopi Sanclæ Agathæ Gothorum.

## POSITIO





ROMÆ MDCCCIX.

A DIRECTODINECTOCIONE

APUD LAZARINUM REV. CAM. APOST. TYPOGRAPHUM

## SACRA RITUUM CONGREGATIONE

Fino, & Rimo Pamino

### CARDINALI CARELOGLO R R L A T O R E

NUCERINA PAGANGRUM

Beautheationis, & Canonian oris

VEN. SERVI SEL

## ALPHONSI MARIA

Tundatoris Congregationis SS. Redemptoiis, ac clim I piscopi Sanda Agatha Cothorum.

## PUSITIO

SUPER HIRACULIS



ROMAL MDCCCIX.

5 50 m - 10 configuration of the co

#### NUCERINA PAGANORUM

Beatificationis, & Canonizationis

VEN. SERVI DEI

## ALPHONSI MARIÆ DE LIGORIO

Fundatoris Congregationis SS. Redemptonis ris, ac olim Episcopi Sanctæ Agathæ

## INFORMATIO

SUPER DUBIO

An, & de quibus Miraculis constet in casu, & ad effectum, de quo agitur?

#### BEATISSIME PATER

P OST jucundissimam illam diem, qua die Redemptori nostro in Gelum accenso sacratissima, solemui Decreto Tuo, PIE PONTIFEX MAXIME, Veneratilem Antistitem ALPHONSUM MARIAM DE LI-CORIO Christianum Heroem declarati, (a) illud restat unum, juxta statuta Qanonum, ad ei decernendos Altarium honores, ut de Prodigiis ab Excelsi dextera Ejus intercessione patratis fudicium instituatur. Consideranti vero mihi, ac sepe numero in id ante ocitios proponenti pulcherinine Gause Actaplutima hujusmodi Prodigia occurrebant, eaque ob sanationum arduitatem, oculatorum Testum numerum, Medicorum sententiam, & perennem incolumitatis constantiam per Peritos a Golicilus ex. officio rogatos comprobatam, splendidissima, numerisque omnibus absolutadi.

Occurrebat sane mirabilis illa , ac repentina sanatio Morice Catone Caputino Givis Cave, cui ob diuturinas vionicas gravi anhelitu; sebri, tussi, pirudenti vomitu; sensuum, virium, ipsiusque vocis destitutione laboranti, sacrisque extremis munitæ, 3c assidente jam sibi Presbytero, in agoise posites, post Ligorii reliquiam ad bruchium alligatam, tres Virgines cerulea, veste amictæ, quarum altera gloriosiar, pulchriorque ceteris, sese dedere intuendas; unaque

<sup>(</sup>a) Nonis Mail MDCCCl'IL

simul V. Alphonaus de Lirorio, qui manu tegrotam immuebat. Al hujusmodi Dei Famuli signum ex iis Virginibus altera apprehena aggrote manu ei surgere jubet, lactaque narrat Dei Gentiricem, quam pulchriorem iis Virginibus Indicat; suo famulo. Alphono ibi præsente deprecatore, valetudinem apud Deum obtinuisse. Visionis veritatem virium, colorisque instantanea resitutio, uecono febris, purulenti vomitus, tussis, anhelitusque repentina cessatio patefecere; cunctis, imprimisque Medico, Miraculum inclamanti-

Dus; ut in Summario super virt, pag. 781. C. seq. Num. VI. Occurrebat Maria Theresa Somma Civitate Gramani indecim amos nata ob ingressum in urentem furnum facie, gula, calvarie, totoque cerptre adapta, tumida, sentibus destituta, jam Medici sententia ob internum capitis abscessum, pusque per aures effluens, omnino deposita, ac per applicitam a Matrina cius capiti V. Alphonsi imaginein statim ad census resocuer. Et ad prissinam incolumitatem resiliuta, cit. Sum. pag. 782. Num. VII.

Occurrebat Dominicus Damiadu Nucerimus Pharmacopola, qui acuta

occurrenta Dominicus Dominicus Pharmacopola, qui acuta maligna febri, dirisque internis correirus reuciatibus, excuntium Sacramentis duorum Medicorum jussu ad felicem exitum premunitus, & profinido, lethalique copore submeraus pallida cum morte sibi adstante luctabat, cum V. Alphonsi corollam ab afflicia Uxore ejus manibus admotam non modo, contractis illico in pugnum digitis, apprehendidit, & ad ejus globulos 'salgtationem angelicam balbutiens recitavit, sed paucia ab illine momentis e lethali sopore emersus, ac fere redivivus sonora voce inclamavit, tunc V. Alphonsum de Ligorio propelectulum apparutise; ascraque manu suo capiti imposita, valetudinem fuises sibi politicitum, edecanque momento sese perfecte sanum, & incolumem intelligere; quemadmodum revera obstupercentes domestici accitique Medici, tentamine facto, testatisunt; (cit. Sum, pag. 188. mm. V.)

adprobetur. Nunc operæ pretium est , ut de propositis Miraculis ser-

monem instituam .

#### MIRACULUM I.

Subice, perfectaque restitutionis Mammilla cum papilla ob ulcus gangranosum magna ex parte pridie abscissa Magdalena de Nunzio.

Magdalena de Nunzio annorum 39. Uno Francisci Tozzi TerræReini Beneveutanæ Dioccesis menseAprili anni 1790. die dečimo quin-

COLUMN TO S

to a partu, lancinanti dolore ingentique abscessu laterali in sinistra mamma corripitur. Eo usque tumefactæ maminæ moles excreverat, tit cam amplins întra pectoralia indumenta de more coercitam tenere non valens, finteo tectam 'illam foris pendulam deferre cogeretur . Triduo in ejulatu transacto cum tumor, erosis jam mammillaribus ductibus, saniem cum lacte manasset, ad curationem accitur Chirurgus, idemque Medicus Excellens D. Jo. Baptista Orlando . Is post applicita in irritum emollientia atraui nigramque cutem adverteus anathomico scalpello abscessum aperuit, ex quo purulenta sanies effluxit . Insequenti mane , amotis ab ulcere spleniis , diagnostica gaugrente signa, nigricantia scilicet fabia, nigrum fætidumque pus, ac indolens, emortua, & fungosa caro ad novam eum al egissionem impulere. Omnem itaque mammillarem substantiam gangræna affectam ad vivam usque carnem præcidit. In repetita inde circa meridiem curatione cum atrum ulcus profundiores egisse radices , & grangrænosum virum altius mammillarem substantiam ; lacteosmie ductus depavisse idem Chirurgus invenerit, majorem mamine partem ultra ejus medie tatem una cum papilla amputavit, in cometerio inde tumulatam. Nihilo tamen secius gangrænæ virulenta acerbias omni abecissione potlor profundam ipsain mainmilke partem devastabat . Quamobrem illius diei vespere Peritus jam conclamatam ægrotam sacris extremis muniri jussit . Hæc illa jam rite perceperat, cum ejus vicem miserata Magdalena Mari eodem vespere ad ipsam invisendam advenit, ac V. Alphonsi de Ligorio opem ei suggerit invocandam. Illius itaque imagine ulceri admota , vestisque frustulo cum aqua deglatito , illico præter morem comno indulget ægrota . Paucis ab illine horis , scilicet media nocte expergefacta mulier viro suo læta nuntiat bene se habere . Mane facto prosilit e lectule ; & coram Chirurgo , domesticis , amicisque fœminis, amotis a mainma fasciis , mainmillaris substantia ipsiusque papilla jam pridie abscissa , integre , perfecteque restituta sese dat intuenda ; verbo : novam mammam naturali colore . structura , mole, alteri omnino simillimam admirabundi omnes consi exere . Miraculum cuncti inclamant , ac sensibus vix ipsa sanata credens infantulum novæ mammæ papillæ admovit, qui lac sapide sugit . Ex eo inde momento sana semper, & incolumnis perseveravit, suumque filiolum ad firmam usque atatem enutrivit . De præ senti denique sanationis perennitate, atque constantia duo Periti ex officio rogati in Actis testimonium tulere. s, used la somett, e per partie to tre

#### DE PRIMO MIRACULT EXTREMO

DIV

De, amputatione majoris partis mammillæ cum papilla ejusque causa.

De hujusce Miraculi primo, ut ajunt, extremo dicturo duo ad Tituli tramites probanda occurrunt I. Gangranosum, ulcus mammas abscissioni dedisse causam II. Insiguen mammiles partem, scilicet majorem., & ultra ejus medietatem , una cum papilla fuisse a

Chirurgo amputatam.

Et re sane vera, plenæ, sunt atque unanimes Testium voces, qui sancte deponunt Magdalenam de, Nunzio land ita procul a partu laterali alscessu laborasse in, sinistra mamma; deponunt Chirurgum scalpello euindem abscessum aperuisse; deponunt tandem apertum ulcus per juduhla signa mortiferam gangrænam portendisse; eamdemque impulisse Chirurgum ad mamma substantiam; ejusque

papillam repetitis vicibus amputandam .

Id profecto ab ipso Sanatæ ore didicimus Summario pag. 10. & seq. 1. 53. .. Il sudetto tumore incomincio a comparire da per se spontaneamente, e. poi tratto tratto ingrossandosi della figura più di un'Ovo,e profondo sino alla spongia, dalla quale scaturiva il platte; in vista di che temendo io di male maggiore feci chiamare il Medico, e Cirusico D. Cio, Battista Orlando, il quale conoscendo, che , quel tumore voleva venire a capo, attenti li emollicati di malva. e sogna liquefatta, che ci avevo io applicati, e così pure che aveva a già fatto seno , stimo per dare scolo alla materia guasta di aprir colla lancetta, come fece la parte & c. nel giorno, appresso sessendo venuto di buon mattino lo stesso Professore, ed avendo trovata la piaga annegrita in quella parte fongosa , stimo , come fece, di tagliare con forbice tutta la parte mortificata, stessa giornata, ed avendo osservata altra parte inortificata pro-seguì il taglio incominciato arrivando ol vivo della carne, e della sponga della zinna . Et prius pag. 10. \$, 48. 7 Io fiii dispe-30 sul riflesso 4 che la cancrena si era accresciuta, a seguo che 30 nulla più potevano operare ne l'arte, ne li medicamenti, con tutto che con replicati tagli si fosse antecedentemente medicata , ne' per questo erano punto cessati i segni chiari, ed evidenti del Gangrenismo ; poiche seguitava tuttavia la corruzzione della carne, ed un colore, che batteva al nero, ad onta auche delli rimedi 25 applicati &c.

Idem testatur Excellentissimus Medicus D. Ceorgius de Nunzio ab codem Chirurgo Joanne Baptista Orlandi accepisse Summer. pag. 8. 5. 57. quod scilicet ,, Egli osservata la parte affetta vi trovo tutti li veri segni d' una vera gangrena , vale a dire che la cute era di color nero , per cui aperta la parte cogl' istromenti propri ne usci la marcia, e proseguendo la cura nel decorso vidde, che la piaga aveva li veri ganatteri di una Gangrena, perche depasce-, va la Mammella, era la parte senza sensazione, mandava una sanie di color nero , i lembi della piaga erano di color negro , la , sanie era puzzolente , e da esso sperimentato nella carne fongosa . , se aveua senso , uffatto non ce ne trovo , per cui si prefisse ad , un secondo taglio per dividere la parte morta dalla viva , come , fece ; cen tutto questo continuando la cura giammai vide , che , la piaga andava in meglio , ma sempre più profondava , e serpegglava per la sostanza della Mammella , chi lerasi fatta così profonda , e pei tagli , e per la cancrena ; ch' erano rosi i datti janei, per cui unitamente alla sanie ne uscivalil latto per cuis , nell'ultimo taglio fu costretto a recidere una buona porgione del-

la

", la Mammella; ed andandola a visitare nella visita del giòrno

", vespertina, ritrovò, che di nuovo la gengena depassivo la des
", va Mammella, per cui la lasciò sena curare credendola non

", capace più di cura, per cui gli ordinò li Sogramenti,"

"Dereter patientem egrotam, prefatumque Medicum, quamplunini alli Testes mamma sectionibus adistantes, ejus, causam gangrænosum ulcus fuisse, necnon majorem mammilias sub
stantiam una cum papilla amputatam suismet occlis vidisse je
stantiam.

Ac primum D. Anna Calzone Boffa, que egrotas in substinenda insignori mamme amputatione præsto fuit, ita enucleate narrats/ann. p.a. init.; In un glorno, che pur non mi ricordo per la laughezza del tempo, avendo veduto, che il sud. Medico si portava alla casa del tempo, avendo veduto, che il sud. Medico si portava alla casa della Paziente, di unita coll'altra mia paesana, e vicina; Doma, Maddalena Mari, e Donata Negri anche min paesana per affetto, che il sunente in casa di detta Paziente, dove giunte osservamno si come co osservai, che il succennato Medico sfasciò la zinero, na della medesina sin cui si vedeva una piaga, che riconobbi annesi grita, ed essendosi il Medico deliberato ad un nuovo taglio, io, avendola appoggiata, e atretta nelle mie braccia, osservai, che il Medico sudetto tagliò una porgione di corne nella giuna, e proprimente quella, ch' era annerita col Capitello, che dopo si fere ce buttare nel Cemeterio,

Höjusce Tettis narrationem apprime contestatur ojus socia, eadem-que coularis Testis D.Donata Negri dum jurata deponit Sump.a, init. ibi = Nella mattina—di-un giorno, che non mi ricordo, fui chiama-ja ta dalla sudetta DonnaMaddalena Mari a visitare in sua compagnia, e edi Anna Calzone anche mia paesana, e vicina, e conduterci nelega avendo sfaciata la Zinna, che pativa, osservanuno, come io bedio neoservati, che vi era una piuga, profonda e negra, percio pavendo risoluto detto Medico di darci un taglio con um coltello, y che aveva, s l'esegut, mentre detta inferma stava ristretta tra lo profonda della sudetta Anna Calzone, e col taglio cacció fuori il Cassi pi pitello con una notabile portione di carne morta, che fu portata

nel Cimiterio .

His accedunt alti duo oculati Testes, alter segrota Levir, alter Vir, a seph Tozzi ait Sum, pag. 5, in fin. \$.23. & seq. = Dopo quindici giors, in dal parto comincia: a septire lagnarai la medesima Maddalena per un fiero dolore alta sua Manmella sioistra, e percio fin nella pecessità di chiamare il fu Medico, e Cerissico D. Gio. Battista Ors, lando, il quale avendo osservato, che si era formato assesso in genti della per considera di controlore della per controlore del per controlore

Cognata, ancorché venissero a medicarla tutti i Periti del Moudo 3
5, a tal effetto perciò le ordinò tutti i Sagramenti della Penttenza,
7, Viatico, ed estrema Unzione. Et pag., 6,32.7. Che per avet vodua più volte la mammella inferma di detta mia Cognata, ed osservarla negra, e mortificata nel gran taglio prefondo la giudicat
5, Gangrena, come il Medico predetto, e tutti gli altri, che la
viddero.

Tragicam denique hujusce mammillaris amputationis historiam parrat item D. Franciscus Tozzi misellæ ægrotæ Vir Sum. pag. 14. 5.77. & seq. ibi = Essendo ritornato il giorno appresso, che fu circa il quinto giorno, da che aveva principiato a vedersi quel tumore, o lo stesso Professore D. Cio, Battista Orlando, ed avendo osserva-, to , che il tumore si avanzava facendo la materia sempre più seno al di dentro senza venire a capo, stimo, come fece, di farci un apertura proporzionata col taglio fattovi con laucetta, ed allora ci comparve poca materia puzzolente mista col latte, sicche stimo, come esegui , di applicarvi un digestivo di Terebinto , fasciando a la parte. Il giorno dopo essendo detto Professore ritornato a visi-, tare la Paziente, ed avendo trovata annegrita la Zinna con una o forbice taglià quella parte, che si vedeva annegrita fungosa, e , mortificata con segno di gangrena già cominciata , proseguendo a continuarvi lo stesso digestivo di Terebinto: ritornato poi a cir-, ca mezzo giorno, e sfasciata la parte la trovò più annegrita, sic-, chè con speranza d'impedire l'ulteriore corso della Cancrena , prosegul a tagliare la parte annegrita sino, al vivo restando così recisa quasi tutta la Mammella .

II Ex recitatis Testium dictis illud primum certo constat apertum absces, sum evasisse ulcus. Omnis enim solutio continui in parte molli, cum exitu puris ulcus est ( Astruc. cap. 10. pag. 166. ) Calen. 13. method. med. cap.ult. (Sennert. cap. 10. pag. 300.) sen , ut ait Gelsus lib. 5, 6.6. = proprie ulcus dicitur solutio continui cum imminuta magni; tudine in parte molli a materia erodente ortum habens : Hujusmodi solutione continui in parte molli, seu in mammilla cum imminuta, per apertum hiatum magnitudine ejusdem ortum habente ab erodente materia laborasse Magdalenam de Nunzio ex ipsa morbi historia in propatulo est . Hoc vero ulcas idea mamma amputationi fuisse causain, quia gangrænosum, ex gangrenæ signis in facto allatis æque pulcherrime constat = . Nam Sanata ait = Avendo trovata la PIAGA ANNECRITA in quella parte fongosa stimò , come fece , di tagliare TUTTA LA PARTE MORTIFICATA : Replicate le sue visite &c. avendo osservata ALTRA PARTE MORTIFICATA : LA CANGRENA SI ERA ACCRESCIUTA = Con tutto che con replicati tagli si fosse antecedentemente medicata, ne per questo erano punto cessati I SECNI CHIARI, ED EVIDENTI DEL CANGRE-NISMO; poiche seguitava tuttavia LA CORRUZIONE DELLA CARNE, ed un COLORE, che batteva al NERO. Medicus de anditu immediato a Chirurgo = Egli osservata la parte affetta vi trovò, tutti LI VERI SECNI DI UNA CANGRENA &c. La piaga aveva li VERI CARATTERI DI UNA CANCRENA, perchè DEPASCE, VA LA MAMMELLA, era la parte SENZA SENSAZIONE, mandava ana SANIE DI COLOR NERO, i lembi della piaga erano di

COLOR NERO , la sante era PUZZOLENTE , e da esso sperimensato nella carne fangosa, se aveva senso, AFFATTO NON CE NE TROVO' z Giammai vide , che la piaga andava in meglio, ma SEMPRE PIU PROFONDA, E SERPECCIAVA per la avelanza della Mammella, che erasi fatta così PliOFONDA e pei tagli, e per la gangrena, CHE ERANO ROSI I DUTTI LATTEI = . Nella visita del giorno vespertina ritrovo, che di NUOVO LA GANCRE-NA DEPASCEVA LA DETTA MAMMELLA, per cui la lassid senga curare credendola non capace più di cura : D. Anna Calzone : Si vedeva UNA PIAGA, che riconobbi ANNECRITA = tagliò una porzione di carne nella Zinna, e propriamente quella, che ERA ANNERITA COL CAPITELLO, che dopo si fece buttare nel Cemeterio = D. Donata Negri = Io bene osservai, che vi era una piaga PROFONDA E NECRA = Col taglio caccio fuori il Capitello con una notabile pergione di carne morta = Sanatre Levir D. Joseph Tozzi : Mi trovai presente , e vidi cogli occhi mici , che la PAR-TE OFFESA sotto il taglio opparve TUTTA ANNECRITA : al comparire di quella negrezza, CHE ERA IL CERTO SECNO DELLA GANGRENA CIA' FORMATA si sconfidò dell'ajuto dell' arte : Per aver veduta più volte la Mammella inferma di detta mia Cognata, ed osservarla NEGRA, E MORTIFICATA NEL CRAN TACLIO PROFONDO la giudicai CANCRENA, come il Medico predetto, e tutti gli altri, che la viddero = . Sanatæ Vir D. Franciscus Tozzi = Col taglio fattovi con luncetta allora ci comparve poca MATERIA PUZZOLENTE : Avendo trovata ANNECRITA la Zinna con una forbice taglio QUELLA PARTE, che si vedeva ANNE. CRITA, FONCOSA, E MORTIFICATA = Ritornato a circa mezro giorno , e sfasciata la parte , la troud PIU ANNECRITA, sicchè con speranza d'impedire L'ULTERIOR CORSO DELLA CAN-CRENA prosegui a tagliare la PARTE ANNECRITA.

Hee profect quim ex actis constent, quisnam Ulcus fuisse gangranasum, uti Miraculi titulus fert, vel negare, vel in dubinni revocare umquam poterit? Gangrenes signa tam clata sunt, ut vel insis etiam imperitis innotescant. Inter hee presertim eminet cinericcus nigerque morbidec carnis colors; uti pre ceteris docet ell. Van-Swieten. Comment. in Boer. de Gangrena 5,427. num.3. ihi z Simul ac omnis humorum motus per purtem inflammatam, tollitur incipit deficere floridus ille ruber color, pallor deinde nacciux, quem COLOR CINERICEUS, FUSCUS Decepcipit, sic ut pro vario colore partis affecte varius sir corruptete gradus; EO PEJOR semper QUO MA.
GIS a pallore IN MORTIFERAM NIGREDINEM VERGAT.

13 Hactenus de amputationis causa: nunc de ipsa mamme amputatione dicendum ; probandumque ad tituli transites ipsam mammam magna ex parte una cum papilla fuises amputatam. Si quis vero ad Testium dicta superius allata paulisper attendat, facili negocio percipiet, cosdem, utpote amputationi præentes, vidisse non modo magnam, sed majorem mamme partem fuises recisaum, unaque papillam. Et same Amau Calçone Boffa; quae patientem Magdalenam de Kunzio chirurgice sectioni inter ulnas autas firmiter tenebat admotam, jurata deponit; quodiz extendosciil Medico deliberato nit un NUOVO TAGLIO, io avendola approggiata, e stetta relle mie braccia osterio.

servai, che il Medico sudetto TAGLIO UNA PORZIONE DI CARNE NELLA ZINNA, e propriamente quella, che era annerita, COL CAPITELLO, che dopo si FECE BUTTARE NEL CEMETERIO . Cohreret Donata Negri , quæ non modo ait , quod ante novam amputationem jam in mamma viderat ulceris profunditàtem z io bene osservai , che vi era una piaga profonda ; sed item addit quod ipsa præsente Chirurgus COL TAGLIO cacciò fuori il CAPITELLO con una NOTABILE PORZIONE DI CARNE MORTA, CHE FU PORTATA NEL CIMITERIO . Sanatæ etiam Leviter testatur, quod Chirurgus fu costretto A. DARCI PIU' TAGLI, ad uno de' quali &c. mi trovai presente, e nidi cogli occhi miei . . . che il medesimo Orlando dopo quel taglio , con cui ne recise PIU' DELLA META DI DETTA ZINNA &c. Ejusdem tandem Sanatæ Vir narrar , quod Chirurgus in matutina sectione tagliò quella carne, che si vedeva annegrita, fongosa, e mortificata; in altera vero circa meridiem repetita prosegui a engliare la parte annegrita sino al vivo, RESTANDO così RECISA QUASI TUT-TA LA MAMMELLA. Ergo per oculatos Testes contestes perquam abitude constat amputatam fuisse majorem mathine partem cum eaque amputatam fuisse papillam .

#### DE MIRACULI MEDIO

sive

#### DE INVOCATIONE

14 In hoc enferrimo statu jam vicina mora egrotse occurrebat. Gum enim Chirurgus vespere illius diei, qua in meridiana sectione majorem mamme pattem amputaverat, gangrænam ipsam per supersitem quoque mammilæ partem celeriter serpisse, camque sphacelo nigram conspexisset, egrotam conclamavit, deseruit; omnibusque bacramente muniti jussit. Horum perceptione se jam ad felicem exitum egra paraverat, cum pia foemina Magdalema Mari una cum Anna Catzone Boffa, ac Donata Negri ad miseram ægrotam invisendam secontult; camque onni jam humana spe desitutam ad V. A. phonsi de Ligorio opem invocandam erext, ci Ligorii vestis frustulum cum aqua deglutiendum præbuit, ejusque affectie mammæ Ven. Dei Famuli paptraceam admovit imaginem. Inter hace ægrota se Ligorio fervide commendavit, ejusque potentem opem imploravit.

15 Sed rem audire praestat a Testibus, împrimisque ab ipsa segrota, que "Sum. pag. 11. post \$5.50. ita se habet = Essendo ritornate lo stesso Me", dico Chirurgo la sera dello stesso giorno, ed avendo trovata la .
", parte più mortificata, protestò, che non vi era più riparo, e co", è sera altra operazione mi abbandonò; ci allora fu, che la sul", lodata Maddalena Mari compassionando il mio deplorevole stato si
", portò in cass mia, che stava attaccata alla sua portando seco una
", figura del Servo di Dio, e quella applicando sepra la ferita, ed
", inculcandoni di sver fede al Servo di Dio, COME 10 COM
", TUTTA FIDUCIA MI CI RACCOMANDAI. Et pag. cii. in fin.
", Pseq. = Io, mio Marito, e etutti gli altri della mia famiglia Al.

SOLO Servo di Dio ALFONSO MARIA DE LICUORI CI SIA MU CON FIDUCIA RACCOMANDATI, E SIAMO RICORSI , nello stato miserabile , in cui mi trovava, ne ad altri Santi = . Et , pag. 13. 6.69. = Ritornato poi lo stesso Professore la terza volta la sera di quello siesso giorno, ed avendo trovata la piaga più esa-, sperata, e la Gangreua più inoltrata, stimò di non procedere ad altri taglit, per timore che potessi mancare sotto l'operazione ; e , così pure si astenue di venire ad applicarmi il fuoco, ma rivolto a , me mi disse , che esso non aveva più che fare , che mi raccomana dassi a Dio . Essendosi intanto cio saputo del mio stato disperato di salute dalla Sig. Donna Ma Idalena Mari . . . si portò da me verso le ore ventiquattro di quello stesso giorno recandomi una figurina devota, che disse essere l'immagine del Servo di Dio Don ALFONSO DE LIGUORI CON APPLICARMELA SULLA PIAGA, e rincorarmi a sperare con fiducia da Dio la grazia del-, la mia sanita per l'intercessione di detto Servo di Dio, ed a tale , effetto d'invocarne l'ajuto, e così detta Signora Mari già defonta se ne ritiro a casa sua , ed io intanto PRESI SONNO COLLA STES-SA FICURA APPLICATA ALLA PIACA.

D. Anna Calzone Botfa Summ. pag. 2. §. 3. ,, La su letta Donna , Maddalena Mari mi chiamò nuovamente , e volle portarmi in sua compagnia colla suddetta Donata Negri in casa dell'Inferma ,, dicendomi, che aveva avuti i tocchi, ed impulsi da Monsignoi , Lignori per la guarigione di detta Inferma ; ed infatti portate ci in sua casa cacciò una figurina del Servo di Dio, ed un peggetti-, no di abito , che soleva il medesimo portare , e dopo di avere uni-, tamente recitata la Litania della Vergine disse alla sudetta Pa-" ziente d'averle portata la figurina del Servo di Dio, ed un pezzetto di abito, insinuandole, che si raccomundasse al medesimo con calore, che ne avrebbe riportata la grazia della guarigione; ciò detto , pose in un bicchierino di acqua quel pezzettino di abito e lo fece bere all'inferma , in li SITUO LA FIGURINA NELLA FASCIATURA DELLA ZINNA, che pativa, e ci partimmo . La sera di detto giorno , in cui accaddero tutte dette cose, come pure la percezzione degli ultimi Sacramenti ordinatigli dal Medico &c.

D. Donata Negri Summ. pag. 4, \$5., Verso le ore ventidue la ssutletta Donna Marlalena Mari mi chiamò assienne coll'accennata Ama Calzone, e ci portaman rutte trè di concerto a trovare la povera paziente; colà giunte, la sudetta fu D. Maddalena Mari portamio seco un'effigie di carta del V. Servo di Dio con un pezzetto del suo abito, che usava in sua vita, genuflessa con unte le dette recitò devoramente la Litunia, e rivolta all'Inferima, disse, che avesse avunta confidenza nell'intercessione del predetto Ven. Servo di Dio per la gragia, perchè ella ne aveva avani i tocci da essa figura, che sero portata aveva, E GE LA FECE, RACCOMANDARE DI TUTTO CUORE. Ciò finto, immuniment pose in un bicchiero di acqua il cevnato pezzetto dell'ubito, e el dette a bere alla Piziente, e dopo POSE LA DETTA FICURA SULLA LECATURA DELLA ZINNA AMMALATA.

Gio fatto, partitumo di concerto.

sine

#### DE SUBITA RESTITUTIONE MAMMILLÆ UNA CUM PAPILLA ABSCISSÆ

dans of collection observed the comments of the collection of 16 Sol ad occasum vergebat ea ipsa die , qua ægrota majoris partis sinistræ Mammæ cum papilla amputationem perpessa fuerat , quaque Sacramentis ad mortem se ipsa muniverat, cum piæ feminæ hortatione V. Ligorii ope implorata, ejus hausto vestis frustulo, ejusque imagine ulceri admota, se quieti dedit, sommunque præter morem ad mediam usque noctem protraxit. Tunc forte expergefacta dolore omnino expertem se sensiit , perfecteque sanam advertit . Præ lætitia gestiens virum excitat, & miraculum nunciat. Deo grates reddere maximas, lacrymisque miscere; bono inde animo ambo repetiere quietem, donec per lucem prodigii veritatem agnoscerent. Mane facto, adventisque feminis, quas a vespertina invocatione mulieri suggesta Miraculi spes magna & viva tenebat, adventoque Chirurgo. qui ægrotam omni expertem dolore per noctem somno indulsisse inaudiens obstupuerat , coram ipsis domesticisque solvuntur e pectore splenia , & , mirabile dietu! loco cavitatis pridie abscissæ mammillæ, profundique gangrænosi ulceris, nova mamma, novaque papilla, mole, nitore, figura, structura alteri sanze omnino simillima inventa est . Obstupuere omnes , ac lætitise fletu Miraculi voces ingeminarunt. Nec satis. Nam cum infans novæ papillæ os admoveret, statim is per novos lactiferos tubulos in ejus hiatum perductum lac sapide sugit . Vulgata Miraculi funa, non modo apud Reini Oppidanes, sed apud finitimos quoque exterosque populos Ligorii nomen ex ea inde die celebre , & sanctum evasit .

17 Repentinæ hujusce Sanationis historiam e purissimie Testium fontibus hausimus . " Sanata de facto proprio Summ. pag. 13. §. 71. " Detta Sig. Mari già defonta se ne ritiro a casa sua , el io intanto presi , poco dopo somo colla stessa figura applicata alla piaga; ma dopo poche ore , circa la mezza notte risvegliandomi mi trovai libe. ra totalmente dal dolore fin allora soffertone, ed allora ne feci parte in quel punto a mio Marito, piangendone per tenerezza co-, sì io, che mio Marito, e tutti gli altri di mia casa. La mattina ,, poi alla prima ora del giorno mio Marito volle sfasciare la piaga , el in ciò fare essendosi quella veduta PENFETTAMENTE, ED INTERAMENTE SANATA, e rimarginata . . . comparve la piaga perfettamente chiusa, E CON CARNE NUOVA : allora fu, che se ne sparse immediatamente la voce in tutto il l'aese, e molta gente accorse in mia casa per osservare ocularmente il fatto, tutti conchiudendo esser tule guarigione immediata sortita per MIRACOLO per l'intercessione del Servo di Dio suddetto, E QUESTO ISTESSO SENTIMENTO N'EBBE ANCHE IL ME-"DICO CHIRURGO SUDETTO. Et pag. to. \$. 47. ", Dal primo " giorno ebbi io il segnalatissimo favore dal Servo di Dio della ZIN-NA PERFETTAMENTE RISANATA non solo in me , ma in " quanti n'ebbero contezza, si desto tale concetto, e fama di Sante

" tà

5 tà verso il Servo di Dio, che tutti unanimamente nella detta Ter-, ra di Reino, ed in Poggio Imperiale l'hanno acclamato, e l'accla-, mano come un Santo, di sorte che hanno a me commesso in una maniera speciale di recar loro se procurare le figure del Ven.Ser-, vo di Dio . Sanatæ Vir Summ.pag. 15. post §.82. , Detta mia Moglie prese un , poco di sonno, che continuò per poche ore, dopo le quali risvegliatasi circa la metà della notte dello stesso giorno , e sentendosi libera du ogni dolore, avendomi chiamato mi disse non sentire , affaito dolore nella parte offesa , e con io , confessa piangendone , di tenerezza, stimammo, che il Servo di Dio le aveva impetrata , la grazia con una miracolosa istantanea guarigione ; quindi al , primo fare del giorno . . . si vide la parte appianata CON , CARNE NUOVA; e la Pariente mia Moglie del tutto sana . e , salva . Et pag. 16. 5.85. , La guarigione di detta mia Moglie fu , e si vidde istantanea , perfetta , ed intera , e questa seguita tra no spatio di poche ore, quante ne decorsero dall'applicazione del-, alla mega notte, in cui la Paziente risvegliatasi si trovo del tutto , libera lla ogni dolore, e quin li la mattina vedutasi del cutto libe-" ra dal coffetto malore , e la parte rimarginata COLL, ACCRE-SCIMENTO DI NUOVA CARNE SUPPLITASI NELLA PAR-TE, E PARTI, DI CUI SI ERA FATTO IL TACLIO DEL-LA CARNE mortificata; sicche detta guarigione miracolosa fu del tutto, quanto istantanea, altrettanto perfetta, ed intera. SINO AD ESSER TORNATO H. LATTE ABBONDANTEMEN-TE NELLA MAMMELLA, e così avendo quella ripigliato a lattare il suo bambino ,,

Sanatæ Levir Joseph Tozzi Summ. pag.6. §. 28. , La mattina 'esendomi portato nella stanza dell'Inferma mia Cognata, ini disse , mio fratello suo Marito, che dopo avere placidamente riposato in , quella notte verso la metà della me lesima svegliata chiamò il sudetto suo Marito, che non si sentiva più dolore alla parte offesa, , che anti si sentiva tutta sana nella tagliata mammella . Che per-,, ciò la mattina istessa essendosi dal succennato Chirurgo efasciata la , piaga alla presenza mia, di suo Marito mio fratello, di nostra Madre commune, e delle predette fu Donna Maddalena Mari, Anna Calzone , e Donata Negri , viddimo con nostro stupore , che la , predetta ZINNA era veramente SANA del tutto , E COLLA CARNE , E COL CAPITELLO CRESCIUTA del medesimo co-, lore , e fatterga dell'altra sana . Restammo tutti attoniti a ciò ve-, dere , e gridammo = Miracolo , Miracolo = fra lagrime di gio-, ja ringraziando Iddio ,che aveva operato un tale Prodigio per esal-, tare il suo Servo, e trà tanto sul punto istesso la predetta mia o, Cognata vedendosi guarita perfettamente si fece portare alla Mam-, mella guarita LO BAMBINO , il quale subito SI POSE A POP-, PARE ALLA MAMMELLA patita, già MIRACOLOSAMEN-TE RIPIENA DI LATTE, e seguitò poi ad allattare felicemente colla medesima senza più patimento veruno ,, .

D. Donata Negri Summ. pag. 4. 5.17. & seq. ., Prevenne la detta, fu Danos Maddalena Mari la Suocera dell'Inferma chiamata Brigida colnol amattina seguente ritornando il Medico a visitarla l'avesa B 2 8 2, se

portai anche io con Anna Calzone, e pre letta fu Sig. Dofina Maddalena Mari, piene tutte trè di fiducia nella intercessione del Ser, vo di Dio, che avesse già operato il Miracolo a favore della povetativa. Poichè allo sfasciar della piaga, che fece il Medico, vidi dino tutte con nostro stupore la piaga saldata, e LA ZINNA RI, DOTTA ALLO MEDESIMO STATO DELL'ALIPRA MAMMELIA, LA GARNE GRESCIUTA INTERAMENTE, apparve la sudetta carne bianca, e vegeta COI, CAPITELIO, CRESCIUTO, di moto che avanti di noi fattosi portare il suo bambino GLI DETTE felicemente LATTE. A tal vedere restammo tutte fra le lagrime di gioja sorprese alla novità del Miracolo, e vieppiù il cennato Medico, il quale secondo l'arte ben sapeva l'incurabilità della piaga, anchi esso gridò; Miracolo, sapeva l'incurabilità della piaga, anchi esso gridò; Miracolo, sapeva l'incurabilità della piaga, anchi esso gridò; Miracolo,

79 Miracolo 337.

D. Anna Calzone Boffa Samm.pag.2. \$, 5, 3, Essendosi portato il 40 Medico in casa dell'Inferma a visitarla, e d'essendo stata avvisata 1 la detta Donna Maddalena secondo il concerto, di unita colla meno desima, e colla detta Donna di portammo anche noi colà, e dessendos e acoperta la Zinna, osservai, che 20 cone nel giorno antecedente era annegrita, e contenea una piaga profonda, così allo scovrirai rentò la Zinna bianca, 1 INTERA, ed AL PARI DELL'ALTRA non patita, E PERTAMENTE SANA, a seguo che la detta Paziente fattosi portata e il bambino che avea dato alla luce, LO FECE SUCCHIARE NELLA ZINNA PATITA. E DIEDE LATTR

23 tare il bambino che avea dato alla luce , LO FECE SUCCHIARE 24 NELLA ZINNA PATITA , E DIEDE LATTE . Medicus tandem de Numio a Chirurgo accepit Summ.pag. 8. 5.42. Quod 3. Sfascio la piaga , e vi trovò l'effigie , ed osservata la detta

mammella la trovò NELLO STATO NATURALE COME L'AL-TRA NEL COLORE, CONSISTENZA, E GRANDEZZA, tansa to che in sua presenza si diede a poppare il bambino, come conji tinuò in appresso senza più soggettarsi a medicina alcuna,

#### DE RELEVANTIA

98 Dicenti mihi de relevantia hujusce Prodigii facilius est orationis exitum, quam initium invenire. In tabulis legimus, quod Chirurgus circa meridiem amputavit feminæ una PORZIONE DI CARNE nella Zinna COL CAPITELLO, che dopo si fece buttare nel Cimiterio = col taglio cacciò fuori IL CAPITELLO CON UNA NOT ABILE PORZIONE DI CARNE, che fu portata nel Cimiterio; uno verbo; ne recise più DELLA META di detta Zinna = restando così RECISA QUASI TUTTA LA MAMMELLA. In ipsis inde tabulis legimus, quod postridie mane ejusdem feminæ pectus loco cavitatis abscissæ mammæ spectatum admisis exhibuit LA ZINNA ridotta al medesimo stato dell'altra Mammella , LA CAR-NE CRESCIUTA INTIERAMENTE &c. COL CAPITELLO CRE-SCIUTO &c. di modo che &c. fattosi portare il suo bambino CIA DETTE FELICEMENTE LATTE; exhibuit la Zinna veramente sana del tutto, e colla CARNE, E COL CAPITELLO CRESCIU-TA del medesimo colore, e fatterra dell'altra sana : & vedendosi guarita perfettamente si fece portare ALIA MAMMEDIA GUA.
RITA LO BAMBINO, il quale subito SI POSE A POPPARE ALLA-MAMMELLA patita, GIA MIRACOLOSA MENTE RIPIENA,
DI LATTE sestibuit = la parte rimare inara coll'ACGRESCIMENTO DI NUOVA CARNE SUPPLITASI NELLA PARTE, E PARTI, DI CUI SI ERA FATTO IL TACLIO DELLA CARNE mora
tificata ..., sino ad essere TORNATO IL LATTE ABBONDANTEMENTE NELLA MAMMELLA; e così avendo quella ri-

pigliato a lattare il suo hambino .

Lequismam in tam ingenti, tam miro, tamque raro Prodigio Excelsi desteram non agnoscet? Ecquismam a nobis jure Doctorum sentens tias exposulet ad hujus Miraculi relevantiam comprobandam? Agitur enim de dimidiata mammillar, agitur de amputata notabili mamme parte; de amputata papilla. Verbo: agitur de humano membro per amputationem a suo principio diviso, 8: ad Ligorii invocationem illico renitatto. Ergo contrat de Miraculo; quia pars quimalis viventis a suo principio divisu III, ICO COMMONTUE, NEC AD VITAM RESTITUI POTEST., NISI MIRACULO: verba sunt immortalis Pontificis Benedicti XIV, Iib. 4. part. 1. cap. 16, num. 32-3

20 Agitur autem non de membro partim reciso, & partim adhuc vivæ alicui parti adhæreute, sed agitur de membro jam gangræna mortuo, de membro penitus a corpore alscisso, de membro omnino a suo principio diviso, de membro tandem in cometerio tumulato, proindeque noviter pro lucto , Quod si laudatus Pontifex (loc, cit.) proposita sibi quæstione, an auricula, quam Malcho Petrus amputavit , eique Jesus restituit , penitus abscissa fuerit , antantum ex parte , ita ut tantisper adhuc hereret capiti , ita concludit = Quomodos cumque res se habuerit , DE MIRACULO DUBITARI NON PO-TEST; & quidem si primo modo se habuerit, erit secundi generis &c. = Si ergo similes casus in SS. Rituum Congregatione proponantur, examen erit reducendum ad facti probationem, & modum , num videlicet memb um amputatum , & restitutum , fuerit OMNINO ABSCISSUM , an adhuc aliqua ex parte corpori hæreret &c. SIMILIA prointe FACTA ESSE MIRACULIS ADSCRIBENDA. Nonne majus Miraculum erit, non dicam jam amputatum membrum restituere, sed, illo jam mortuo, ac tumulato, novum aliud reproducere?

21 Si taute hujusce Prodigii luci lucem adhue addere fas est, illud etiam addam, ad invocatum Ligorii nomen, nom modo abscissam mannume partem, aliscissamque papillam fuisse illico restitutam, sed sublatum item, quod mamme amputationis causa fuerat, ulcus gangrenosum. Nam port ipsam etiam postremam partis amputatioaem in supersitis dimidiate mamme cavitate gangrenosa caro nigrigabat, virusque serpebat, ad cujus intuitum segram Chirurgus depositam inclamavit, extremisque Sacramentis muniri jussit Sum. pag. 2, 5, 5, p. 3, 5, 8, pag. 6, 5, 25, 6 seq. pag. 8, \$ 39, pag. 11,5,55, pag. 13,post \$,68,pag. 15, \$. 80. Postridie vero in nova restituta tumuna ne ullum quidem vel minimum pregressi gangrenosi ulceris vestigium datum fuit invenire, neque ex obducta in alba mamma ad Miraculi testimonium cicatrice ulla vel minima humoris gutta defluxit. Summ. pag. 2, \$ 5, pag. 3, \$ 9, \$ 12. pag. 4, \$ 18. pag. 5, \$ 20. \$ 221 pag.

22, pdg. 7. 8. 33. 5 35, pag. 8. 9. 41, pag. 9. 9.45, pag. 16. 9. 49, pag.

11. 5. 8. pag. 13. 5. 71. pag. 16. init.

20 One curr ita sint in uno duo Prodigia splendescunt. Ba enim est mortifere gangrænæ vis, ut nonnisi igne ferro que evelli, extirpari, extingui, sanari unquam possit; uti ounnes Chirurgi docent, ac preceteris Heisterus Instit. Chirurg. par. 1. lib. 4.cap. 16. de gangræna, & sphacelo; allique omnes. Hinc ulcus gangrænosum per sec ard uum Miraculi subjectum constituere docet Benedictus XIV. lib. 4. par. 1. cap. 17. num. 22. uli præter antiquiora, affert exempla adprobationis Miraculorum ab ulcere gangrænoso in Causis SS. Peregrini Latiosi, & Alphonsi Mogrobesii. Progredior ad alia.

#### MIRACULUM II.

Instantanea, perfectaque Sanationis P. Francisci ab Octajano Ord. Min. Reformatorum S. Francisci a Phily si pulmonali, confirmatoque .... : Marasmo , viribas illico restitutis .

- Franciscus ab Octajano e Franciscana Reformatorum familia mense Novembri anni 1786, febri , doloribusque rheumaticis correptus est'. Per septem menses quotidie magis morbus invaluit , ita ut die oc Maii vehementi tussi per sex solidas horas agitatus putridi sanguinis. fcetidæque pituitæ copiam , vivumque cruorem excrevit . Acciti ad curationem Medici Vincentius d'Aquila , & Carolus Rainone Terre Palme, ex læso pulmone saniem, cruoremque prodire judicarnut. Juxta artis peritiam opportuna pharmaca, & lactis usum præscripseze'; sed in irritum . Nam quotidie tussiendo vivum cruorem, ac tantam saniei copiam evomebat, ut quatuor librarum pondus æquaret . Tussis , ac lenta febris quotidianum , purulentum , fcetidum , croceum, crnentatum, ac viridem vomitum comitabantur, quibas successit extrema virium debilitas. Ingravescente morbo, quo æger alios consuleret Medicos , insequenti Majo Neapolim se contulit . At a celebrioribus illius Urbis Peritis triste responsum accepit, perfectam Phthysim brevi ad extremum lethalis Marasmi gradum perventuram . Ob contagionis metum ab omnibus se derelictum cum æger animadverteret, in Palmæ oppidum secessit penes octogenariam Amitam moriturus .
- 54 Eo perventus ad cætera morbi symptomata vigiliæ, cibi nausea, dispuoca, anxietas, summa virium destitutio, diarrhea, & extrema macies accessere. Propterea eumMediciad extremum phthysis gradum, quem Marasmum appellaat, deventum declararunt. Hinc pharmacorum usa procul acto miseræ, quæ sibi supererat, vitæ rationem suo marte ducendam reliquere. Interea Oppidani ad funchrem sacriæeris sonitum alterius obitum anunuciautem, eum extinctum existimarunt. In deterius abeunte morbo, liquatique jam balsamicis ilius corporis partibus, quod scheletri effigiem præseferebat, necnon accedentibus crebris animi deliquiis, crurum celmate, thoracis dolore, cruentata mina, acerbisque gutturis apostematibus, Medici jussu couscientiam expiat, & ad Viaticum, extremamque Unctionem in crastinum sumendam devote se comparat. Eo autem vespere, quo id accidit, diei 29. Augusti 1787. ferventioribus votis, quam an-

tea fecerat Ven. Alphonso de Ligorio se se commendans illius indusii frustulum suo pectori admovet, eigne, si sanus, & incolumis evasisset, annuam Ejus Sepulcri visitationem politicetur. Post heec somno correptus colliquativis nocturnis sudoribus madefit , quos doctus Medicus jam instantis mortis muntios declaravit. At ingenti prodigio quem mortuum conclamaverat, supra naturæ vires repente-sanum, floridum, ac robusuum invenit. Temporis quippe momento exulceratam jam, deturpatam, corrosamque pulmonis substantiam depurgatam, integrainque: necnon liquatos corruptosque humores balsamicos, sanosque evasisse, singula morbosa symptomata repente fugata apertissime declarabant : Aberat enim febris , auxietas , purulenta vomitio, sicca tussis, lateris dolor, crurum edema, cibi nausea diarrhæa, colliquativa urina, ac cætera lethalia symptomata, Successerat autem perfecta virium restitutio, naturalis color, appetitusque, ita ut eo ipso sanationis mane sanatus vir solidis cibis sapide pastus fuerit . Repentino spectaculo attoniti tum Periti, tum Domestici, tum Oppidani denique omnes, qui illius mortem in singula momenta pertimescebant, Miraculum ubique deprædicarunt. Ipse vero Sanatus bona semper imposterum valetudine usus est. Nam die, quo in Apostolicis Nucerinis tabulis testimonium dixit, licerdecennium a mira sanatione effluxerit, nullum amplius prægressi morbi vestiginm fuisse passum religiose ipse testatus est Sum.pag.23. 6.42 & seq. Eamdemque valetudinis perseverantiam quat for Periti confinnarunt, scilicet Curre Medicus Summ, pag. 30. 6. 92. alter Medicus ad curationem consultus pag. 32.5. 111. necuon alii duo Periti ex officio vocati Sum. pag. 49. 5. 236. & pag. 50. 6. 239. & seq.

#### DE MORBI NATURA, ET CRAVITATE

- 26 Quam in prioris morbi enarranda historia methodum sectatus sum, qua de jus indolem investigandam Tituli vestigia premerem; eam dem quoque modo milii sequen lam propono. Itaque primo dicam de Philipsi Palmonali; inde vero de extremo ejus gradu, scilicet Morasno.
- 27 Et quoniam ad uniuscujusque moeli diagnosim assequendam plurinum valet ejus causæ cognitio, spituadvertam pu monarise phthysi
  P. Francisci ab Octajano causam dedisse rhetmaticos dolores tebresque intermittentes per septem menges toleratas, ita ut ex diuturna lymphæ stagnatione in pulmone ipulsa infaricatic cellulis, inflammatio, corruptio, aposthema, ipsiusque tandem eruptio, ac
  serosi, putridique sangunis per violentam tussim excretio successerit. Ita porro narrat.

Sanatus de facto proprio Summ. pag. 18. §. 2. ibi " Essendo io caduto infermo ai 18. Novembre dell'auno 1786. assalito da febre, e
da dolori reumatici che doverti soffrire per lo spizio di sette mesi
junterpollatamente senza vedere qualche, sorta di meglioria, poiche queste venivano accompagnate du rigori di freddo, e terminavano a copiosi sudori nel petto nella deculenza della febre senza
junta primentarne leueficio fincte alli 9. di Maggio dell'anno seguente 1787. mi viddi assalito da una tosse unhorale si forte, che ini

, fece cacciare tanta copia di linfa acquesa , che allago il suolo ,, della mia Cella, che fui costretto a farci spargere nel suolo la se-, gatura delle tavole di legno : dopo sei ore di detta tosse continua " cacciai per la hocca una gran quantità di sangue marcioso, e pu-, trefatto, ed in seguito una materia linfatica, e guasta. Mandai , dunque a chiamare il nostro Medico Ordinario del Convento D. Vin-", cenzo d'Aquila, e D. Carlo Bainone estraordinario, i quali esa-, minando l'avvenuto giudicarono , che detto sangue marcioso na , sceva da rotture di vomiche , che si generavano nel mio polmone, Curae Medicus cit. Sum. pag. 24. S. 52. & seq. ibi , Il P. France-, sco da Ottajano a di 18. di Novembre dell' anno 1736. venne per , quanto mi ricordo assalito , da febri , e dolori Renmatici , quali soffri interpollatamente per lo spazio di sette meri senza verun se-2, gno di meglioramento . Imperciocchè queste febri declinavano con , copiosi sudori nel petto , e venivano accompagnate di rigori di 2. freddo, a tale, e tanto, che nelli 9. di Maggio dell' anno seguen-2, te 1787. venne assalito il detto Ammalato da una tosse umorale co-2, sì forte, che la prima volta essendo durata circa ore sei continue , cacciò fuori per la bocca una gran quantità di singue marcioso, e " e putrefutto , el in seguito una materia linfatica , e quasta. , Dal che giudicai io , ed il mio socio D. Carlo Rainone secondo la , regola dell' arte, che detto sangue marcioso nascesse da rottura , delle vomiche, che si erano generate, e si generavano tutto gior-,, no nel Polmone per lo afflusso degli umori reumatici ivi stagnati . Cui consonat alter Consultus Medicus Rainone Sum, pag. 31. 6, 103. & seg. necnon ceteri Testes de visu cit. Sun. pre 34. 5. 123. & seg. pag. 37. in fin. & seq. pag. 38. S. 151. & 153. pag. 33. S. 154. pag. 40. 172. pag. 42. S. 189. & seq. pag. 44. 6. 257.

Ac merito quidem putridum cruorem e polinonis cellulis eruptum Med ici affirmarunt = per l' afflasso degli amori reumatici ivi stagna ti . Id enim tum prægressa humoralis febris, doloresque relinma tici per semestre, coque amplins tolerati, tum copiosa putridæ lymphe evomitio, cruenti puris comes, aperte docebat, quam superius e Sanati, Medicique ore didicinus = tanta copia di linfa acquosa = dopo sei ore di tosse continua cacciai per la bacca una gran quantità di sangue marcioso, e putrefatto, ed in seguito una materia linfatica , e guasta = . Hinc Sennertus scribit lib. 2. par. 2. cap. 12. de ulc. pulmon. & phthysi & Causæ = quo I Ulceris Pulmonis cause sunt quacumque vel acrimonia, vel putredine pulmonis substantiam erodere, & ea corrumpere possunt &c. & qui lem proxima causa est humor acris &c. vel HUMOR PIFUITOSUS PU-TRESCENS &c. si pitaita &c. majore copia ad pulmonem deflute, & bronchia pulmonis obstruct, ipsiusque substitution humidia em reddat, atque ibi DIUTIUS HÆRENS ideo non satis ventilari possit, putredinem, & acredinem concipit. Ac seite guidem it eriam explicat Cll. Mortonus in sua p'thisiologia cap. de Signa Diagn. phthisis cap. 3. S. adhuc; ibi = Adhuc restat inquirendum de qua causa obstructio heee, seu lymphee stagnatio in glandulosis pulmonum partibus oriatur &c. Nonnumquam e feroci , & immani catharro tauta lymphæ copia in glandulis secernitur, ut facultatem excretricem plane superet, ex quo fit, ut vist influentis humoris pro pedita, lympha intus jam retenta, atque inibi stagnans insito calore partis

paulatim siccescat . & in substitutiam melleam vel steatomatosam facessat, usquedum, tono partis præ nimia distentione tandem penitus everso, inflaminatio, & Apostema superveniant. Qua ratione Phihysis pulmonalis non raro ipsi catharro succedit .

29 Tanti mali causæ diagnostica signa respondent . Ac in primis occurrit quantitàs, qualitasque puris, quod in singula vomicarum eruptione æger ex ore evomebat. Copia siquidem puris tanta erat. ut propter diuturnam lymphæ accumulationem, atque colluviem, quæ exitum per pulmonis bronchia invenire non poterat; totam insam mollem glandulosamque pulmonis substantiam putredinis sacculum evasisse merito Periti existimaverint. Qualitas vero varicolor erat. crocea scilicet, alba, cruentata, graveque olens, quam vivi cruoris sputum ex inflammato pulmone excretiun præcedebat .

Sanatus Sum. pag. 18. 6. 4. = Costantemente avveniva, che nell' , atto della detta espettorazione prima usciva un sangue vivo dal , petto , e poi segniva la materia bianca , giallastra , bruna , san-,, guinosa, e puzzolente, ch' era la vera materia, che si vedeva ,, uscire così abbondante, e densa, ed acre, che mi faceva sca-, nariamente succedeva ogni sei in sette giorni, o al più raro tra , otto , o dieci , el allora era più copioso lo spurgo del saugue , e delle marcie degli altri giorni ; a tal che era così copiosa la , materia sanguinosa , e puzzolente , che usciva all'apertura di dette vomiche, che i Professori mi dicevano, ch' essa allagava , la sostanza del mio Polmone , onde addiveniva come un sacco thi , marcia .

Curre Medicus Sum, pag. 24. 9. 54. Si osservava da me costan-, temente che nell' atto di detta espettorazione dopo un sangue vivo ,, vedevasi necire dal petto una materin bianca giallastra, bruna, , sanguinosa, e puzzolente, che si era appunto una vera marcia, , ed in grande abbondanza , e ch'essendo troppo densa,e di natura , si acre, e mordace, faceva sentire al povero paziente un fuoco , nella gola nell'atto di cacciarla , e seguitando a farlo così brugiare "per qualche tempo . Quest' apertura , o sia matazione di vomi-, che, che succedeva ordinariamente ogni otto, o dieci giorni, in , cui tempo lo spurgo del sangue , e della marcia era più copio-", so degli altri giorni: tuttavia però la materia sanguinosa, e ,, puzzolente , che usciva dall' apertura di dette vomiche , era in si , gran quantità , che allag indo tutti la sostinga Pulmonale , ed " in esso Polmone annidindo , addiveniva egli come un vero sac-

, co di marcia .

Alter Medicus consultus D, Carolus Rainone Sum. pag. 31. §. 104. , Che detto sangue, e marcia nasceva da vera rottura di vomiche, , argomento vi el espettorazione anticipata di sangue vivo , a cui , poi susseguiva l'accennata materia eterogenea, e marciosa in , qualità , e per l'agredine di detta materia si suscitava nella sua gola anche un fuoco, quale apertura, ossia rottura di dette vo-, miche succedeva allo spesso , portando sempre l' espettorazione , di sopr' accennata , la quale era sempre aumentata in tempo di , dette aperture = Concordant ceteri Testes Sum. pag. 34. §. 125. , pag. 38. §. 153. pag. 40. n. 173. pag. 42. § 190. = Onis-

30 Quisuam est, qui ex hacce historia non pulmonalem phihysim agnoeça? Si enim post molestissimam, siccamque sex horarun tussim egger primum excreyit sangue vivo z inde vero, uma materia bianca giallattra, bruna, sanguinosa, e purzolente, materia eterogenea, e marciosa in quantità, nemo dubitare umquam poterit exulceratum esse pulmonem, uti egregie docet Swietenus ad aphor, 1205. \$\frac{3}{2}\text{Quando, ibi }\frac{7}{2}\text{Quando post hemoptoen prægressam sputa purulenta excernuntur, NEMO DUBITABIT, Pulmonem exulceratum esse. Idque confirmant magni Hippocratis observationes, qui de morbis lib. 1. cap. 5. Tom. 7.pag. 537. ubi causas recenset, quibas purulentus fit pulmo, ita docet 3 Confestim quidem sanguinem expuit &c Interdum pus sincerum, interdum subcruentum, quandoque etiam sanguinem &c, pusque crassum ab accedente, ac intus putrescente picitate expuita expuita expuita expuita expuita.

31 Et quoniam neque tuberculi per pulmonum parenchyma dispersi repurgari, neque corum iusignis puris colluvies pulmonem ipsum erodens, & exulceraus in unaquaque vomicarum eruptione excercii poterat; hinc ipsius puris inexhausta minera novam quotidie purulentam excretionem suppeditabat, quae singulo quoquo die quattuor circum excretionem suppeditabat.

citer librarum pondus æquabat .

Sanatus Sum. pag. 18. § 7. = In ogui giorno metodicamente caeciava per la bocca tanta nuarcia, e sungue, che giungeva al peso
di libre quattro incirca, il che era segno evidente della gran quantità della materia qecolta nel mio Polmone, e che neciva per le
protture delle vomiche, poiché man potendo la natura sgravarsi
tutta una volta, la mandava fuori giorno per giorno, come si
parivano le dette yomiche;

Curæ Medicus Sum. pag. 25, §, 53. = II detto informo P. Francesco cacciava fuori per la locca ogni giorno libre quattro di marcia, e di sangue, lo che era segno troppo chiaro, ed evidente della gran quantità di marcia, che usciva dalla rottura delle vomiche, della quale non potendosi sgravare la natura tutta una volta, nel rompersi le dette vomiche, la mandava fuori giorno per giorno Et §, 60. = Non cessava mai lo spurgo sanguigno, e marcioso.

Alter Medicus consultus Sum. pag. 31. §, 106. = Per la continua, zione di dette rotture (vomicarum) non tuito potendosi espettorare, piombando buona parte nella pate interna de polinoni ivi
, unita a quella, che usciva dalla piaga aperra, formavano l'espettorazione al peso di quattro libre circa ogni giorno di una vera
, marcia sanguigna = His coherent alii Testes Sun. pag. 34. §.125
& pag. 38. §.154.

32 Hujusce porro quotidiame, ac or linariæ excretionis ab ipso morbi initio ad extremum usque comes fuit continua, ac dira tussis, mole-

sta quidem semper , in eruptione vero molestior .

Ita Sanatus de facto proprio Sum, pog. 18. §. 3. = Alli 9. Maggio, dell' anno 1787, mi vidid assalito da una tasse umerale si forte, che &c. dopo sei ore di detta tosse continua cacciai per la loca, ca &c. Et §. 8. Nell' intermedio tra l' una, el' altra apertura delle vomiche non cessava di molestarmi la tosse, la quale diveniva, più violenta, qualora stavano per rompersi le dette vomiche.

Guræ

Curæ Medicus Sum. pag. 24, §. 53. - Venne assalito il dette An-, malato da una tosse umorale così forte, che la prima volta essen-, do durata circa ore sei cominne, cacció fuori &c. Et pag. 25, §.

59. c In questo stato intermedio tra l'una, e l'altra apertura delle 31 dette vomiche era il paziente afflitto da una continua tosse, la 6, quale si faceva sentire più violenta, qualora era prossimo il tempo po della rottura della fatta vomica nel polmone.

Alter Medicus Sum, pag. 31. §. 104. = Portando seco sei ore conmine una cosse ferale, colla quale espectoro &c. Et pag. 33. §. 116 g. Con tosse cominuata quantitativamente ogni giorno si cac-

, ciava &c.

P. Andreas a Palma Sum. pag. 34. §. 124. = Fu assalito da una tos-, se umorale sì forte, ch' essendogli durata per lo spazio di più ore cacciò fuori per la bocca &c. Et §. 126. = Mi ricordo ancora che

, in ogni tanto le si accresceva detta tosse .

P. Clemens a Palma Sum, pag. 38. §. 150. = venne assalito da tos-5. se tumorale si forte, che duratagli per lo spazio di più ore caccio 5. per la bocca &c. Et post §. 154. = Questa tosse poi se li accresce; 5. va per quanto mi ricordo quando crano prossime a rompersi le 5. dette vomiche.

P. Michael a Palma Sum. pag. 40. §. 173. = Si aggiunae a questo 
male una fortissima tosse, che gli durava per più ore, eacciaudo fuori una materia &c. Et pag. 41. §. 181. = So per hocca del 
medesimo P. Francesco, che dopo la tosse, e spurgo della maten ria &c. Et pag. 42. §. 187. = tossendo doveva premerci colla

, mano &c.

P. Bouaventura a Sarno Sum. pag. 42. §. 190. = Cli si svegliò poï, nel Maggio 1787. una tosse si violenta, che la prima volta gli due 37 io per più ore facendogli cacciar fuori dalla bocca gran copia di materia &c. Et pag. 43. §. 193. Questa &c. tosse continua &c. non lo lasciò mai sino alla prodigiosa sua guarigione. Et pag. 44. init. 5. Era sempre egli inclinato al vomito per ragione della tosse violentissima = Et, 2.04, = Quando si gli suscitava la tosse, doveva premervi colla mano &c.

P. Seraphinus a Palma Sum. pag. 45. \$. 208. = Si aggiunse al suo, malore anche una tosse si forte; che &c. durò per circa sei ore, continue facendogli cacciar fuori dalla bocca grau copia &c.

- 33 Quid, amabo, vehemens hace tussis in excreando pure, nisi Pulmonis ulcus ostendit? Ita porro, ceteris omissis, docet Sennertus in sua Pract. lib.2. par. 2. cop. 12. de Ulcer. Pulm. & phthysi = tit. signa diognostica = ibi = ULCERIS PULMONIS signum est pus PER TUSSIM rejectum.
- 34 Extussito pure tantam patiebatur æger debilitatem, ut per horæ quadrantem animo linquens ad ipsos exprimendos mentis conceptus nec verba promere posset.

Sanatus, qui unus de hac re a semetipso experta plenam constituit probationem, ita narrat Sum. pag. 18. §. 9. = Nè cessava lo 5, spurgo continuo sanguigno, e marcioso; dopo del quale io mi 5, sentivo caduto in una debolezza, espossatezza cosi generale per lo 5, spazio di quasi un quarto d'ora, che come ora ben mi ricordo, non 5, poteva colla lingua esprimere i pensieri della mia mente, perchè C 2 pen.

, pensava colla mente, ma colla lingua non poteva dir cio che , veleva, nemmeno di dire, datemi un serso d'acqua, ma dove-

" va con segni indicare quel, che voleva -

Curse Medicus Sum. pag. 25. §. 61. ,, Non cessava mai lo spurgo san-, guigno, e marcioso, per cui il povero Infermo sentiva una tale de-, bolegga , e spossamento di forze , che non era nello stato alle pol-, te di fidarsi neppure di esprimere colla lingua i suoi concetti . e , pensieri della mente , e questa soleva durargli circa un quarto d'ora, come io ben l'osservai più volte.

Alter Medicus Sum. pag. 32. 9. 114. , Nel tempo , ch'era prossimo a , rottura di vemica , seguitava lo spurgo sanguigno , e marcioso . , come sopra, seguita la quale il Paziente P. Francesco soffriva alcu-, ni svenimenti di animo, non fidandosi nemmeno articolar parola. , nè manifestare ad alcuno i suoi pensieri , solendoli durare circa , un quarto d'ora , com' è solito accadere in ogni rottura di vomica. per cui alcune volte ciascuno di essi è rimasto fulminato, e consunto .. Hisque cohaerent alii Testes Summ, pag. 34. 6. 127. & pag. 38. 5. 165. See 10

35 Tantam virium destitutionem a quotidiana illa , insignique succi nutrititii e sanguinis massa excretione prodire in comperto est : quemadmodum Medici scite affirmarunt : Non cessara mai lo spurgo sanguigno, e inarcioso, per cui il povero Infermo sentiva una tal debolezza, e spossamento di forze & c. ac late probat Cll. Morton in son Phthisiolog. lib. 2. de sign. Pathognom. phthysis pulm. cap. 4. S. Secundum pthyseos; & Swietenus ad Aphor. 1206. = 5. Samma debilitas = ibi = Quotidie fluida & solida corporis per ipsam febrim hecticam mutantur, deteruntur per sputa &c. pereunt de corpore, nec restituuntur; unde SUMMA tandem DEBILITAS sequitur.

36 Et quoniam ex allato Swieteni loco fluida, & solida corporis per febrim mutantur, ac deteruntur, hinc in nostra hac historia febrim adfulsse ostendimus . Hæc siquidem lenta semper fuit , & quotidia-

paracin puris suppuratione vividior.

Sanatus de facto proprio Summ. pag. 19. §. 10 ,, Il peggio si era , che-, la febbre lenta , e continua non mi lasciava punto , continuando , a venire ogni giorno, e questa si avanzava, come doveva, nel tempo dell'apertura delle vomiche , ne mi lasciò mai dalli 9. di Mag-99 gio sino al giorno trenta di Agosto , il di cui giorno ottenni la mi-, racolesa guarigione ,, .

Curæ Medicus Summ. pag. 25. §. 62. " Sopra questi incommodi il 29 maggiore si fu una febre lenta , e continua , che periodicamente , titornava ogni giorno al povero paziente, e questa si avanzava, 2) come dovevasi , nel tempo dell'apertura delle vomiche , ne lo la-, sciò mai costantemente dalli 9. di Maggio sino alli 30. di Agosto , dell'anno 1787, giorno in cui ricevette la miracolosa guarigione.

Alter Medicus Summ. pag. 31. \$. 107. , Continuò per lungo tempo , a eacciare una marcia &c, portando seco lenta febre, e con-

P. Andreas a Palma Summ. pag. 34. 9. 127. , Non cessava frattanto la , febre lenta, e continua a tormentare il detto Infermo P. Fran-

P. Glemens a Palma Sum. pag. 38. 5. 155. .. La febre lenea intanto non

, lasciava il povero Infermo, la quale si avanzava qualora si dove-

P. Bonaventura a Sarno Sum, pag. 43. 5. 193. 3. Oltre la febre lenta, e 3. continua, la quale si gli avanzava nei tenpo, i he cacciava fuori. 3. la materia giusta, sanguinosa, e corrotta . . . Questa febre 3. lenta Ev. non lo lascio mai sino alla prodigiosa sua guarigio-

P. Seraphinus a Palma Guardianas Cambii pag. 46. §. 222. , Ho inteso ; dire da Medici , che curavano il detto P. Francesco , che non lo ; lasciò mai la febre sino alla sua miracolosa guarigione ?.,

37 Tam celeri gressu morbi acerbitas progrediebatur, ut omni pliarmacorum vi potior, quiu vel tamisper levaretur, recrudesceret magis, & Quotidie in detertus abiret.

Savatus ipse de facto proprio Summ. pag. 19. \$, 11. ., E vero , che li ,, Medici sopradetti mi applicarono i rimedi risolventi ; pur nondi-

", mono io mi sentiva peggiorare di g'orno in giorno ,, ,

Gurce Medicus Summ. pag. 25. §. 63. 3, Procursi o di concerto col det3, to Medicu estraordinario D. Carlo Rainone adoperare per lo guario.
3, mento del detto Infermo P.Francesco i rimedi più efficaci risolven3, ti, espettoranti, ebalsamici, e fra gli altri, la replicata cavata
4, di sangre con i vessicanti, lo posimo alla dieta lattea come l'ulti5, mo rimedio per corrigere gli umori se purificaril. Però mi ac3, corsi bene, che il male invece di cedere sotto la farça delli medica5, menti vierppiù si avamava, e diventava ostinato, onde lo ne for5, thai un cattivo prognostico. Et pag. 30. §. 95. = 80 per causa di
5, certa scienza, che a dispetto dell'uso de' unelicamenti preseritti,
5, non solo il male non cedeva, ma ben auche di giorno in giorno il
5, sintomi del meto si facevano più malvaggi, e mortali.

Alter Medicus Sum. pag. 32. §. 112. ;, Passando innanzi il malore si ;; adopratono rimedi efficaci all'aspettorazione ; e balsanici insis-;; me, trà quali mi pare ; che specialmente si adopro il latte ; brodi ;; resolutivi ; ed altro attinente all'espettoramento ; ed alla glutina ;; xione ; ossia rimarginamento della sopra accemnata piaga ; e que-;; sti medicamenti . . . . poi furono interdetti giunto che fii nel ;; conclumato stato di sua vita .

P. Andreas a Palma Guardianus Coenobii Sum. pag. 34. in fin. & seq. 3. I detti Professori Aquila, e l'ainone vedendo che il mule non cesso, sava coll'applicazione di vari rimedi Jalsanici per eni il nostro povero Convento dovette soffrire gran dispendio, dichiararono ile, detto morbo incurabile. Idem repetunt ceteri Testes Sum. pag. 33. init. ii. pag. 33. 5. 150. pag. 41. § 176. pag. 42. infin. pag. 43. init. ii.

5. 199. pag. 45, init. pag. 46. 5. 218.

38 leaque in hoc miserrimo statu quum reger esset, Neapolim se contulit celebriores Medicos consultarus. Attamen a quibus ille aliquam sabutis spen, ut mortalinu conditio fert, sibi-blandiebatur, fatalem sententiam tulit, jam perfectam esse pulmonalem phthysim, brevique ad ultimmir, imperatumque Marasuni gradum perventuram. Ita profecto ipse Sanatus refert Summ. pag. 9, 8, 12: -9, 10 mi sentivo pegiorare di giorno in giorno. Perciò pensai di portarni in Natipoli nell'infermeria del mio Ordine per consultare altri Professori, della Metropoli; e questi dopo avermi esaminato, ed osservato di-

igentemente mi diedero mala speranza, perche dicevano di poter pretare io soffogato dalla gran quantità di sangue, e di marcia, che cacciava continuamente, e soprattutto nella ro ttura delle vomiche, e si perchè non potendosi cicarrizzare la piaga fatta nel Polmons, nella continuazione di detto male, questa poteva degenerare in ula cere, e farmi cadere in una tisichezza confinuata detta Marasmo, che mi dovera portare frà breve termine alla sepoltura = Et pag. 23, 6, 45, ubi = Questi (Professores) non mi prescrissero nessun morbo era assai pericoloso, e che poteva degenerare nella Tisi, confirmata, come auvenne, y.

"confirmata, come avveine "...

Curre Medicus Sum, pag. 25. §. 64. ", Il detto P. Françesco vedendo il

suo male sempreppiù resistente alla medicina, avendo preso sù di

ciò il mio parere, e dell'altro Medico Rainone, si volle condurre

in Napoli nell'Infermatia, del suo Ordine per consultarsi sopra il

suo male con i più rinomati Professori di quella Metropoli &c. Ma

questi dopo averlo diligentemente essminato, e di osservato, furo
no di concorde sentimento, che il male era assai pericoloso, si per
ci che poteva il paziente resture soffogato dalla copia del sangue, e

della marcia, che per bocca vomitana, e specialmente quando si

aprivano le vomiche, si perchè continuando ad affliggerlo detto

male, risciccatrizandosi la piaga del Polmone poteva degenerate

in uloere, per cui poteva cadere il detto P. Francesco in una tisi
chezza confirmata, e così morire fra po-fii momenti. « Colarent

cteri Testes Sum, pag. 33. §. 115. paz. 3.5. §. 128. § seq. pag. 38.

\$. 156. pag. 40. in fin. & seq. pag. 46. \$.223.

39 Hac tristi prognosi a celebrioribus Medicis lata unam sciens coclamamatus eggotus sibi reliquam superesse spen nullam sperare salutem, perspectunque habens Consodales suos ab ipso, utpote hectico, contagii metu aufugere, ad finem vergente Majo Neapoli, redux. Coenobium repetents, quin in eo ab omnibus derelictus subsisteret, ad Palma Oppidum se contuilt penes octogenariam Amitam moriturus; quemadmodum narrat Sanatus ipse de facto proprio. Summ. pag. 19. §, 13., 9, Ciò inteso (sc. quod detto male &c., ini doveva portare frá s, breve termine alta sepoltura y verso li 27, di detto mese di Maggio me ne tornai da Napoli per così morire in casa di una mia Zia chiamata Isalella Ciordano &c., In fatti mi ritirai in detta Cisa loutana quasi un miglio dal nostro Convento, tantopiù, che ni vedevo, abborrito, e schifato da mici stessi. Religiosi, i quali tem evano, dendomi ogni uno gia Etico Tisico,, dendomi ogni uno gia Etico Tisico,,

40 Hune profecto contagionis metum de facto proprio Testes enarrant Curse Medicus Summ. pag. 27. \$, 70. ,, Comincio il povero malato

5. P. Francesco ad essere schivato da tutti per timore d' infegione at-5, taccaticcia, ed ognuno scanzava gindiziosamente di traturci, o, dimorare nella sua stanza o di usare qualunque cosa da lui operata.

P. Andreas a Palma Coenobii Guardianus Sum. pag. 35, \$. 133. ", Da ", me , e dagli altri ne era abborrito", e teinevano di usare qualche , cosa da lui adoprata per timore d'infezzione ." = "."

P. Clemens a Palma Sum. pag. 38. 9. 157. " Il detto P. Francesco ri-20 tornato da Napoli nel nostro Convento di S. Gennaro, e vedendosi abo; abborrito da tutti, e soprattutto da suoi Frati per timore d'infer , gione ognuno temendo di conversarci ed usate cose da lui adoptate, , come Ettleo sfarciuto perciò si risolvette di andure a mortire in ca-, e a di una sua Zia Sco.

P. Michael a Palma Sum. pag. 41. §. 184. "L'istessa tema d'inferzione "per me era universale ancora per gli altri, non volendolo perciò

niuno trattare ....

P. Bonapentura a Sarno pag. 44. \$, 202., Avendo egli preso una taz-, za di cioccolata in un vasetto mio proprio , non ne feci dello stes-, so più uso. Idque narrant alii Consodales Sum. pag. 43. \$, 194. , pag. 45. \$, 211.

41 Jure quidem meritoque P. Francisci Consodales exejus consortio contagium formidabant. Salutaris enim artis Magistri docemt phthysicum missma aeris ope de corpore in corpus ultro citroque trausvehi posse, ac per cutis meatus, os, corpus, in sanguinis massam receptum per ipsam diffundi. Si enim aer, quem ducimus, phthyseos feetidis sordibus inquinatus sit, per os, naresque attractus, respiratusque easdem sordes, & exhalationes in nostrum corpus immistir, quema dinodum docet Arsit. Problem 8, Galen. 1. de differ. febrium cop. 1 to 2 Martin. Livellin. in Elog. Benneti, ac Morton lib. 3. Phthissiolog. cap. 5.

Sed jam veram Medicorum prognosim tristis eventus comprobavit. Non obstante enim Medica curatione adamuum, & amplius protracta, omnia, & singula phthisis symptomata, non modo perseverarunt, sed adeo recruduere, ut eliquatis balsamicis sanguinis partibus miser regrotus in Marasmum inciderit; quemadmodum Testes

aperte deponunt , in primisque.

Sanatus de facto proprio Sum. pag. 19. 6. 14. , Frattanto continuarono i Medici Professori Rainone ed Aquila l'incominciata mia cura " e vi aggiunsero anche altri rimedi antiettici, ed antifebrili, ma , tutto mutile , poiche sino alla fine di Luglio dell'anno predet-, to 1787. seguitarono ostinatamente i maligni sintomi . Continuò , lo spurgo di libre quattro in circa di marcia sanguinosa, e puz-, colente ogni giorno: la tosse violenta mai mi lascio, ne la febre continua, e perciò io caddi in una marie, e consumione univer-, sale , per cui gli accennati Medici gindicarono , che la piaga fatta , nel Polmone era degenerata in ulgere, e percio mi assicurarono , ch' era caduto in una vera TISL CONFIRMATA ; poiche oltre LA , MACIE UNIVERSALE DEL, CORPO in cui mi vedevano caduto , si confermarono in questo dall'osservare il grande espossamento di , forze, che in ogni giorno vieppiù si avvanzava, dalla perdita del , somo, che a cagione della tosse mi faceva vegliare quasi tutta la , notte intera , o dormire qualche poco languidamente ; dalla con-, tinua inclinazione al vomito cagionato dagl'itti della tosse , per cui , non mi potevo nutrice ; dalla nausea , che avevo anenta per ogni , ciho , an he delicato , dallo spurgo copiosissimo della muteria , troppo chiara , bruna , verde , gialla , sanguinosa , e puzzolen-, te ; dagli escrementi liquidi , e puzzolentissimi , dalla febre lenta, e continua senza vedere più l'nuovi accessi, e recessi, come pri-, ma, onde giudicarono, che l'evacuazione di detta marcia proveniva dalla piaga fatta nella sostanza pulmonale .

Curæ Medicus Sum. pag.26. §.66. " Continuammo l'incominciata cura, ed aggiunsimo agli usati medicamenti di sopra acceunati anche altri autiettici , ed antifebrili ; mà il male però dispreggando ogni rimedio adoprato, e per lo spazio di mesi tre circa, ossia sino alla fine di Luglio dell' anno 1787. ogni giorno passava avanti, e diveniva vieppiù pericoloso . Poiché continuando costantemente ogni giorno il vomito devisato di marcia al peso di libre quattro in circa , ed espettoramento sanguigno , puzzolente , e marcioso , nè cessando la solita tosse violenta , ne lasciandolo mai per un momento la febre ritornado sempre periodicamente si vide caduto il povero Paziente in una CENERALE MACIE, E CON-SUNZIONE UNIVERSALE, per cui giudicai io, ed il detto Comprofessore, ch' era già degenerata in ulcere insanabile la piaga fatta nel Polmone, per cui il P. Francesco era caduto già in una VERA TISI. Ci confermammo in questo giudizio , non solo dall'osservare, come ho detto, nel corpo dell'Infermo la UNIVERSALE MACIE, ed altri-sintomi, ma anche dal totale spossamento di forze, che avanzavasi da giorno in giorno, dalla perdita del sonno, a non poter dormire le notti intiere, come lui stesso mi confessava, oltre della nausea a qualunque sorte di cibo anche il più delicato, ed all' inclinazione continua al vomito cagionata dall' impulso, ed itti della tosse violenta, per cui era ridotto nello stato di non potersi nutrire, dalla materia, e marcia chiara , bruna , verde , gialla , sanguinosa , e puzzolente , che cacciava continuamente, come ancora da una febre lenta, e continua, e dall' accennata materia senza però nuovi accessi, e recessi, come , prima. Perciò secondo le regole dell'arte si rileva, che l'evacuazione di detta marcia proveniva da una gran piaga fatta nella sostanza Pul-, monale = Et pag. 30. § 95. = So per causa di certa scienza, che a dispetto dell'uso de' medicamenti prescritti, non solo il male non , cedeva , mà ben anche di giorno in giorno i sintomi del morbo si , facevano più malvaggi , e mortali .

Alter Me licus Summ. prig. 31. §.106. = Restando pieno il Polmone della 
5 sudetta materia continuo per lungo tempo a cacciare una materia 
5 putrefatta a segno, pottando seco lenta febre, e continua, una 
5 CONSUNZIONE IN TUTTO IL SUO CORPO, per cui al ri55 ferir d'Ippocrate si dichiarò da me essere VERO TISICO. Ciacchia 
7 quanti rimedi se li fossero prestati, futomo sprezzati da si conside7 revole malore = Et pag. 33. §.116. = Il passaggio fatto dalla piaga 
7 in una VERA TISI rilevasi dal disprezzo del male, che fece di 
10 goni sorte di rimedio tanto antiettico, quanto antiellerile adoprato 
11 in persona del sudetto P. Francesco, finalmente portando seco per 
12 sanguinosa, e puzzolente marcia, che con tosse continuata quantitativamente in ogni giorno si cacciava, per cui si ridusse CON13 SUNTO, ED EMACIATO, onde giudicossi da me essere vero Ti15 sico confermato.

P.Andreas a Palma Sum. pag.35. §.130. = Mi ricordo, ch' essendo qual,, che volta da me, e con altri miei Compagni visitato nella casa deila
,, predetta sua Zia mi diceva il detto P. Francesco, che aveva perdu,, to l'appetito, ed il sonno, ed aveva somma nausea adogni sorte
,, di cibo con continue inclinazioni al vomito a causa de' continui titi
della

5, della tosse, per cui era nello stato di non potersi più liberare, ed 5, era perciò caduto in una MACIE UNIVERSALE, spossamento di 5, force, che appena poteva parlare, ed era DIVENUTO COME, UN CADAVERO EMACIATO, per cui io, e gli altri miei Compani aspettuvamo il sentirlo morto giorno per giorno.

P. Clemens a Palma Sum.pag. 38. in fin. & seq. = Il male non cedette punto, " si vide il medesimo lufermo caduto in una CONSUNZIONE, EMACIAMENTO UNIVERSALE, totale perdita di forze, VOL-, TO MACILENTE , SPARUTO , E SCARNO , SI PUTEVA-, NO IN TUTTA LA SUA PERSONA CONTARE LE OSSA, , tanto era grande la generale macie . Aveva un continuo itto di vo-4, mito, nausea continua ad ogni sorte di cibo, benchè delicato . Se , gli aggiunse un dolore, che dalla regione del petto si estendeva alla , regione del fianco. Seguitava la febre lenta senza intermissione, e seguitava lo spurgo continuo della marcia di color chiaro , verde , , bruno , giallo , sanguinoso , e puzzolente , per cui giudicarono li Medici, che si era fatta una gran piaga nella regione del Polmone. Si aggiunse anche la difficoltà di potersi nutrire , a cagione non so-, lo della nausea , ma anche della continua tosse , e vomito ; onde , vieppiù si aspettava da noi Frati, e da tutti di sentirlo morto da , giorno in giorno .

P. Michael a Palma Sum. pag. 41. init. = Si portò in fatti dopo questo ri
" torno (Neapoli) dalla quondam Isabella Giordano sua Zia, dove

" avendolo andato trè volte a visitare, lo trovui come scheltro sença
" força, e cucciando quantità di materia singuinosa, e puzzolente.

Et §. 182. = Che oltre di essere il sudetto P. Francesco diventuto UNO
" SCHELTRO spossatissimo di forze, aveva ancora cominciato a
" perdere il sonno, non potendo alle volte dormire le notti indire,
" a hauseare il cibo, benchè fatto con delicatezza, inclinato al vomito

" per cagione della tosse .

R.P. Seraphinus a Palma Sum. pag. 45. §. 210. = Dimandati da me ( Pro-, fessores ) trovandomi allora Superiore del Convento, se vi era spe-, ranza di poter guarsirsi il sudetto P. Francesco, mi risposero, che , trà giorni sarebbe andato al Sepolero . Et §.211. = In vederlo re-,, stai fuori di me figurandomi di mirare UN VERO CADAVERE, , e trattai immediatamente licenziarmi per non vedere quella gran ,, quantità di materia guasta , e marciosa , che cacciava continua-, mente di bocca , e lo stuolo innumerabile di mosche , che lo trafig-", gevano; a segno tale, che domandatogli, come si sentiva, mi ri-, spose son morto ; datemi la benedizione , ed insinuate a qualche , nostro Padre , che si facesse da quando in quando vedere per assi-,, stermi . lo però nel licenziarmi , per dargli coraggio gli dissi , sta-, tevi allegramente; Esso pero soggiunse non esservi più speranza " per lui , ed io lo conoscevo benissimo , e con certezza . . . Mi ri-, tirai in Convento dicendo a miei Religiosi, che il P.Francesco stava , prossimo a morire .

43 Ad eum itaque gradum mense Augusto jam pervenerat phthysis, ut non modo Medicis, sed imperitis etiam quibuscumque innotesceret, cen ponderat Sennertus Pract. lib.s. par. s. cap. 12. de sign, diagn. phthysis §. Perfecta ibi = Si quis vel plebejus, hominem viderit pallentem, imhecillem , tussientem, macie confectum, hunc VERA PHTHOE laborare pronunciat. Febrem autem hecticam ad postrem

mum Marasni gradum pervenisse totius corporis extenuatio docebat, eur post Medicos scribit Benedictus XIV. lib.4. par.t. cap.18. num.8. ibi = Tertius est (febris gradus) ubi calor febrilis, acris, 8 mordicas adeo intenditur, atque extenditur, ut partibus solicis adipalibus imprimis liquatis, CORPUS universum EXTENUET, emacietque, 8 quando febris hectica eo devenis, dicitur Marasmodes, MARASMUS, sive tabes.

44 Quomodo vero sanguinis liquatio se prodat scite docet laudatus Mortonus in sua Phthisiologia cap. 4. ubi inter pathognomonica pulmonaris Phthyseos confirmatæ sigua sanguinis liquatione recensita, ita scribit = Sanguinis colliquatio jam inde immense aucta sese per immanes sudores &c. Diarrheam, Hydropem, Aphtas, peculiarem gutturis dolorem inter deglutiendum prodens. A quibus weger tandem IN ULTIMUM MAKASMI GKADUM redactus pro PHTHI-

SICO DEPLORATO a Lippis , & tonsoribus habetur .

45 Tam immeuse revera in nostro rerum themate sanguinis liquatio ancta erat, ut æger a lippis, & tonsoribus pro Phthisico deplorato haberetur, & ad lugubrem æris campani sonitum alterius obitum annunciantem, hunc jam defunctum Oppidani arbitrarentur Sum, pag. 20. 5.22, pag. 27, 5,72. pag. 35, \$.134. alibique. Per omnes enim, singuisque naturæ vias a Mortono indigitatas, per immanes scilicet sudores, Diartheam, hydropem, sive inferiorum artuum intumescentiam, aphthas, gutturis scilicet ulcera, ipsiusque peculiarem dolorem, ardoremque, se sanguinis liquatio prodebat; ita ut ægrum sacris extremis muniri Medici jusserint; ceu Testes omnes sancte deponunt.

Sanatus de facto proprio Sum. pag. 19. §.14. & seq. = I cennati Medici 2, giudicarono, che la piaga fatta nel polmone era degenerata in ulcere, e percio mi assicurarono , ch' ero caduto in una vera Tisi con-, firmata ; poiche oltre la macie universale del corpo , in cui mi vedevano caduto, si confermarono in questo dall' osservare il grande se espossamento di forze . . . dagli escrementi liquidi , e puzzolentissimi = Et pag.20. \$.20. = Quando poi osservarono i predetti Prose fessori un Ederna spaventevole nelle mie gambe , per cui vi si gonn fiarono sino oltre il ginocchio, effetto necessario del principale ma-, le, che io pativa nella sostanza Pulmonale, allora vieppiù si con-39 fermarono nella Tisi, in cui io ero caduto ; perciò giudicando essi essere insanabile il mio male , nè poter aver più ajuto alcuno dai nedicamenti , li sospesero tutti come inutili , e rimettendo anche 29 alla mia discrezione il cibo, solamente mi dissero, che avessi segui-, tato l'uso del latte più per mantenermi qualche altro giorno in vi-, ta, che averne speranza di guarirmene .

Epag. cit. 20. in fin. & seq. = Ñon fui degno di ricevere la bramata .; grazia (post primam.V. S. D. invocationem ad ejus Sepulcrum peractam ) che anzi me ne accorsi, che il mio male vieppiù deterio; rava di momento in momento. Poichè li sintomi maligni, non solo persistevano sul primo piede, ma auzi diventavano pessimi, seguitò Pespetiorazione della marcia sanguigna, e puzzolente al solito peso di libre quattro, e più, la tosse solita non mi lasciava colla solita sua violenza, la febre lenta, e la perdita del somo seguitavano a tormentarmi a tal che avvanzatasi tutto giorno la magicie universale, e lo spossamento delle forze, mi ridussi come UN SCHE-

;; SCHELTRO INCADAVERITO, e nel mio petto, e spalle SI ;, CONTAVANO LE OSSA UNO PER UNO sporte in fuori, ,, attesa la mia macilenza , e quindi non fui più nello stato di alzarmi , da letto dopo la visita fatta al detto Sepolero, ne poteva stare , seduto sul medesimo letto , se non appoggiato a più cosci-4, ni con una sediola di paglie dietro le spalle, e come anche non , poteva muovermi da me medesimo sul detto letto . come ero addi-, venuto un vero Cadavere. Si aggiunse a tutto questo negli ultimi giorni di Agosto un' altro male, che si furono appunto alcune pia-3, ghe della gola , provenienti , come giudicarono i Medici , da un' , acrimonia somma esistente negli umori del mio corpo . Poiche que-, sti umori quasi raccolti nella regione del mio petto continuamente , rigorgavano nel mio sangue , il quale acquistava una natura setti-., ca . e corruttoria, come dicevano i Medici Professori . Mà non qui " finirono li sintomi pessimi del mio male " poiche per cagione dell' alterazione, che succedeva alla circonferenza del marcimento, os-5, sia piaga efformata nella sostanza pulmonale, mi si aggiunsero an-, cora alcuni dolori fortissimi nel collo , e nel fianco destro , che si , stendevano per la regione del petto , e propriamente sotto la zinna a talche non poteva stare appoggiato al detto lato, ne poteva respi-, rare, ed era costretto a tenermi la mano premendo il detto lato , nell' atto della Tosse . Quindi vedendo ciò i detti Professori ne giu-,, dicando più naturalmente sanabile il mio male , e che caduto già , in una Tisi confirmata, ed in VERO MARAS MO, che mi do-, veva IN BREVE portare AL SEPOLCRO, mi ordinarono gli , ultimi Sagramenti . Mi confessai in fatti la sera del 29. Agosto al mio solito Confessore P.Clemente da Palma, e comeche era tardi &c. , penso il detto P.Clemente differirmi alla mattina seguente il Santis-,, simo Viatico, e l'estrema unzione.

Et pag. 22. ante §. 35. = Presi un dolce sonno per cinque ore conti-, nue , dopo le quali mi risvegliai , e mi trovai bagnato dalla Testa , ai piedi di si copioso, ed eccessivo sudore, che ne restò bagnato " tutto il Materazzo , non che le lenzola , e li coscini . . . Di muovo ,, poi mi addormentai, e nello svegliarmi la mattina mi trovai egual-" mente bagnato come prima di sudore . Frattanto però che io stavo , addormentato nel letto venne a visitarmi il detto Professore D. Vin-, cenzo d' Aquila mio ordinario Medico, il quale avendo inteso da , mia Zia, che in nella notte antecedente era caduto nel sudetto co-, pioso sudore disse queste precise parole = E MORTO = Imper-, ciocchè secondo il giudizio suo , e dell' altro Medico straordinario , Rainone, a cui depo raccontò il succeduto, questi copiosi sudori , secondo tutti i segni esteriori dovevano essere necessariamente cor-" ruttori, e colliquativi; che dovevano frà momenti portarmi alla , morte : Prima perchè furono tanto copiosi , ed eccessivi : secon-, perche nascevano da un fermento tisice unito alla debolezza , e ri-, lasciamento delle fibre, e consunzione universale di tutto il mio ,, corpo. Terzo perche procedevano da una febre lenta, e continua, 99 e da un calore mordace convulsivo, ed esprettivo, che conosce-, vasi scorrere per tutto il mio corpo. Quarto per esser detti sudo-, ri provenienti dal principio settico , e corruttorio , che ml produs-, se anche i dolori nel collo , nel fianco , e nel petto , e mi produs-

se ancora colla sua asprezza una escurid vissicale . Finalmente per , essermi accaduti in tempo, in cui io a cagione della Tisi confirma-, ta , e spossamento generale di forze era prossimo a deporre l'ani-

, ma nelle mani del mio Creatore ..

Et pag. 23. \$. 46. = Io nell' ultimo stato del mio male della sera dei 29. , Agosto corrente anno 1787. vedendomi giunto alle fauci della mor-, te , mi applicai solamente sopra le parti offese del mio corpo , in-, cominciando dalla gola , dove sentiva quella piaga mordace , nel petto , dove sentivo un dolore sordo , e penoso con un affanno , e difficoltà di respiro nella parte del Polinone, da dove proveniva , quella puzzolente marcia, che cacciava per la bocca, e finalmente nelle gambe , ch' erano enormemente gonfiate per l' edena spaventoso sino a non poter più capire li miei piedi nelli pianelli soliti &c. = Et pag. \$4. init, = Si aggiunse anche la voce rauca, le orine rosse alle volte . e finalmente dalla totale abolizione di tutte le funzioni , dalla perdita d'appetito , dalla digestione viziata . . . dagli escrementi liquidi , e puzzolenti argomentavano già li Profes-, sori essere il Marasmo in cui caddi &c.

Singula cadem symptomata pro sua peritia exponit ciam Guræ Medicus Sum. pag. 26. 5. 69. = Quando viddi io poi , ed il mio Socio Rainone comparir nelle gambe del paziente un edema : spaventevole , on che gli gonfiò le medesime sin sopra il ginocchio , ch' era conseguenza necessaria del suo male principale, che soffriva nella sostanza Pulmonale, era l'ultimo curattere della vera Tisi, allora vienniù io, ed il detto Comprofessore giudicammo naturalmente insanabile, ed incurabile il detto male, onde non stimammo più prescrivergli altri medicamenti, come inutili, e solamente gli dicessimo. che avesse continuato l'uso del medesimo latte pinttosto per mantenerlo per qualche altro giorno in vita, che colla speranza di poterlo guarire: onde come DISPERATO DI SALUTE lo lasciammo a sua discrezione rispetto al cibo . = Et pag. 27. §. 75. = Per quanto mi nicordo, e viddi cogli occhi propri, non riceve per allora ( post Sepulchri V. S. D. visitationem ) il P. Francesco la grazia , che n desiderava . Poiche io viddi , ed osservai aggravarsi vieppiù da giorno in giorno il suo male . Seguitavano i sintomi mortali , che accompagnavano, cioè l'espettorazione della marcia sanguigna che spurgava ogni giorno nel solito peso di circa libre quattro , sen guitavano più ostinate le vigilie , l'inclinazione al vomito , la tosse , violenta , e continua , la febre lenta continua , quali sintomi resi " vieppiù ostinati dal giorno primo di Agosto, tutto giorno si vedeya avanzata la macie universale col totale spossamento delle for-20 ze , sicchè Egli si ridusse ad un SCHELTRO VERO DI MORTE , in modo tale, che dal petto, e dalle spalle gli comparivano spor-29 te in fuori tutte le ossa, come io lo viddi cogli occhi miei . Anzi dopo ritornato dalla visita del Sepolcro del Servo di Dio si vidde n più peggiorato . Onde costretto venne a giacere continuamente in , letto, senza neppure potersi sedere da se medesimo, nè reggersi seduto sopra di esso letto , se non se appoggiato a più coscini , come io lo viddi , alforche le andavo a visitare . Mi avviddi ancora, che in questi ultimi giorni del sao male se gli erano fatte le piaghe , nella gola , le quali senza dubio nascevano da quell'acrimonia esi-, stente nella famiglia de' suoi umori , e tanto più , che da questi timo.

umori guasti raccolti nel petto se ne faceva un continuo ingrega-, mento nel sangue, per cui acquistava una natura settica, e cor-, ruttoria . A questo ci si aggiunse ancora negli ultimi giorni del suo 2, male fortissimo dolore nel fianco destro, che stendevasi sino alla , regione del petto, e propriamente sotto la zinna, a tanto che non , poteva il detto Infermo ne appoggiarsi sù detto lato, ne respirare , ond' era costretto, quando era assalito dalla tosse a premere colla y, mano detto destro lato, lo che secondo le regole dell'arte era segno , manifesto dell' alterazione, che succedeva alla circonferenza del marcimento, vale a dire nella piaga formata nella sostanza pulmo-, nale. Ciò veduto da me, ed osservato anche dall' altro Professore , Rainone, e giudicando, ch' Egli era caduto in una Tisi confirmata, ,, ed in un VERO MARASMO, da cui NON POTEVA PIU NA-, TURALMENTE CUARIRE , mà che di breve lo doveva portare , al Sepolero, gli ordinammo l'ultimi Sagramenti. Ed infatti la " sera dei 29. Agosto epoca da me notata per lo strepitoso fatto segui-, to , Egli si confesso &c.

Et pag. 28. post 6. 82. = Prese sonno per ore cinque incirca , com'egli, mi racconto sul mattino . Svegliato dopo questo sonno si trovò ba-, gnato di un si copioso sudore dulla testa sino alli piedi , che ne re-, stò bagnato anche il materazzo .... Frattanto si addormento di , nuovo, e nello svegliarsi sul mattino si trovo di bel nuovo bagnato da sudore come prima . Secondo le regole dell' arte tutti i segni , esteriori caratterizzavano questi sudori come veri sudori colliqua-, tivi , i quali DOVEVANO perciò FRA' MOMENTI PORTARE L' INFERMO AL SEPOLCRO . Prima , perchè furono tanto co-, piosi , ed eccessivi . Secondo , perchè nascevano da un fermento , Tisico unito all' estrema debolezza, e rilasciamento delle fibre, e , corruzione universale di tutto il corpo . Terzo , perche procede-, vano da una febre lenta , e continua , e da un calore mordace con-, vulsivo, ed espressivo, che ben conoscevasi scorrere per tutte , le membra. Quarto, perchè essi su tori si originavano da quel , principio accennato di sopra , settico , e corruttorio , che gli pro-, dusse ancora, come ho detto di sopra, degl' irritamenti dolorosi , nel petto sino a non poter respirare. E per ultimo crollo della sa-, lute disperata del povero Infermo , dall' acrezza degli umori , che , aveva, nel suo interno, una iscuria vissicale. Finalmente per , essere accaduti detti sudori al detto P. Francesco in tempo, in cui , per la Tisi confirmata , e per lo totale spossamento delle forze si , aspettava a momenti la morte. Questo giudizio si fù fatto da me ,, sul mattino dei 30. Agosto , qualora andai a visitarlo il detto infer-, mo P. Francesco, e narratomi dalla Zia, che la notte l' Infermo , era caduto in sudore eccessivo, ed estraordinario, io secondo le 2, cagioni sopradette risposi francamente alla medesima = E' MOR-, TO = Et pag. 30. 9. 98. = Ciudicai quel sudore copiosissimo avve-, nutogli nella notte come ultimo sintomo mortale , e prossimo a condurlo alla morte .

Et pag. 31. §. 100. = Si osservava patentemento una raucedine nel 31. detto infermo P. Francesco, cosa che ben indicava la offesa della 32. aostanza Polmonale per l'afflusso dell' unore morboso ivi stagnato, 32. e le utime alle volte rosse, per eni giudicava sempre, cli Egit era 32. caduto nella Tisi Polmonale cofirmata. Et §. 102. = Il Marasno 39; in cui era caduto il detto P. Francesco era de liquidi, e vera tisi-30; chezza Polmonale, ed umorale, tantopiù, che si vidde ro gli es-31; crementi liquidi, e puzzolenti, puzzolentissimi.

Alter Medicus Sum. pag. 31. in fin. 6 seq. = Quanti rimedi se gli fossero prestati, furono sprezzati da si considerevole malore. A tal
suopo adunque vedendosi comparire edema oi piedi si stabili come
sultimo carattere esser prossimo alla morte, e fuori d'ogni sperauza; e di n'atti intesi dal mio Compagno, ossia Ordinario Medico
di detta Communità per nome D. Vincenzo d'Aquila, per essere
i io Medico entraordinario del sudetto Convento, e visitandolo da
tempo in tempo, ch' erano sopragiunti al sopradetto P. Francesco
profusi sudori stimati in quello stato veri colliquativi, e corruttoj, d'onde mi confermai vieppiù del conclamato, e persimo stato di sua vita con attendere perciò in breve notizia del sua trapassato stato. Et pag. 33. §. 18. = Si vide tutto bagnato di sudore,
quali sudori, attenta l'idea, e natura di detto suo malore dovevano stimarsi necessariamente corruttori.

P. Andreas a Palma Sum. pag. 35. 9. 136. = Per quanto costa a me per , averlo udito da lui medesimo, non riceve la grazia per allora post visitationem Sepulcri V. S. D. ) anzi di ora in ora si vede-, vano accresciuti i suoi mali , onde restò inchiodato sul letto per e le forze giá perdute, per lo spurgo copiosissimo della marcia con-, tinuata, per la nausea ad ogni sorte di cibo, e finalmente per un an dolore verso la regione del fianco destro, che stendevasi sino al petto, e propriamente sotto la zinna a tal che non poteva nemmeno respirare, e quando era assalito dalla tosse, era costretto a , mantenersi colla mano , e premere il detto lato destro , locchè se-, condo mi attestano li Professori predetti, era segno dell' alterazione, che succedeva alle circonferenze del marcimento nella regio-, ne Polmonale, ed a cui si erano anche aggiunte alcune piaghe nell' esofago, che nascevano dall'acrimonia de' suoi umori. Ora vedu-, to in tale stato da lodati Professori , e creduto già , che non poteva , più vivere naturalmente , ne guarire , anziche in breve lo doveva , questo male portare al Sepolcro, gli ordinarono l'ultimi Sagramenti verso gli ultimi di Agosto . Infatti Egli si confesso al P. Fr. Clemente da Palma del nostro Ordine medesimo, e perchè l'ora era tarda, si stimo differirgli il Santo Viatico per la mattina seguente = Et pag. 37. S. 146. = Molte volte viddi l'ammalato P. Francesco nella casa della predetta sua Zia in occasione di visitarlo giacere ontinuamente in letto , sopra del quale non poteva nemmeno da " se stesso sedere senza l'altrui ajuto , anzi nemmeno reggersi da se , così seduto a cagione del totale abbattimento delle sue forze ; ond' era costretto stare appoggiato a più coscini , e ad una sediola di paglia dietro le spalle .

P. Clemens a Palma Summar. pag. 39. §. 164. ", Si dovette iu", chiodare sul letto non potendo più alzarei da se, nemmeno star ", seduto sul medesimo senza l'appoggio di più coscini ad una se-", diola di paglia dietro le spalle, seguitando colla continua lenta fe-» bre il solito copioso spurgo di marcia col dolore nella regione del ", fianco sotto la zinna, e si aggiunesre ancora alcune piaghe nell' ", esofigo per segno del corrompimento, e guastamento generale di ", tutta la famiglia degli umori. Quindi vedendo i detti Professori, i quali

### DE INVOCATIONE

am Medici ægrotum conclamaverant, jam Consodales, omnesque Oppidani ejus interitum in horas eventurum arbitrabantur, jam eum Confessarins reliquerat confortato a fare la santa divina volontà . e prepararsi alla morte, cum ipse ( ut inquit Summar. pag. 21.5.34.) restuto solo seduto sopra il mio letto coll' ojato della detta mia Zia nella sera medesima de' ventinove Agosto presi nelle mani il perretto di Carnigia del Ven. Servo di Dio (Ligorii ) e pieno di fiducia colle lazrime agli occhi applicandolo alla gola , ed al petto , indi all'addome, ed alle gambe feci questa preghiera, come ben mi ricordo, , Caro mio D. Alfonso ora io voglio vedere, se veramente sei caro , a Dio, se veramente stai godendo il medesimo in Paradiso. Non voglio morire di questa morte così schifosa, ed odiata da tutti. Fatemi , morire di qualche altra infermità , che io sono contento di morire; ,, e non lo fate per me, che sono un misero Peccatore, ma fatelo si , per l'amore, che avete portato al Santissimo Sagramento, ed a , Maria Santissima, e ti prometto caro Don Alfonso mio, che sa-, nato che saro voglio andar promulgando la tua Santità , e come " sei caro a Dio, e ti prometto di procurare dai Divoti dell' elemo-, sine per portarti la cera in rendimento di grazie per tutta la mia , vita , e visitare in ogni anno il tuo Sepolero , e portarti della cera; Et pag. 23. §. 46. et seq. = Io nell' ultimo stato del mio male della sera de 29. Agosto corrente anno 1787. vedendomi GIUNTO AL-LE FAUCI DELLA MORTE mi applicai solamente sopra le parti offese del mio corpo, incominciando dalla gola, dove sentiva quella piaga mordace, nel petto, dove sentiva un dolore sordo, e penoso con un affunno, e difficoltà di respiro nella parte del Polmone, da dove proveniva quella puzzolente marcia, che cacciava per la bocca, e finalmente nelle gambe, ch' erano enormemente gonfiate per l'edema spaventoso Sc. applicai solamente la reliquia della Camigit del Servo di Dio,che io meco teneva,ed ora ancora porto appeso al mio collo, ed INVOCAI LA SOLA INTERCESSIONE del detto SERVO DI DIO DON ALFONSO MARIA DE LICUORI, nè applicai alla mia parte offesa Reliquia , nè figura di altro santo , o Beato , o Servo di Dio, ne mi raccomandai a qualche altro di questi , ne lo fece la mia predetta Zia , colla quale io mi ritrovava = . Cui consonant cæteri Testes de auditu immediato ab ipso Sanato SumSummar. pag. 28. §. 82. = pag. 30. §. 97. = pag. 32. ante §. 110. = pag. 35. §. 135. = pag. 36. §. 139. pag. 39. §. 163. pag. 41. in fin. pag. 43. \$. 195. & pag. 44. \$. 203. =

### DE SUBITA, PERFECTAQUE SANATIONE'.

quem Medicus vespere diei 29. Augusti pronunciaverat = E' MORTO = is, cujus sanguinis massam hectica febris per immanes sudores illa ipsa nocte liquarat ; is denique , qui jam extinctus vulgabatur in Foro, repente insequenti mane expergefactus, Ligoria ope ante somnum invocata, se sanum, incolumem, robustum inclamavit . Jam phthysis pulmonalis abierat , jam lethalis Marasmus evanuerat ; jam lenta febris : fœtidi puris excreatio : macies : cibi nausea: ad vomitum inclinatio: vigiliæ: Dissenteria: Crurum edema : dispnocea : respirandi difficultas : colli , thoracis , laterisque dolor : virium prolapsus : decumbendi impotentia : vocis raucedo: flammens, & cruentus urince color: gutturis ulcera, omniaque, ac singula teterrima morbi symptomata temporis momento fugata. Jam genæ naturali colore purpurabant : jam libera respirandi facultas aderat ; jam appetitus restitutus ; jam me redditæ vires . Obstupuit omnium primus spectaculo Medicus, utpote qui ægrotum, quem extinctum prænunciaverat, eo ipso mane tentamine facto , sanum, ac robustum invenit. Obstupuere deinde universi Palmæ incolæ . qui Miraculum una omnium voce ubique vulgarnut .

48 Repentinæ hujusce Sanationis historiam e purissimis Testium fontibus hausimus .

Sanatus de facto proprio Summar. pag. 22. 6. 35. & seq. , Frat-, tanto, che io stava ad formentato nel letto venne a visitarmi il det-, to Professore D. Vincenzo d' Aquila mio ordinario Medico, il qua-4, le avendo inteso da mia Zia , che io nella notte antecedente ero ca-, duto nel suddetto copioso sudore , disse queste precise parole = E' , morto = .... Entrato nella mia stanza il detto Professore D.Vins, cenzo d' Aquila mi osservò diligentemente, e mi trovò in tutto , sano , e salvo . Non vi era più febre , ne gonfiore ai piedi , era , cessato in tutto lo spurgo sanguigno, e marcioso, non mi lagna-, va più delle piaghe futte nella mia gola, nè della solita nausea , al cibo, ne più dell' inclinazione continua al vomito, e quello. , che lo fece più stupire, fu il vedermi ripigliato istantaneamente , nel mlo colore naturale, e sano colle mie forge in maniera, che 2, poteva da me stesso alzare, e far tutte le mie furgioni senza l'al-, trui ajuto, onde pieno di stupore, e meraviglia esclamò = QUE-, STO E' UN MIRACOLO : e così ancora mi si disse , che tutti , coloro, che lo seppero, avessero giudicato. Intanto la mattina , stessa mi cibai di un cibo consistente . . . la mattina seguente mi a, alzai sano , e salvo , e quantunque per altri tre giorni avessi sof-, ferto qualche residuo di tosse piccolissima, e radissima per contra-, segno del Miracolo, non comparve però più spurgo ne sanguigno, , ne marcioso, ed elassi i tre giorni predetti, cesso interamente la ,, suddetta tosse, e per grazia di Dio, e del Servo suo, non sono niù caduto in dette merbo d' allora in poi, ed ora godo perfettis-, simo stato di salute. Mi ricordo ancora, che dopo alcuni giorni della

della minicolora guarigione, essendont incontrato per la strada, con detto Medico mio estraordinario D. Carlo Rainone, il quales, già mi credeva morto, al vederni sano, in force, col color naturale, è vegeto, esclamo ancora questo = E' STATO VERO MIRACOLO = come ne aveva giudicato detto Melico, attesa l'inspiratore del sudori colliquativi, e corratori preceduti alla inia prodigiosa guarigione. = Et pros. 17. in fin. = Depongo, che il y Ven. Servo di Dio Monsignor di Liguori opto im giam Miracolo nella mia persona, ch'era già ridotta alle fanci della morte dispersona da Medici, e senza speranza più di riavermi con meggi mani).

Guræ Medicus Summar, pag. 29. 5. 84. & seqq. ,, Sul inittino dei 33. Agosto qualora apdai a visitarlo il detto Infermo P. France-2, sco &c. stava ancora dormendo, e narratomi dalla Zia, che la , notte l' Infermo era caduto in un sudore eccessivo, ed estraordi-, nario, io secondo le cagioni sopradette risposi francamente alla , me lesima : E' morto : Restai però deluso, ed ingannato sopra , questo mio medico giudizio; poiche entrato nella stanza del pre-", detto Infermo già risvegliato , dopo averlo diligentemente osserva-, to , con mia estrema meraviglia lo trovai del tutto sano , cioè sen-, za febre con essere cessato all'intutto lo spurgo del sangue, e , marcie. Osservai guarite le piaghe della gola, non si lagnava , più l' Infermo della solita nausea al cibo , ne lo vid li più inclina-, to al vomito, e quello, che mi fece più stupire, lo viddi istanneamente ripigliato nel suo colore naturale, ed acquistate in un subito talmente le forze smarrite, che poteva far da se senza l'altrate .. aiuto tutte le sue funzioni , anzi osservai l'en anche i piedi quasi , sgonfiati dall' edema comparsa nel decorso della malattia : Unde , estatico per la meraviglia gridai : QUESTO E' UN VERO MI-, RAGOLO s Essendomi intanto io partito pieno di stupore, e me-, raviglia per quello aveva veduto, e toccato colle mie mani, a , chiunque che mi domando della salute dell' accennato P. France-" sco , a tutti risposi concordemente , che il detto Infermo , che a , quell' ora si credeva da ine , e da ogn' altro passetto all' Eternità, , aveva miracolosamente, e per intercessione del Ven. Servo di ., Dio D. Alfonso de Lignori ricuperata quella sanità , che per me;-, zo umano veruno non avera potuto, ne poteva conseguire. Oninde a questo mio racconto con tutte le circostanze di sopra descritte " tutti concordemente la presero per vero Miracolo, non solo i Let-, terati , ma ben anche li Religiosi, soprattutto in quel Convento di , S. Cennaro , a cui era ben nota l'infermità mortale , ed insanabi-, le del detto P. Francescou E tanto più me ne accertai io, e tutti, , poiche nel giorno stesso io intesi da lui medeslino, che si era ciba-, to di un cibo più consistente mangiato con appetenza, e con otti-., mo stomaco . : . . . lo la mattina l' avevo osservato totalmen-, te, e perfettamente sano ; ed in fatti nel giorno susseguente sì al-3, 2d sano, e salvo dal letto, e benche per altri tre giorni susse-, guenti avesse sofferta una piccolissima, e rarissima tosse, che io , stimai per un contrasegno del Miracolo; poichè non comparve , più ne sangue marcioso, ne mareia sanguigna nell' espurgo del , petto , poiche miracolosamente si era tutta la mole della marcia. , e sangue combinata nella sostanza Polmonale , svaporata , e dis34, sipata del tutto, lo che non poteva fursi colle forze dellu natura, p. ma solo per un pero, e preciso Miracelo. Ed infatti classi quei pero in cesso anche intieramente la detta piecola tosse, nè da quel tempo sin oggi per lo spazio quasi Di ANNI DIECI meno du mene ha patito più il detto P. Francesco un simile male, ma tuttora si conserva in perfetto stato di salute, come io ne sono Testimonio oculare. Et pag. 24. §. 51. z La guarigione operata da Dio per intercessione, e emeriti del Servo suo Alfonso Maria de l'iguori nella persona del riudetto P. Francesco da Ottojano fu da me, e dal mio Compagno sopradetto D. Carlo Rainone, e da tutti i ceti di persone Letterate, Plehee, Ecclesiastiche, e Laiche della mia Patria, e da tutti i Religiosi del memorato Gonvento di S. Gennaro tenuta per vero, chiaro, e dindubiabile. Miracelo.

Alter Medicus D. Carolus Rainone Summar. pag. 32. init. = Ve-, dendosi comparire edema alli piedi si stabili come ultimo caratte-, re, esser prossimo alla morte, e fuori d'ogni sperama; Ed infatti intesi dal mio Compagno, ossia Ordinario Medico di detta Communità per nome D. Vincenzo d'Aquila, per esser io Medico estra-,, ordinario del andetto Convento, e visitandolo da tempo in tempo, , ch' erano sopraggiunti al sopradetto P. Francesco profusi sudori , , stimati in quello stato veri colliquativi , e correttori , d'onde mi confermai vieppiù del conclamato, e prossimo stato di sua vita con attender perciò brieve notigia del suo trapassato stato. Dopo pochi giorni non intesa già la morte di detto P. Francesco feci dimanda all' ordinario Medico d'esso, come si ritrovava, mi rispose esser megliorato per divin Miracolo ottenuto ad intercessione , del Ven. Servo di Dio Alfonso Maria de' Liguori ; ed infatti dopo , circa quindici giorni dall' abboccamento tenuto col suddetro Medi-" co D. Vincenzo, portandomi una giornata nel Quartiere di S.Gen-, naro per la strada incontrai il sudetto P.Francesco , consolandomi del suo ripigliato stato di salute in breve tempo, asserendomi ch' , era cessato ogni suo malore per divino miracolo ottenuto ad intercessione del sopraccennato Servo. di Dio Alfonso Maria de' Liguori . . . ed io lo credei , come lo credo , perchè così doveva esse-, re , e non altrimenti . Ciacche IL MORBO ERA MORTALE. N' ERA POSSIBILE CURARSI CON MEZZI UMANI, e da ,, quel tempo sin oggi non è stato mai più il sudetto P. Francesco afflitto da positivo vizio nel petto, come io l'ho veduto, e trattato coll'anzidetta occasione . , ,

P. Andreas a Palina Summ. pag. 36. § 140. ... Fattosi ajutare (eggo.) tus ) a sedere sul letto fece una fervorosissima preghiera al detto ... Servo di Dio, acciocche l'avesse liberato da quella morte vicina, ... come lui stesso mi confesso sul mattino, che io l'andai a visitare, dicendomi ch' Egli stava bene, e che la sera antecedente aveva fatta la surriferita preghiera col voto di portare tutta quella quamp dità di cera, che si procacciava coll'Essequie, e Processioni &c. In fatti lo viddi cogli occhi miei ripigliato il detto Infermo nel suo composito del come del petto, e ripigliato le formatica con consensa la tosse coll'espurgo mar. ... cioso, cessati i dolori nella regione del petto, e ripigliato le formatica per cui lo subito giudicai, che la detta guarigione era stata un puro Miracolo, e così mi ricordo bene, che lo giudicarono

tutti coloro, e letterati, e plebei, che intesero questa istantanea guaes rigione del detto P. Francesco, ed anche così lo giudicarono li mena desimi Professori, che l'avevano medicato, anzi li stessi nostri Pa-, dri , che intesero dalla mia bocca l'avvenuto , concordemente lo gindicarono anche per VERO, ed INDUBITATO MIRACOLO = & pag. 34. §.121. = .. La guarigione immediata ottenuta dal detto Padre Francesco ad intercessione del Ven. Servo di Dio Monsignor de Liguori fu stimata ed è stimata vera miracolosa pon solo da me , e dagli altri Religiosi del nostro Convento, mà dai due nostri Medici ordinario, ed estraordinario D. Vincenzo d'Aquila, e Don Carlo Rainone, come ancora da tutti i ceti di persone della Terra di Palma mia Patria , anche letterate , ed illustri qualora intesero la mattina , che quel P. Francesco , che si aspettava di sentirlo morto da , momento in momento giusta il giudizio fatto da prelodati Medici , si senti la mattina essersi ritropato nel perfetto stato di salute ad intercessione del detto Ven. Servo di Dio. P. Clemens a Palma Summ. pag.37. §.149. " Credendo (Consodales & Oppidani) di sentir morto da momento in momento il detto P. Francesco costituito in ultimo di sua vita; quando la mattina intesero, ch' egli si era tropato libero dal suo morbo disperato da' Medici, dissero tutti, ch' era stato un MIRACOLO operato dal 29 Servo di Dio, Et pag. 40. S. 167. = Fui io chiamato a confessarlo , nell' ora tarda del giorno , come feci . . . . lo lascai confortato a fa-, re la santa divina volontà, e prepararsi alla morte. Mà a capo, , non so, del giorno seguente, o del susseguente, con molta mia me-, raviglia affrontatomi col medesimo non mi ricordo, se nello stesso nostro Convento venutoci con suoi piedi medesimi, o nella ca-, sa della Zia da me visitato colà , mi disse , che stava bene , e che , aveva ottenuta la sanità per l'intercessione del V. Servo di Dio ,, Alfonso Maria di Liguori a tal che coloro , che aspettavano la , morte di ora in ora , vedendolo in subito ristabilito gridarono = , MIRACOLO = perchè viddero , e seppero , che al detto ammala-,, to P, Francesco erano cessati immantinenti tutti i sintomi morta-, li, che lo dovevano portare alla sepoltura. E depongo ancora , per causa di propria scienza come suo Compagno nel predetto no-,, stro Convento di S. Cennaro , che il detto P. Francesco d'allora in , poi ha goduto sempre perfetto stato di salute, ne è cadato più in simile morbo a dispetto de' continui travagli , che fa per detto Convento, e per lo studio delle Prediche, che fà in quella nostra Chiesa. Mi costa anche per causa di propria scienza, che il detto P. Francesco per memoria del Miracolo ottenuto, e per riconoscenza grata al suo Benefattore Ven, Servo di Dio, da quell' ora in poi siegue puntualmente a visitare il Sepolcro del medesimo in questa Chiesa ogn' anno la volta, e gli porta in dono tutta la cera, che si , procaccia coll'Essequie, e colle Processioni, ed a futura memoria , ne tiene sempre affisso al capezzale la sua figura in carta. P. Seraphinus a Palma Guardianus Summ. pag. 45. §.211. = Come Superiore lo visitai una volta; in vederlo restai fuor di me figuran-, domi di mirare un vero Cadavere..... domandatogli come si sentiva, 99 mi rispose son morto, datemi la benedizione, ed insinuate a ,, qualche nostro Padre , che si facesse da quando in quando vedere per assistermi &c. §. 215., Lo lasciai adunque, e mi ritirai in

., Con-

2, Convento dicendo a miei Religiosi , che il P. Francesco stava pros-, simo a morire . Passati alcuni giorni per pura curiosità dimandal al Medico D. Vincenzo d' Aquila che si era del P. Francesco, mi rispose passar meglio per avergli fatto D. Alfonso la grazia . . . . Passati alcuni giorni venne in Convento, avendogli io dimandato della sua infermità, mi rispose, che D. Alfonso l'aveva futto la grazia, e sentirsi in ottima salute con mangiare, bere, e far spropositi nel cibo con raccontarmi la preghiera da lui fatta &c. Infatti ogn'anno lo viene a visitare con portargli tutte quelle cose procacciatesi, e mi costa, che d'allora sin oggi il sud. Padre Francesco stà persettamente suno senza aver sofferto alcun jaltro positivo ,, incommodo . = Et pag.46, \$.219. = Propalata dallo stesso P. Fran-,, cesco , ed altri che sapevano la di lui mortale infermità , ed aspet-2) tavano di breve sentire la morte, la miracolosa guarigione in per-29 sona del sudetto P. Francesco, non vi è stato alcuno, che ne abbia ,, detto, o scritto in contrario, o che ne abbia dubitato. =

49 Tanta vero, tamque bona valetudine post Miraculum ad decem annos ( quotquot a sanatione ad Inquisitionem effluxere ) usus est P. Franciscus, ut nou modo, quemadmodum ceteri sani homines, naturales semper functiones egerit, sed, non obstante valetudinis incuria, conatibusque, numquam in recidivam inciderit. Hinc inter Consodales in adagium abivit anceps judicium esse an major sit V. Ligorii apud Deum in substinendo Miraculo, quam Sanati in recidiva tentanda, sollicitudo, atque studium; quemadmodum præ ceteris refert P. Andreas a Palma Summ. pag. 36. 9.144., ibi = Fin da quel punto non è caduto più in simile morbo, mà tuttora si mantiene , in perfetto , e florido stato di salute , come io lo vedo tutto gior-, no , essendo di località nel medesimo Convento di S. Gennaro a , talchè, benchè Egli faccia vari esercizi corporali stracrdinari nel , Giardino domestico , ne faccia conto di freddo , di caldo , di piog-2, gia , di vento , di sudori , ed altre cose , oltre le sue frequenti prediche, go le tale perfetta salute, quando la dovrebbe perdere a , cansa di quei suoi spropositi . Frà noi corre il detto; DON AL-, FONSO A FAR MIRACOLI, IL P. FRANCESCO A FAR , SPROSOSITI , volemo vedere chi si stanca = Perfectam denique hujusce sanationis perseverantiam Periti a Judicibus ex officio electi deponunt Summ. pag.47. ad 49.

#### DE RELEVANTIA.

50 Neminem fore arbitror hujusce morbi lecturum historiam, quin statim arduum Miraculi subjectum agnosar. Neminem enim fugit confirmatam Phthysim immedicabilem esse, cen pre ceteris docet expertissimus Riverius Prax. med. lib. 7. de Phthis pag. 270., i ibi = Quoad prognosin attinet, recentis ulceris pulmonis sanatio difficilluma eu., inveterati OMNINO IMPOSSIBILIS, quia ulcus continuo pulmonis mota, 8 tussi magis laceratur, tantum abest, ut coalescere valeat; 7 um medicamentorum vis longo tracular ere exilescis, 8 deperdita pulmonum substantia NULLA ARTE resarciri potest, Neque vero aliter doctissimus Hosffmannus existimat Oper. tom.3 de affect. Pluliis. sive tobe cap.11. §.19. pag.287., ibi = Ingenue fateor in tota mea praxi, quam 37. annis exerceo, NEMINEM ex iis, qui

ulcere pulmonum effecti fuerunt integræ sanitati restituere potuisse, etiamsi nihil intentatum reliquerim, quod ad curationem hujus mali ullo modo facere poterat, neque ab aliis celeberrimis Medicis

quempiam restitutum vidi .

51 Si vero pulmonalis phthisis Doctorum sententia immedicabilis erat. ac desperata; quanto nam potiori jure hujusmodi erat illa, quam præsens historia exhibet , postquam febris hectica ad extremum Marasmi gradum pervenerat? Morbus hic est, quem nulla, non dicam artis, sed nec ipsius natura vis per quaincumque dinturnam curationem , fugare , repellere , vel sanare umquam potest . Hippocrates enim digit lib.t, de morb, sect.2. = Tabes cum fiunt necessitatem ha- 12 bent ut interimant. Avicenna Tom.a. lib.4. fen. 1. tract.3. cap. 1. in fin .= Aldubal sive Marasmus curationem non recipit= Galenus meth. med. lib, 10, cap. 10. = Quem plane Marasmus occupavit, hunc sanare ne tentaveris =. Qua de re Fernelius loquens de tertio hectice gradu ita concludit = de feb, lib.4.= Unde Galenus cap.5. lib. de Marasmo, & Avicenna sapientissime dicebant, quod si tertia species hujus hecticæ posset curari fieri eriam posset, ut a Medicis HO-MINES A MORTE LIBERARENTUR, atque immortales fierent . Et Bened. XIV. lib. 4. part, 1, cap. 18. mum. 8. de Marasmo scribit = Avicenna lib.4. fen.1. tract.3. cap.1. de hectica laborantibus ait= Amplius non sanatur ille, qui consequitur statum, nisi Deus velit= quibus verbis ostendit SINE MIRACULO SANATIONEM CON-TINGERE NON POSSE; Hinc hujusmodi Miracula secundi generis esse docet loc.cit. n.7. in fin. = Sed in re notissima haud amplius immoremur,

# MIRACULUM III.

Repentinæ absolutæque sanationis Caroli del Vecchio Clerici Tyronis Congregationis SSini Redemptoris ab Hæmopuysi cum acuto pectoris, totiusque corporis dolore rheumatico tussique violenta,

arolus del Vecchio Tyro Congregationis SSmi Redemptoris sexdecim annos natus post validum conatum, sudoremque remissum, diro pectoris dolore die 12. Martii anni 1788. correptus est . Accessit illico violenta tussis, dyspnoea, cubandi difficultas, anxietas, acutusque thoracis, ac totius corporis rheumathicus dolor. In dies ingravescente morbo, pharmacisque incassum adhibitis, post violentam tussim æger vivum, copiosum, spumosumque cruorem non modo expuit, sed prorsus evomuit. Vivi hujusmodi spumosique cruoris evolnitionein non semel, sed bis, ter, quaterque passus adolescens doloris, tussisque vehementia, nec non gravi dyspnoea, crnorisque amisione viribus omnino destitutus Medico, & adstantibus jam jam extremum agere spiritum visus est . Illius vicem præ cæteris miseratus tyronum Magister Eum octavo ægritudinis die ad Ven. Fundatoris Alphonsi de Ligorio invocandam opem erexit, illiusque imaginem , atque reliquiam ipsius pectori admovit . Id bene vix ille gesserat, ac phisico ipso invocationis momento se sanum

38
seger obstupuit letusque inclamavit. Nec temere. Duo enim Medici, omnesque alii Eum illico a tussi, a pectoris, corporisque dolore, a cruento vomitu, ab anxietate, ceterisque symptomatibus immunem, imo vero integris omnino viribus bene polentem inspexere. Ab eo vero inde die per quatuordecim solidos annos, quotquot ad examen usque Apostolice Inquisitionis effluxere, bona semper usus est valetudine, cuins persevenatian, praeter curse Medicum, plurimosque Testes, duo item alii Medici ab Apostolicis Judicibus electi recognovere, sancteque testati sunt; Summar, pag.64. in fin. 6: sea.

53 Antequam Hemophthisis symptomata referam, causam de more exponam, a qua duxit originem. Hanc quidem fuisse nisum in ponde-

ris gestatione ex actis edocemur .

Cure Medicus Sum. pag. 54. 5.23. = Stando da Novizio in questa 
, Casa, e propriamente nell'anno 1788. in tempo degli esercizi, che 
in essa sogliono darsi in Quaresima, fu destinato, perche di buona 
, salute, sebbene gracile di complessione, a servire alla mensa a quel, il che in detto auno vi concorsero, i quali non essendo pochi di numero, e bisognando molto assisterii, l'obligarono afar qualche 
, sforo di più di quei che potena. In tusportando una velta una 
, tanoletta pesante pel troppo munero di piatti il occorse di sentirsi 
, come un colpo nel petto, che glie lo lasciò addolorato con forte, 
, sed acuto dolore, ed esso malgrado proseguì a servire sino alla fine 
, della tavola = .

Fr. Leonardus Cicchetti Sum. pag.61. ante §.64. = Don Carlo del y Vecchio &c. servendo a tzwoła insieme con me, ed altri nella muta, de santi Esercizi, che si facevano in questa Casa nella Settimana, di Passione &c. (Il numero di detti Esercizianti era di ottantasei)

. fu Egli assalito da un fiero dolore di petto &c.

P. D. Laurentius Nigro Sum. pag. 63. ante §.79. = D. Carlo del Vec, chio Novizio della nostra Congregazione, e residente in questa casa
, verso il mese di Marzo del corrente anno 1788. nell'atto, che io
, stavo esercitando l'impiego di Maestro de' Novizi &c. per una futi, ga forte fatta da detto Carlo nel servire a tavola degli Esercizianti
, del numero circa ottanta, da me destinato a fare, fu assalito da un

, mal di petto con tosse convulsiva &c.

54 Ingentem hunc nisum in gestatione ponderose tabuke, pulmonis vasorum eruptioni, proindeque hoemopluhisi dedisse causam ab omnibus edocemur, qui de hoc morbo scripsere; imprimisque ab Etmullero, qui Oper. Med. Tom.r. de Hærnopht. §. Causæ ita scribit = In specie tres sunt causæ frequentiores; nempe 1. Ruptio cu jusdam vasis in pulmonibus ex clamore, EX. F.ACTO CORPORIS NISU ex tensione in GESTATIONE CUJUSDAM PONDERIS & ex tussi concitata & c. Sennert, Prax.med. lib.2. par.2. cap.6. de aperit. vasor. pulm. §. Causæ ibi z. Ruptio vasorum fa primo a causis externis evidentibus, quæ proxime vasa in pulmonibus rampere valent, ut ... CONATU MAGNO GRAVE PONDUS ATTOLLENDI, VEL LOCO MOVENDI.

55 Cognita causa ad symptomata progrediamur ab ipsa Hæmoplıtlısis definitione exhibita, quam Dolæus Encycl. Med. Tom., lib.2. cap. s., docet , quad sit sanguinis ev organis respiratoriis CUM TUSSI

re-

rejectio; & lavdatu Etmillerus tradit loro sup. et. §. per os ib equando sanguis CUM TUSSI ex repiratonis organis, è ita TUSSIENDO per os excernitur et. H.E. MOPHTIISIS; mempe quando pulmo affectus est: . Affecti autem pulmonis sigua docet esse tussim, pectorique dolorem, stique citam it plurimum spumam in sanguine, si tamen ab iisdem certissimis signis comitetur loc.cit. §. Signa bit = Spuma in sanguine excreto appareme, ut plurimum sanguinis ex pertore, & specialiter e.e. PULMONIGUS ERUMPENTIS SIGNUM EST SI CUM TUSSI evacuetur; ¿DQUE INPRIMIS, \$8 SIMUL DOLOR PECTORIS in ejus excretione concurrat. Cui etiam comonant cl. Bellini de morb, pect. Tom. 1. pag.470. coh.i. & 2. e. Morton Pithysiolog. lib.3. cap.5. Hoffman de vomitoruento Tom.4, pag.c. cap.3, § 15.

56 Hec profecto eigna, præter expositam causam, acta perhibent, nompe tussim tamquam pathognomonicum in excreando, evonendoque cruore, ipsum cruorem vivum, floridumque, atque etiam in casunostro spamamem, pectorisque dolorem. Ad hujusmodi assequenda Hemophthisis symptomata sat est Testium verba referre.

Sanatus de facto proprio Summ. pag. 51. § 1. 8 seq. , Nel giorno , 12. di Marzo del 1788. fui assalito da un terribile rigore pettorale , ,, il quale nell'aumentarsi che fece mi reco sensibilissimo dolore ac-, coppiato ad una tosse orrida, e convulsiva, per cui furono co-, stretti i Padri di mettermi a cura, chiamato a tal uopo il Medico Ordinario di questa Congregazione per nome D. Francesco Deside-, rio , il quale mi fe soggetto per curarmi a vari medicamenti con " ordinarmi più salassi e vessicatori, e quanto più si adopravano , da me , tanto più quello sputo di sangue , che dal principio com-" parve, cresceva a dismisura , cosicche dopo vari giorni , val , quanto dire dai 12. del sopraccennato mese, che buttai sangue fi-, no ai 17. dello stesso io stiedi cattivissimo, ed il male invece di , far tregua, o lasciarmi, crebbe, ne punto diminuissi, a tal se-, guo che nel giorno 18. dello stesso de tempo in tempo lo buttai più ,, che vivo, ed in quantità, tanto che vedendo il Medico quasi il , caso disperato temendo dell'aria sottile, e purgata, dove io sog-,, giornava, mi fece calare a i una stanza più commoda, e di acre , incua asciutto. Et pag. 53. §.14. & seq. ., Alli 12. Marzo di que-,, la quale si cominciò ad avanzare a poco a poco, tantoche mi si , fissò un dolore insoffribile al petto con una tosse secca convulsi-,, va; avendomi applicate il Medico chiamato vari medicamenti, , replicate cavate di sangue, visciganti, ed altro, dal detto giorno ,, 12. fino alli 17. di detto meso, il male in cambio di cedere, più 2) s'inaspriva, tanto che nel giorno 18, poi buttai due hocconi di sangue vivo interpollatamente, e la notte seguente ne buttai due , altri bocconi più grassi dei primi, uno successivo all'altro Ven-, ne il Medico la matthia D. Francesco Desiderio Medico Ordinario ,, di questa Gasa, ed avendomi veduto in tale stato mi feco prende-, re una pillola con certo latte d'amandole, e ani ordinò , che mi , avessi cavato sangue colle iniguatte. Presi la pillola, e come il , dolore cresceva, ed era insoffribile senza poterini muovore da , niun lato &c.

Google Google

Cura Medicus Summ.pag. 53. 6. 19. .. Lo trovai abbattuto, e per , dir così in agonia di morte per il tanto sangue buttato dal petto. , che se mal non erro , ne trovai due vasetti ripieni ,, Et pag. 55. 27. , Ostinati i dolori del corpo , più si avanzava quello del pet to a segno che dopo cinque, o sei giorni cominciarono a ved dietro una tosse forte alcune rasche tinte di vivo sangue, e finale mente la notte alcuni bocconi dell'istesso sangue, che come mi dissero quelli, che l'assistevano, e mi ha replicato il detto del Vecchio, la sera furono interpolate, e surcessive la notte. Nitornato a visitarlo la mattina trovai il Paziente abbattutissimo di forze con respiro stentato, ed affannoso, che mostrava voler fra breve esalar l'anima, non lasciai d'incoraggirlo, e per raffrenare quel sangue, di cui trovai alcuni vasetti, di prescrivergli una pillola &c. ,, & pag.55. 5.32. ,, Sembrami , a mlo giudizio l'infermità sofferta essere stata una vera Emottisi ; giacche al vomito del sangue si accompagnarono somma difficoltà di respiro a segno, che non poteva nemmeno aprire la bocca, tosse violentissima con dolore anche acuto, ed esenzione da febre, avendolo se mal non mi ricordo, sempre osservato con sola agitazione, e durezza nel polso. Il sangue lo giudicai, e lo stimo sboccato da vasi de bronchi del Polmone, perchè vivo, e rosso . Et pag. 56. 6.37. Verso li 10. di Marzo di questo corrente anno 1788, essendosi infermato un Novizio di questa Casa di S. Michele D. Carlo del Vecchio &c. di un reuma di petto con difficoltà notabile di respiro. , con tosse convulsiva continua, e con dolore spasmodico fisso nel-, la regione del petto . Fui chiamato come Medico Ordinario , ed ca-, sendo accorso prescrissi sulle prime un salasso . . . il male , s'ingiganti in maniera, che sino a trè volte die per la bocca repli-, cati bocconi di sangue, al settimo, ed ottavo giorno essendo ve-, nuto la mattina io a visitarlo , che fu il giorno di Mercoldi Santo, ,, lo trovai, che se l'era avanzato al maggior segno la difficoltà di , respiro, la tosse esasperata al maggior segno, e che la notte antecedente aveva buttato un'altra quantità di sangue., che io osservai in un vase, e colle forze molto abbattuto; ed il medesimo Paziente tutto ambascioso, e mesto per il gran dolore avanzatosi, , mi fece temere . . . giacche la gravezza del male indicava o, conseguenze pessime, e funeste. P.D. Deodutus Crescuoli Sum. pag. 57. in fin. & seq. , Essendo Egli

P.D. Decoaulis Crescuali Sum. pag. 57. in jun. 2. seq. 3, Essendo Egli
, (Ægrotus) nell'età di 16. anni scc. mentre io dimorava in Salerno
, per alcuni spirituali esercizi, nel cui frattempo con una forte tosse
, comulsiva, e dolore nel petto sputato aveva due volte sangue. La
Domenica delle Palme seguente essendo io ritornato da Salerno,
, non tanto scalessato in questa Portaria mi venne raccontato il fatto
, avvenuto - Subito io mi portai dall'Ammalato, e lo ritrovai, che
, si stava salassando per la terza volta per ovviare il detto sputo di
, sangue. Nel vedermi il detto Novizio si pose in qualche allegrez, za. Non però, lo viddi in pessimo stato a cagione della tosse violenta comulsiva, secca, e continua, che lo travagliava con una
, difficoltà di respiro, ed affanno, che non lo faceva riposare. La
, notte seguente però dormi placidamente, locchè non aveva fatto

nelle notti antecedenti , fin dal detto Mercoldi di Passione , e così , seguitò per tutta la giornata del Lunedi santo, e notte seguente; , onde il Martedi sussecutivo ciò osservato dal Medico, e veduto, , che la tosse col sonno ricuperato era divenuta un poco più rara . azzardo di dargli un poco di brodo con pochissimi tagliolini . Non fu brodo, ne furono tagliolini, ma fu un vero veleno per il povero Infermo. Imperciocchè subito egli fu preso da una tosse così violenta, e continua, e profondo, che indicava una più forte rot-, tura delle vene pulmonali , onde non trovava sito nel letto ; durò questo suo patimento sino alle tre ore della sera del detto giorno . , lo quindi ordinai ad un Novizio laico, che nella detta notte dor-, misse in una stanza contigua all' Infermo, e fosse stato pronto ad accorrere pel tocco del campanello, che aveva posto vicino al medesimo infermo, se mai in quella notte gli fosse avvenuto di peg-,, gio; ed infatti l'infermo riposo per sole tre ore, dopo le quali si sveglio con una fiera toese così veemente, che fu costretto a but-, tare due bocconi di sangue vivo , e spumoso di peso circa encie , due in un vase di creta , come si vidde da me , e dalli Medici sul mattino, e seguito tutta la notte a tossire senza dare altro sangue, ,, con ambascia però tale, e difficoltà di respiro, e dolore nel petto, che si sentiva alle fauci della morte, come mi narro lo stesso, ed il fratello serviente la mattina medesima del Mercoldi Santo. Fui , percio costretto a mandare a chiamare il Medico Ordinario, il quale veduto il sangue, ed osservato lo stato dell' infermo, ne fece un cattivo prognostico = & pag. 60. \$. 58. 5 seqq. = Seppi anso cora , che il Paziente aveva patito un angoscioso stridore nel pesto; aveva mostrata sempre gonfia, e rossa la faccia, prominenza negli occhi , difficoltà nel respiro , tanto era stata violenta , e ferina la tosse, Seppi finalmente, che non si erano trascurati e sa-, lassi, ed altri rimedi opportuni, che l'arte medica in tali casi suo-, le prescrivere, e che detti rime li non solo non avevano punto , giovato all' Infermo, che anzi sotto l'uso dei medesimi aveva spu-, toto in due volte da circa uroncia di sangue. In tale stato ritrovai detto mio Novizio la sera , cercai però dargli animo . . . tutta , una volta nel su ldetto giorno di Martedi Santo &c. viddi , che il , ridetto Inferino dopo aver preso un poco di cibo fu sorpreso da una tosse così continua, e profonda, che sembrava avesse dovuto , buttare a bacili il sangue . Tale tosse lo travagliò sino a circa tre ore dello stesso Martedi Santo, dopo le quali si addormento. Ma verso le ore sette di quella notte, per quanto mi fu riferito dal Fra-,, tello destinato da me per assistere al detto Infermo si risvegliò con , tal impeto di tosse, che lo astrinse a dare due bocconi di sangue ", vivo, e spumoso, nella quantità di circa due oncie; come io la " mattina osservai in un vase ,, . Fr. Leonardus Cicchetti Sum. pag. 60. § 63. ,, D. Carlo del Vec-

Fr. Leonardus Cicchetti Sum. pag. 00. 9 03. 9 13. 15. Gario dei veren chio trovandosi gravemente infermo in maniera di non potersi muovere, se non che con estrema difficoltà, nè articolar parola primovere, se non che con estrema difficoltà, nè articolar parola pistante la gravezza del male, una mattina visitandolo secondo il positio, come Infermère, mi fe segno, giacchè parlar non potero va, che preso avessi il vase notturno, e vi avessi guardato; lo presi, e viddi con mio sommo stupore, che quello era pieno di presi, e viddi con mio sommo stupore, che quello era pieno di presi presi, e viddi con mio sommo stupore, che quello era pieno di presi cacciato per vase naturale, o F

, per altro canale , e mi fe cenno per bocca ; allora atterrito &c. = & , pag. 61, \$. 64. = Fu egli assalito da un fiero dolore di petto accom-, pagnato da una tosse secca, qual dolore duratogli più giorni, ed ,, essendogli avanzato gli si ruppe il petto, e diede più bocconi di , sangue, nè cessando il dolore alli replicati salassi, ed altri medicamenti . . . . Essendo andato io la mattina dei 19. di Marzo col Maestro de' Novizi ad osservare il sangue, che aveva buttato det-, to Infermo, ed io al vederlo dissi al detto P. Criscuoli = è morto = non vi è speranza di salute Se, ma domandando all'Infermo come , stasse , mi rispose dicendomi , che non poteva neppure respirare , per il gran dolore, che sentiva nel petto, e non si fidava neppure , muovere un braccio . . , , , Venne il Medico , il quale lo diede anche per morto ,,

P. D. Vincentius Magaldi Sum. pag. 62. §. 73. = D. Garlo del Vecchio &c. nel mese di Marzo del corrente anno 1788, essendo , stato assalito da reuma , che fra l'altro gli cagiono una fierissima , tosse convulsiva con dolori nel petto , fu sottoposto alle più vale-, voli medicine , ma niente profitto , anzi peggiorando vieppiù la " violenza della tosse buttò anche del sangue, che si congetturo , esiziale per l'infermo, che usciva da parti spiritali .

Fr. Alexius Pollio Sum. pag. 63. init = Molti sono stati i Miracoli operati da Dio &c. ma io ne deporro uno, che ne ho veduto. , D. Carlo del Vecchio Novizio &c. avendo per una straordinaria fa-, tica contratto un male di petto con to se violenta , e sputo di vi-, vo sangue spumoso nel mese di Marzo del corrente anno si sotto-

pose alla cura &c.

P. D. Laurentius Nigro Sum. pag. 63. ante §. 79. = Ne deporro uno (miracolo ) sortito in questa Casa di S. Michele , di cui ne sono stato Testimonio di veduta. D. Carlo del Vecchio Novi-,, zio &c. verso il mese di Marzo del corrente anno 1788. nell'atto, , che io stavo esercitando l' impiego di Maestro de' Novizi, e si sta-, va aspettando il mio Successore in detto impiego, nel quale era , stato eletto il P. D. Diodato Griscuolo . . . fu assalito da un male , di petto con tosse convulsiva, e violenti, che gli cagionò anche , sputi di vivo sangue , che li Me lici mi dicevano , che na cevano , da offesa di Polmoni ... Prese vari medicamenti sino al Sahato an-, tecedente alla Domenica delle Paline , non ostante però tanti re-, plicati salassi, ed altri efficacissimi rimedi il povero Infermo , per l'ostinazione del male, che punto non cedeva, e per la per-,, dita , che aveva fatta di tutte le forze , io cre levo , che la notte " istessa avesse dovuto mancar di vita, per cui io stiedi sempre vi-, gilante sino alle sette di quella notte, in cui intesi calmata la ,, violenza della tosse, chiusi gli occhi, e mi riposai alquanto. Se-2, guito nello stesso stato l' Infermo sino alla sera della detta Dome-" nica, quando giunse in questa Casa il sopradetto P. Crescuoli, il , quale prese il mio luogo . . . Ma non mancai di visitario allo spes-, so, ed informarmi del suo stato di salute, Ma con mio rincresci-" mento non lo trovai mai migliorato, e lo sentiva avere li stessi , patimenti , e vieppiù emaciato , per cui lo teneva per spedito. Tanto vero che il Martedi la notte butto da circa due oncie di , sangue , come mi fu riferito .

57 Præter vero gravissimam dispuceam , respirandi difficultatem , virium collapsum pectorisque dolorem exitialem quoque Hæmophthisim comitabatur totius corporis dolor adeo vehemens, ut præ intensione ne lectulo quidem suos artus movere posset segrotus. Hunc porro dolorem fuisse Rheumaticum vel ipsa probat historia .

Sanatus de facto proprio Sum. pag. 51. 5. 1. = Fui assalito da un , terribile rigore pettorale , il quale nell'aumentarsi , che fece , mi , recò sensibilissimo dolore = Et pag.52. §.8. = Mi posi a menarmi , e rimenarmi sopra il letto, e tutto mi torceva, e contorceva , per vedere se avessi inteso più stimolo alcuno al petto, quando momenti prima non trovava sito nel letto, ne riposo di sorte al-, cuna , anzi mi vedeva tutto oppresso , e in un mare di dolori : , Et pag. 53. J. 15. = Mi sentii una grande asprezza nel petto , la ,, quale si cominciò ad avanzare a poco a poco , tanto che mi si fi ssò un dolore insoffribile al petto .

Cura Medicus Sum. pag. 54. \$. 23. z In trasportando una volta , una tavoltetta pesante pel troppo numero de piatti li occorse , di sentirsi come un colpo nel petto, che glie lo lasciò addolo-, rato con forte , ed acuto dolore , ed esso malgrado prosegui a ser-, vire sino alla fine della tavola, dopo la quale sebbene sudato , senza cambiarsi si pose a letto , su cui non poteva trovar sito per lo spasimo sudetto; ma finalmente prese sonno, e sve-,, gliatosi poco dopo si senti tutte adolorate le membra, ed au-, mentato il dolore nel petto. Sforsossi per quanto potè di farsi , gli atti communi del giorno , come si pratticano in essa Comunità. . . . ma non reggendosi nè seduto, nè inginocchiato, ne coricato per terra , ricorse al Maestro de' Novizi &c. che inteso , il fatto ordinolli di mettersi a letto, e mi fece chiamare. Esami-, nato io allora il tutto, accorsi al male con salassi, pediluvi, vessi-,, canti , ed altri specifici , che l'arte medica mi suggeri , ma , tutto fu vano . Giacchè ostinati i dolori del corpo più si avanza-, va quello del petto . = Et pag. 56. §. 37. = Essendosi infermato , un Novizio di questa Gasa di S. Michele D. Carlo del Vecchio &c. , di un Reuna di petto con difficoltà notabile di respiro , con tosse ., convulsiva continua, e con dolore spasmodico fisso nella regione " del petto . . . . . seguital ad assisterlo circa otto glorni , e non , ostanti altri salassi sino al terzo, e continuazione di Narcotici , legieri, e blandi il male s' ingiganti. . . . . al settimo, ed ot-,, tavo giorno, essende venuto la mattina io a visitarlo, che fu il , giorno di Mercoldi Santo, lo trovai, che sel'era avanzato al maggior seguo la difficoltà di respiro. . . . ed il medesim o , Paziente tutto ambascioso , e mesto per il gran dolore avanzatosi . , Et pag. 57. ante \$. 411. = Dopo averlo fatto muovere per ogni la -, to, che prima non potevafare in niun modo, perche veniva im -, pedito dal dolore &c.

P.D. Deodatus Crescuoli Summ. pag. 57. in fin. = Fù preso da un forte , Reoma calato nel petto = Et pag. 58. 6.50. = Seguito tutta la notte a tossire senza dare altro sangue con ambascia però tale, e difficoltà , di respiro , e dolore nel petto , che si sentiva alle fauci della morte, , come mi narro lo stesso, ed il Fratello serviente la mattina medesi-, ma del Mercoldi Santo = Et pag.59.5.54. = Si voltò , e rivoltò sul as letto liberamente , che prima non aveva potuto fare sema un estre, mo dolore, e difficoltà = Et §.57. = Ritrovai detto Novizio D.Carlo , del Vecchio in pessimo stato di salute . . . . , li produsse sul , principio del male dolori vaghi nella mosculatura , debolez- , a, e lassezza in tutto il corpo de Cagionatagli detto Reuma

, da traspirazione attrassata per il sudare, e raffreddare, che aveva

Fr. Leonardus Cicchetti Sum. pag. 60. §. 62. = So benissimo, perchè

7. Testimonio di veduta, che un postro Novizio per nome D. Carlo

7. del Vecchio trovandosi gravemente indermo in maniera di non po
7. tersi maovere, se non che con estrema difficoltà, ne articolar pa
7. rola stante la gravezza del male &c. = Et pag. 61. §. 61. ubi quod

p, ipso sanationis mane = nel tempo stesso si mosse con le braccia, e
p, con tutto il corpo, quando che stava perfettamente inchiadato =
p, Et post \$.63. = Questo servendo a tavola insieme con me . . . . fu

25 assalto da un fiero dolor di petto accompagnato da una tosse secca, 25 qual dolore durategli più giorni gli si ruppe il petto = Et \$.67. = 25. Essendo andato io la mattina de 19. di Marzo coi Maestro de Novi-

3) 3) ..... domandande all'Infermo come stasse, mi rispose dicendo, mi, che non poteva neppur respirare per il gran dolore, che sensitiva nel petto, e non si fidava neppur muovere un braccio, così lo lacciai =  $E(\S, \tau)$ , = post subitam sanationem = Si dimeno più y volte con somma libertà du uno all'altro lato, facendomi vedere, p

2, che veramente era guarito.

P.D. Vincentius Mazaldi Sum, pag. 62, 8, 73. = D. Carlo del Vecchio &c. 22 essendo stato assalito da Reoma, che fra l'altro gli cagionò una fier rissima tosse convulsiva con dolori nel petto 2 Gui coheret Fr. Alexactiva Pollio Sum, pag. 63, 8, 76: = D. Carlo del Vecchio &c. avendo per una stravrdiuaria fatiga contratto un male di petto con tosse

y violenta &c.

\*\*P. D. Laurentius Nigro Tyronum Magister Sum. pag.63. \$.79. = D. Car
\*\*\*p. lo del Vecchio . . . . per una fatiga forte fatta da detto Carlo nel ser
\*\*\*y vire a tayola degli Esercizianti del numero circa 80. , da me desti
\*\*p. pato a fire, fu assalito da un male di petto con tosse convulsiva &c.

\*\*Et pig.64. \$.86. = immediate post Miraculum = Egli per accertarini,

\*\*p. cepitii sforzati , e fece vari muovimenti col corpo, che prima non

\*\*p. respirii sforzati , e fece vari muovimenti col corpo, che prima non

" Poteva fare sema dolore =

18 Itaque ex Testium dictis apertissime patet Hoemoptysi, quam æger contraxit, superadditum fuises corporis Illeuma; patet causam edisse, quia sebbene sudato senza combiarsi si pose a lettoczagionatogli detto Reuma da traspirazione attrassata per il sudare, e rafireddare, che aveva fatto in una fatiga straordinaria = patet a morbi initio ad subitam insque sonationem ipsum jacuisse lectulo = in un mar di dolori z tutte addoloriate le membra = infermo in maniera da uon potersi muovere = perfettamente inchiodato = non si fiduva neppur muovere un braccio= non poteva fur muovimento col corpo senza dolore = Patent ergo dolores hujusmodi fuisse rheumaticos, uti docet Sydenhamins cap. 5, de Rheumat, lhi = Reger sive exercitio aliquo velementori, sive alio modo exculefuctus mox repentinum frigus admisit. A rigore, atque horrore orditur, quos statim excipium calor, inquietudo Ec. & reliqua illa infeliu symptomatum caterna, quibus sipantur febres. Hinc docet Castellus in Lexic, Med. verb. Rheumaticus, quod = flaen-

tibus humoribus, Reuma, cum vero in aliqua parte eidem illi conetiterint , is affectus , qui inde generatur , Rheumaticus appellatur .

### DEINVOCATIONE

isera regrotantis vice præ ceteris commotus Tyronum Magister P.D.Deodatus Criscuoli Ven. Fundatoris opem el suggerit invocandam, illiusque papyraceam imaginem, atque reliquiam, per preces Divino implorato auxilio, ipsius pectori admovet. Sed rei gestæ seriem ab ejus ore accipiamus. Ita enim ille Sum. pag. 58. 9. 52. = lo vedendo 2) lo stato dell' Infermo a mal partito , ne sapendo più che fare uma-, namente per guarirlo , gl'insinuai , ed animai a ricorrere all'inter-, cessione del nostro Servo di Dio , e quindi presa una figura in cartà , con alcuni peli della barba del Servo di Dio, che io stesso l'aveva 2) recisi sul Feretro, e dopo avere recitati col predetto Infermo ge-, nufflesso, ed un altro Padre mio Socio tre Cloria Patri in onore del-, la SSina Trinità, ed un Ave Maria a Maria Santissima pregando accio, s'era di gioria di Dio, ed espediente per la salute dell' Anima ,, dell'Infermo, si fosse compiaciuta la prima di concedere, la seconda , di ottenere al medesimo lo ristabilimento in salute , applicai la sopradetta figura , e Reliquia sul petto dell' Infermo animandolo a , confidare nei meriti del Servo di Dio .

60 Inter hæc ægrotus in vivam certamque spem erectus V.Fundatoris ope desperatam obtinendi valetudinem intimo animi sensu Ejus implorat anxilium Sum. pag. 52. §. 11. = Nell' applicazione del Quadretto, e capelli del Ven. Servo di Dio, oltre della gran fiducia, che io aveva, che sarei stato all'istante guarito, aggiunsi nel mio pensiere la seguente preghiera, che con viverza interna accompagnai z , Monsignore , s'è di gloria di Dio , e salute dell' anima mia , fatemi star bene = Cohærent ceteri Testes Sum. pag. 55. post \$.29.

pag. 60. in fin. pag. 61. §. 65. pag. 63. §. 77. & pag. 64. §. 84.

# DE SUBITA, PERFECTAQUE SANATIONE

C o acerbitatis, ac periculi morbus devenerat octava die, scilicet decima nona Martii (quæ eo anno 1788. incidit in Feriam IV. Majoris hebdomadæ) ut misellus adelescens ob repetitas, copiosasque vivi cruoris evomitiones, ob violentam, continuam molestissimam tussim, ob acutum pectoris, totiusque corporis dolorem viribus jam destitutus, movendisque artubus impos lectulo detineretur = senza poter trovar sito, venuto il Medico, e vedutomi in quell' estrema miseria, che anzi aggravato d'affannoso respiro, tanto che mi tenevano ed esso Medico, e tutti di questa Congregazine per GIA SPEDITO, di modo che ne scrissero ai miei Genitori, mi diede MORTO PER MORTO &c. (a) mi vedeva tutto oppresso, ed in un mare di dolori (b) sema potermi muovere da niun lato (c) . Eo devenerat , ut Medicus eum invenerit = abbattuto , e per dir cost IN AGONIA DI MORTE per il tanto sangue buttato dal pet-

Sur. F 6. 1-6-0.

Sum. pag.50.

Sum. pag. 51. 9.52. (a)

Sum. pag.52. §.8. (6)

Sum. pag.53. 9.17.

to (a) abbattutiasimo di forze con respiro stentato, ed affannoso, che MOSTRAVA VOLER FRA BREVE ESALAR L'ANIA MA (b) Venuto la mattina io a visitarlo, che fu il giorno di Mercoldi Santo, lo trovai, che se l'era avanzato a maggior segno la difficoltà di respiro; la tosse esasperata al maggior segno, e che la notte antecedente apepa buttato un' altra quantità di sangue , che io osservai in un vase, e colle forze molto abbattuto, ed il medesimo Pariente sutto ambascioso, e mesto per il gran dolore avantaton; MI FECE TEMERE. . . la gravezta del male INDICAVA CON-SEGUENZE PESSIME, E FUNESTE (c). Eo devenerat, ut Tyronum Magister segrotum inspexerit con ambascia tale, e difficoltà di respiro, che si sentiva ALLE FAUCI DELLA MORTE ... Fui perciò costretto a mandare a chiamare il Medico Ordinario, il quale veduto il sangue (ea ipsa nocte extussitum) ed osservato lo stato dell' Infermo, NE FECE UN CATTIVO PROGNOSTI-CO .... io vedendo lo stato dell' Infermo A MAI. PARTITO, NE' SAPENDO PIU' CHE FARE UMANAMENTE PER GUARIRLO, gl' insinuai, ed animai a ricorrere all' intercessione del nostro Servo di Dio (d). Eo devenerat, ut Fr. Leonardus Cicchetti Valetudinaziue in actie retulerit, quod = Essendo andato io la mattina dei 19. Marzo col Maestro de' Novizi ad osservare il sangue, che avera buttato detto Infermo, ed io al vederlo dissi al detto P. Criscoli : E' MORTO = NON VI E' SPERANZA DI SALUTE = . . . . domandando all' Infermo come stasse , mi rispose dicendomi , che non poteva neppur respirare per il gran dolore &c. venne il MEDICO, il quale LO DIEDE anche PER MORTO; Eo, inquam, morbus devenerat, cum phisico ipso momento, quo ad Ven. Ligorii imaginem, reliquiamque suo pectori admotam illius opem æger imploravit ( dietu mirum ! ) repente sanus evasit .

62 Obsuputit pre novitate Medicus, sed, ut prudentis est, judicium co distulit, donec sanationem, si per horas duntarat perseverasset pharmacorum viribus, si constans in dies permansisset, Miraculo adacriberet. Quo factum, ut eius dubitatio magis magisque Prodigii veritatem adstrueret. Tentata enim per diem, eoque amplius, banari adolescentis, valetudine, eam scuper sibi constantem, sibique aimilem invenit, quin umquam vel violentam tussim, vel molestam dispnoeam, vel sanguinis, non dicam vomitum, sed nec ipsam excretionem, vel virium prolapsum, vel acutum pectoris dolorem, vel omnimodam membrorum immobilitatem, datum sibi fuerit invenire, imo vero per fugata omnia, ac singula teterrima Hoemophthysis, Rheumatisque symptomata, perfectam, perennemque vulnerati pulmonis consolidationem, segrique valetudinem apetre cognovit, declaravit, e amque, nonnisi Excelsi destreze opus una cum altero gonaulto Medico promuciavit. Ita constat ex Actis.

Sanatus de facto proprio Summer. pag. 51. 6. 6. , Applicando of detto Quadretto , e capelli del Servo di Dio , ALL' ISTAN-TE non intesi più male alcuno , E TANTO VALIDO DI SA-

(d) Sum. pag. 58. 5.50.

( ) Sur. res. 1. 6.

V 8 ... 3. 5 . 14.

<sup>(</sup>a) Sum pag. 53. \$ 10.

<sup>(</sup>b) Sum. pag. 55. §.28. (c) Sum. pag. 56. §.39. & seq.

LUTE, CHE IO STESSO MI VIDI CONFUSO : nen sapendo se fosse vero, o no quello, ch' era succeduto, anzi quantun-, que nell' applicarmi il ridetto Maestro de' Novizi il citato Quadretto , e carelli mi ricordai di aver avuta una fiducia , grandissima , che mediante l' intercessione del Veu. Servo di " Dio sarei rimasto senza meno guarito, pure al fatto ISTAN-TANEAMENTE accaduto tanto restai sorpreso , che non ebbi , neppur auimo di dirlo al Maestro de' Novizi ; sicche aspettai, , che fosse uscito per altri suoi affari dalla mia stanza , e poi , mi posi u mengrmi , e rimengrmi per sopra il letto , e tutto , mi torceva , e contorceva per vedere se avessi inteso più stimo-, lo alcuno al petto , quando MOM ENTI PRIMA non trovava sito nel letto, ne' riposo di sorte alcuna , anzi mi vedeva , tutto oppresso, ed in un mare di dolori . Mentre così tutto mi , stava torcendo, e contorcendo sul letto per sperimentare de vera fosse la grazia ricevuta, LA FORZA ERA SI CRANDE. , CHE MI ERA VENUTA, che entrato in quel tempo un Fra-, tello chiamato Fratello Leonardo Cicchetti midomaudo, come mi sentiva ed io risolutamente risposi : Ti vuoi fare una puniata : il , detto Fratello , che MOMENTI PRIMA ini aveva veduto QUASI , ESTINTO, nel sentirmi così parlare si parti quasi confuso, ed io: , chiamato il Maestro de Novigi di sopra citato le dissi Padre, Monsignore mi hafatto la grazia, io sono sanato stò bene, e mi voglia .; alzare . il detto Maestro de' Novizi cominciò a gridare z Cra-, ria = Grazia . . . Asserisco , che questa mia curazione istanta-, nea operata dall' Onnipotenza Divina per mezzo dell' invocazione del Ven. Servo di Dio sia tutta straordinaria, e Divina, a , differenza della Grazia , che opera colle forze naturali , e perio-39 dicamente = Et pag. 52. \$, 11. = quale preghiera interna da ma stesso terminata ALL' ISTANTE ogni male mi si passò = Et 22 pag. 55. 6. 13. = Tanta era la fiducia mia in dire tali parole (iny vocationis) che io teneva per certo, che finite di dire le medestme , io sarei risanato , come infatti accadde , perchè finite di dira , dette parole io mi sentii sano totalmente .

Leeto nuncio celeri gressu Sanati cubiculum petiit Tyronum Ma-, gister invocationis Auctor P. Deodatus Criscuoli, qui ita deponit Summario pag. 59. init. = Ciò fatto (admota sc. V.S. D. Reliquia , agroti pectori ) dovei calare a basso alla Chiesa al Confessionale, quando dopo poco spazio di tempo fui mandato a chiamare dal detto Novizio lufermo , Salii infatti nella stanza dell' Ammalato . e lo ritrovai col Cerusico vicino, che doveva salassarlo, e con altri Individui di questa Casa . Il predetto Novizio mi diese di vo-, lermi parlare in segreto , ed io facendo tutti allontanare , mi ri-, masi con esso solo , ed Egli a me rivolto tutto lieto , e giolivo mi disse : Padre Maestro io grazie a Dio per interce ssione del nostro , Padre Monsignor Lignori sono sano ; non ho più dolore al petto, non ho più tosse , non ho più impedimento di respiro , e vedete come io respiro liberamente; ed infatti die le in min profondi . liberi, e forti respiri da vero sano ; si voltò , e rivoltò sul letto diberamente, che prima non aveva potuto fare senza un' estremo dolore, e difficoltà , e timore di buttar nuovo sangue . Avendogli dimandato, se tal sua guarigione era succeduta nell' atto

che applicati se gli crano la figura, e lo reliquie del Ven. Serva di Dio ; mi assicuro , che all' applicacione della figura , e della Reliquia del Servo di Dio si era inteso tutto quanto meglio . mà es che poco dopo la mia partenza dalla sua cella si aveva intesa tanta a, fiducia nell' intercessione del Ven. Servo di Dio, che pieno di fede lo aveva fervorosamente pregato con queste precise parole, , secondo lui mi racconto, per quanto mi ricordo = Monsignore mio s' è di gloria di Dio , ed è meglio per me , io voglio star be-, ne = APPENA CIO DETTO SI VIDE , E S' INTESE DEL TUTTO LIBERO dalla predetta sua infermità , e ben co-, nobbi ip , esso , il Medico Ordinario , e tutti gli altri individui, , che lo interero, che la sua guarigione era stata veramente pro-, digiosa, ed ottenuta non già per i medicamenti presi, che solamente gli potevano alleggerire il male per alcune ore, e non giàper sempre, come gli è addivenuto, non avendo più patito di , tal male sino al giorno d' oggi, e tutto per la sola intercessione

, del Servo di Dio .

Cura Medicus Summar. pag. 53. in fin. & seq. " Fui un giorno en chiamato per visitare il Novizio allora della suddetta Congregazio. , ne Carlo del Vecchio, e lo trovai abbattuto, e per dir così in ago-, nia di morte . . . . . . partii per ritornarmi a Casa dopo d' aver concertato coi Padri , che mi avevano detto di aver mandato a chiare un altro Professore per nome D. Bonaventura de Luca per fare , un congresso; fui chiamato mentre che mi trovava a tavola .... , e mi portai in questa Casa , ove appena giunto trovai nella Porte-, ria diversi Soggetti, che in vedermi giolivi, e contenti mi disse-, ro = Non occorre più Medici , giacche abbiamo il nostro Medi-, co Monsignor Lignori , che le ha ottenuta la grazia : risposi su-, bito : godo di questo fatto , ma lo credo effetto dell' Etiope dato , e visitando l' Infermo lo trovai giolivo con petto largo, e libero anda quelle stretture, che pativa la mattina, trovai cessato il san-, gue , e quasi tutti li sintomi , che lo accompagnavano ; el osser-, vando tutto questo risolutamente dissi, che se la trovata meglio-», ria era per durare ore, o al più qualche giorno, doveva attribuir-;, si ad effetto del rimedio , se però fosse stata durevole , e perma-, nente , non poteva dubitarsi della grazia . Il fatto però si fa , che PIU NON SI VIDE IL SANGUE, ne i sintomi, che lo ac-, compagnavano, ed alzandosi da sano cominciò i soliti esercizi di Novizio .

Et pag. 55. §. 28. & seq. ,; Ritornato a visitarlo la mattina trovai il Paziente abbattutissimo di forze con respiro stentato, ed afanneso, che mostrava volerfra breve esalar l'anima, non lasciai 29 d'incoraggirlo, e per raffrenare quel sangue, di cui trovai alcuni vasetti , di prescrivergli una pillola d' etiope vegetabile , ed ap-, puntato un consulto con D. Bonaventura de Luca di felice memoria &c. mi licenziai . Ritiratomi in casa , mentre stavo a tavola mi , vedo chiamato, e finito con premura il pranzo, mi portai in es-,, sa Gasa di S. Michele, ove appena vedutomi al basso alcuni di quei , Padri giolivi , ed allegri mi dissero : non bisognano più Medici , , mentre Monsignor Liquori nostro Padre l'ha fatta da Medico, n e le ha ottenuta la grazia. Mi ricordo benissimo di aver loro ri-

1 1 1 1 1 1 1 1

, sposto, che la grazia fatta l' aveva l' etione vegetabile raffrenando se il butto del sangue, che percio bisognava dar tempo per vede-, re se ritornasse l'incommodo, e poi decidere. Salii però sopra , per visitar l' laferino , E CONTRO OGNI MIA ESPETTA , ZIONE lo trovai sollevatissi no , che liberamente respirava , quando la mattina non poteva neppure aprire la bocca, l'intest 3, parlare liberamente, el egli stesso mi racconto, che la mattina n presa la pillola di detto Etiope vegetabile vedendosi avangare l'af-" finno, per insinuazione del suo P. Maestro de' Novizi erasi con » gran fervore raccomandato all' oggi Venerabile Monsignor de Li-, guori applicandosi sul petto una sua Immagine con alcuni suoi ca-3, pelli , el appena finita una , per altro breve , preghiera , si era , inteso rincorato, rinforzato. e sollevato in modo, che non sentiva più menomo incommodo. Infatti dopo averlo fatto stare per con-, tela , ed assicurarmi del fatto qualche altro giorno a letto , al-, Jossi benissimo , prosegul il Noniziato , fece sano la sua Professione, applicossi agli studi, fu poscia mandato in Sicilia, da , dove ritornato in perfettissima salute . . . mi assicura di aver " futto degli sforzi serna menomo risentimento del petto. Et pag. 56. 9. 35. = 1 rimedi apprestatili avrebbero potuto liberarlo da tale . acuta infermità , ma con lunghezza di tempo , e l' etione vegeta-, bile poteva raffrenare per qualche ora il butto del sangue , ma non estinguerlo ed istantaneamente, come accadde. Et pag. 57. 9. 41. & seq, , Finito ch'ebbe il detto de Luca di man-,, giare, dal Refettorio salimmo dal Paziente, alla di cui presenza, e delli detti Padri, ed altri discorsimo sull'acuzia del male, e del meglioramento sudetto, e fummo di opinione dopo averlo fatto , respirare alla largi, dopo averlo fatto muovere da ogni lato, che , prima non poteva fire in niun modo , perche veniva impedito dal dolore, che s' era ciò effetto della pillola, secondo l' arte , l'avrebbe , dovato di nuovo comparire , almeno leggiermente la tosse . la , diffi oltà del respiro , ed il dolore . Si licenziò il detto de Luca , ,, ed io sino all' ore 22. incirca stiedi sempre all' osservazione del me-,, desimo Pariente, il quale niente si muto sino a detta ora anzi , si vide sempreppiù rinvigorito, ed allegro, e fa cendomi istanza, che

"avvenire la notte, e me n'andai. La mattina poi susseguente essendo la forciornato la trovoi nel medesimo stato sino come sopra, e cercandomi di nuovo di mangiare, i o gli accordai piccola cosa, sempre per riguardo al detto timore; ma senz'altro soccorso dell', atte continuò, ed ha continuato a star sano, e satvo, come lo stesso Novizio mi diser, e mi dice. Onde io ho giudicato, e giunico ESSERE STATO PRODIGIO del detto suo Servo Alfonso Maria del Liguori ; e maggiormente mi sono confernato in questa opinione, perché avendone discorso con un Professore Napolitano, futto venire apposta da Napoli per una Monaca del Monastero di S. Maria della Purità, di cui anche io sono Medico Ordinario, con vaverli fatta la narrativa di tutto il fatto, fu anch'egli di sentimento, to, ela astragione era prodigiosa, e si chiama questo Medico. D. Michele Montella.

", voleva rifucillarsi, perchè diceva, che stava del tutto bene; io

Fr. Leonardus Cicchetti Sunm. pag.60. §. 63. = Una mattina visitan-

tandolo secondo il solito come infermiere mi fé seguo (cegrotus) , giacche parlar non poteva , che preso avessi il vase notturno , e vi , avessi guardato; lo presi, e viddi con mio sommo stupore, che quello era pieno di sangue . . . . poco dopo ritornato lo a visitar-, lo , e domandatogli come la passava , mi rispose francamente , e , tutto giolivo ti vuoi fare una puniata? e nel tempo stesso si mosse ,, con le braccia, e con tutto il corpo, quandoche stava perfetta-" mente inchiodato , dicendomi : Monsignore mi ha futto la grazia, e mi sento perfettamente in salute, e voglio da mangiare . . . . . li stessi Medici , il primo forastiere della Terra di Bracigliano , il , secondo nostro Medico Ordinario della Terra di S. Egidio prossimo alla nostra Città di Nocera di Pagani attestarono, che tal guarigione , non si doveva ascrivere al corso ordinario della natura , ne dei medicamenti , mà a puro fatto straordinario operato dal braccio , dell' Onnipotente per contestare la Santità , e la gloria del V. Serno di Dio Monsignor de Liguori ; ne il sopradetto soggetto Padre D. Carlo del Vecchio ha più sofferta simile infermità , e si trova e di buona salute , come uni costa per causa di scienza . Et pag. 62. 5. 70. Venne il Medico , il quale lo diede auche per morto , e l'or-, dino una pillola di Etiope vegetabile , e l'applicazione delle Mignatte . . . . Andato io insieme col Chirurgo ad applicarle dette Mignatte ritrovai l'Infermo perfettamente guarito , mà non si era , ancora alzato . Io dimandai come stasse in presenza ancora di det-, to Chirurgo; Egli mi rispose: stò bene : lo che poco prima l'aves, va lasciato in un pessimo stato, pieno di meraviglia, e stupore , gli soggiunsi ; Come stai bene ? Egli mi replico : Vuoi vederlo ? ed in ciò dire diede trè forti respiri, allorquando non potea respira-, re . Di più , si dimenò più volte con somma libertà da uno all'al-, tro lato facendomi vedere , che veramente era guarito . Doman-, dato da me come fosse sortito , mi disse : Il Servo di Dio Monsig. de' Liguori mi ha fatto la grazia , mentre nell'applicarmi detta fi-, gurina , e detti capelli restai perfettamente risanato : Ed lo ciò sentendo, e vedendo , dissi al Chirurgo sudetto , che se ne fosse an-, dato via , che non bisognava detta applicazione , perchè l'Infermo a aveva per miracolo del Servo di Dio ricevuta la perfetta sanazione Se.

Fr. Alexius Pollio Sum. pag. 65. §.77., & seq. z Sperimentati inutiti i medicamenti adoperati se li applicò una figurina del Servo di Dio, e da lacuni Capelli alla parte offesa del petto, e raccomandanto con viva fede al medesimo intesi, che istantaneamente resiò sano. Alla quale notizia accorsi anch' io a vederlo, ed incontrato, mi col medesimo, che stava ancora in letto, e domandatogli com me stasse, mi rispose: stò bene: Ti fà male, ripigliatio, il petto de può rifiatare? ed Egli comiaciò a rifiatare con allegrezza, e e mi dimostrò la figura sudetta in segno, ch' era stato per interge cessione del Servo di Dio risanato.

P. D. Laurentius Nigro Summ. pag. 64. §. 83. & seqq. = 11 Marte li , la notte buttò da circa due oncie di sangue, come mi fù riferito. , Stando poi il Mercoldi la mattina nella mia stanza... all'ora , tardi della stessa mattina stando io ancora applicato nella mia stan, , za, venne da me il nostro Fratello Leonardo Cicchetti, e tutto alglegro, e festante mi disse: Allegramente: Sai che lo Novițio è

,, sanato? Sorpreso io ad una tale fausta notizia gli replicai : Come? " veramente è possibile ? Sì ; replico detto Fratello Leonardo: Mon-, signore gli ha fatto la grazia , mentre essendoli applicato sopra il , petto li capelli , ed una figura del Servo di Dio non ha più tosse , , non ha più dolore stà buono ; tanto vero che se n'è mandato via il , sagnatore, che per ordine del Medico era venuto a salassarlo . Po-, co dopo mi portai nella stanza del Novizio infermo, ed avendogli domandato come stasse, egli mi rispose; Stà bene, Monsignore , mi ha fatto la grazia , e mi soggiunse , ch'essendosi con fiducia , raccomandato al Servo di Dio, immediatamente n'era rimasto per-, fettamente sano ; interrogato da me ; Ti senti più dolore , più tos-, se? mi replico : Niente niente , stò bene . Infatti lo vidi ripigliato , di colore, ed egli per accertarmi, e rendermi persuaso della sanazione miracolosa ricevuta, fece più respiri sforzati, e fere varj " muovimenti col corpo, che prima non poteva fare senza dolore, e , sin'ora ha perseverato, e persevera in un perfetto stato di salute.

63 Quamquam vero ex recitatis Testium verbis, non modo instantanes, perfectaque sanatio constet, sed jugis item percenisque illius perseverantia; quo tamen hac magis magisque pateat ad quatuor decim solidos aunos protracta, ad constructionem scilicet Apostolicæ Inquisitionis, ipsius Sanati testimonium subjicimus.

Sanatus de facto proprio Sum. pag. 52. \$ 12. = Dillora, in cui ritrovo facendo la ricevei la grazia sino al momento, in cui mi ritrovo facendo la presente deposizione, che importa il tempo di circa ANNI QUAT-7 TORDICI, io non ho inteso più male alcuno al petto, e quantunque avesifatte grossissime fatiche diMissioni sino a tirare due volte a fila la Predica grande, sino a fare due Quaresimali assime in due Chiese differenti, predicando la mattina in una Chiesa, ed il giorno all'altra, pune mi sono inteso sempre valido), e fotte, ed alle volte avendomi ne' viaggi piovuto giornate intere sulle spalle, ed avuto malo ricetto, mi ho inteso flussioni si nella testa, mà sempre forte, fortissimo il netto: In una parola: II. PETTO posso dire essere IN ME DIVENUTO DI BRONZO, di modo che potrei fare qualunque, sforzo, a qualunque aziono, e senza timore pacuno, e senza the centesi minima peun.

Medicus Fronzierus Devidento anno 1822, ab Apostolicis Judicibus de perseverantis interroganis tree habet Sum. pag. 56. \$3.35. = Circa 3, la salute presente pocto affennare con sicurezza, ch'egit allora 2, era di graelle complessione, e delicato, ed ora come lor Signori 3. Phan ventus e futor-robusto, force, e pingue. Questa fobustez4, za, e forte pinguedine culla larghezza, e fianchezza del respiro 3, colla vivacità , edilacina elevoto, malgrado le sofferte applicationi del Noviziato, e Studentaro, che in Congregazione sono ri3, gorosissime, e il peniieri, che ha attualmente di sua Caso, e della
5, Cura delle Anime, che eseroita nella sua Patria, uni fanno cono3, scer chiaro essere affatto saldato l'incommodo sofferto nel petto, 
5, ch'esso non sia più ritornato, nè vi è segno prossimo, nè remo5, to, che minacci di ritornate.

Idem concinunt alii duo Periti a Judicibus ex officio electi Summ. pag. 64. in fin. & seq.

64 M agni Hippocratis effatum est sect. 4. aphor. 25. = Sanguis quidem supra, qualiscumque fuerit, SEMPER MALUM; quem textum Joannes Heurnius ita vertit lib. 4. in Aphor. Hipp. = Si cui sanguis per superiora erumpat, cui sunodi tamen is fuerit, CALAMITOSUM. Et Franciscus Vallesius in cit. Comment. ait: Sanguinem qualem cumque per os emitit MALUM EST; nam rupturam, aut corrosionem, aut laxitetem venarum significat.

Multo vero magis id obtinet in nostra facti specie, in qua sanguinem a pulmonibus prodiisse per signa jam demonstravimus. Quo quidem in casu morbus, non mode difficillime curationis est, quod unum ad constituendum tertii generis Miraculum sufficit, sed etiam periculum portendit; ceu præ ceteris doeet Sennertus Pract. med. lib. 2. part. 2. de sputo sanguinis serb. Prognos. Et. 7. Aphor. 15. Id enum RARO, AUT NUMQUAM CURATUR cum Phahisis inde., & tan-

dem mors sequatur, teste Hippocrate ihid. Aphor. 16.
66 Ad majorem denique hujusee Miraculi splendorem, & ornamentum

illud accedit, quod preter Homophthisim, rheumatici item dolores, quibus agroti artus excruciabantur, eodem physico momento evanuerint, quin natura, vel per crisim, vel per declinationis intervalla suppetias afferret.

Quare &c.

Hyacinthus Amicius.

REVISA

A. Gardellini Sub-Promotor Fidei



# NUCERINA PAGANORUM

Beatificationis, et Canonizationis

VEN. SERVI DEI

# ALPHONSI MARIÆ DE LIGORIO

Fundatoris Congregationis SS. Redemptoris, ac olim Episcopi S. Agathæ Gothorum,

# SUMMARIUM

SUPER DUBIO

An, et de quibus Miraculis constet in casu, et ad effectum, de quo agitur.

## DICTA TESTIUM

SUPER MIRACULO I.

Subitæ perfecteque restitutionis Mammillæ cum papilla ob ulcus cancrenosum magna ex parte pridie abscissæ Migdilenæ de Nunzio.

# Ex Proc. Apost. Nucerino

O. Anna Calzone Boffa Terræ Reini annor. 45. circ. in or line Testis II. Juxta 40. Interr. Proc. fol. 337. ter. respondit. Per esser io della Terra di l'eino, sò, che ivi accadde un Miracolo strepitoso per intercessione del Ven, Servo di Dio in persona di Maddalena di Nunzio mia Paesana.

Junta 41. Inter. Proc. fol. 338. & seq. respondit. Abitando io in cetta Terra di Reino vicino all'abitazione di detta Maddalena di Nunzio, 9, 50, che la medesima godeva perfetta salutte, se non che da circa sette anni, non ricordandomi il tempo preciso per la lunghezza del medesimo, sò colla detta occasione, che Maddalena si sgravò felicomente di un Bambino; dopo circa quindici giorni del parto, la medesima Maddalena cominciò a querelarsi di acerbi dolori ad una delle sue Zinne, ed lo per la vicinanza ne sentivo i continui lamenti, perchè i dolori non cessavano; fu chianato il Medico, e Cerusico, D. Giovanni Eattista Orlando, il quale la curava per quanto intesi, giacche non intervenni per la prima volta alla visita del Medi-

Causa scientiæ

§. 1. Ægrota decimo quinto a partu die præ doloris vehementia in mamma incessanter ejulabat.

Dicta Testium

co; nel decorso poi, ed in un giorno, che pur non mi ricordo per la lunghezza del tempo, avendo veduto, che il suddetto Medico si portava alla Casa della Paziente, di unita coll' altra mia Paesana, e vicina, Donna Maddalena Mari, e Donata Negri anche mia Paesana per affetto, che portavano alla detta Maddalena paziente, ci portamino unitamente in casa di detta Paziente, dove giunte osservamino, come io osservai, che il succennato Medico sfascio la Zinna della medesima, in cui si vedeva una piaga, che riconobbi annegrita, ed essendosi il Medico deliberato ad un nuovo taglio, io avendola appoggiata, e stretta nelle mie braccia, osservai, che il Medico suddetto con un coltello tagliò una porzione di carne nella Zinna, e propriamente quella, che era annerita col Capitello. che dopo si fece buttare nel Cimiterio; dopo di che la infascio, ed io coll' altre della mia compagnia mi partii da colà; al giorno poi verso le ore ventidue la suddetta Donna Ma Idalena Mari mi chiamo movamente, e volle portarmi in sua compagnia colla suddetta Donata Negri in Casa dell' Inferma, dicendomi, che aveva avuta i tocchi, ed impulsi da Monsignere Liguori per la guarigione di detta Inferma; ed infatti portateci in sua Casa, cacciò una figurina del Servo di Dio, e d un pezzettino di Abito, che soleva il medesimo portare, e dopo d'avere unitamente recitata la Litania della Vergine disse alla suddetta Paziente d'averle portata la figurina del Servo di Dio, ed un pezzetto di Abito insinuandole, che si raccomandasse al medesimo con calore, che ne avrebbe riportata la grazia della guarigione: ciò detto pose in un bicchierino d' acqua quel pezzetto d'Abito, e lo fece bere all' Informa, indi situò la figurina sulla fasciatura della Zinna, che pativa, e ci partimmo; la sera di detto giorno, in cui accaddero tutte dette cose, come pure la percezione degl' ultimi Sagramenti ordinatali dal Medico, verso un'ora di notte in compagnia di detta Donna Maddalena, e della detta Donata ci ricondussimo in Casa dell' Inferma per visitarla, ma il di lei marito Francesco Tozzi, ci fe sentire, che l'Inferma riposava, e non voleva svegliarla, di che ne ricevemmo consolazione, e ce ne andammo via , ma prima d'andarcene la suddetta Donna Maddalena prevenne la Suocera dell'Inferina per nome Brigida, la quale è trapassata, che nella seguente mattina, allorchè si schovriva la piaga, l'avesse avvisata, perchè voleva intervenirci nella fiducia della grazia ricevita; ed infatti essen losi portato il Medico in Casa dell'Inferma a visitaria, ed essendo stata avvisata la detta Donna Maddalena secondo il concerto. di unita colla medesima, e colla detta Donata, ci portammo anche noi cola, ed essendosi dal Medico sfasciata, e scoverta la Zinna, osservai, che come nel giorno antecedente era annegrita, e contenea una piaga profonda, così allo scovrirsi essendosene cascata una scoria negra, resto la Zinna bianca intera , ed al pari dell'altra non patita , e perfettamente sana , a segno , che la detta Paziente fattosi nortare il Bambino . che avea dato alla luce , lo fece succhiare nell'i Zinna patita , e diede latte. Riconobbe non meno detta Donna Maddalena

Chirurgus in repetita incisione cancerosæ mammæ partem cum papilla præcidit, quæ in Cæmeterio tumulata fuit.

Vespere V. Ligorii imago zgrotz mammæ admota, ab eaque illius vestis frustulum deglutitum.

Eadem invocationis vespere ægra se quieti dat

In sequenti mane ægrotæ pectus loco cavitatis profundi cancerosi ulceris, novam mammam albedine, & volumine alteri simillimam exhibet §. 6.

- Illico e nova mamma lac sugit infantulus, Super Miraculo I.

Mari, che l'Inferma, e ben auche il Medico, che tale guatigione era miracolosa, ed ottenuta ad intercessione del Servo di Dio; quindi non desistemmo tutti dal rassegniare alla Maesta di Dio ii dovuti ringraziamenti.

Juxta 47. Inter. Proc. fol. 340. ter. Respondit. Di aver osservata la Zinna della suddetta Maddalena, allorchè si scovri in mia

presenza esser negra , che è segnó di cancrena .-

Juxta 49. Inter. Proc. fol. 341. Réspondit. lo per la vicinanza, ed abitazione della suddetta Maddalena di Ninzio non viddi altro Medico, che fosse andato a curarla, se non se il solo Don Giovan Battista Orlando.

Juxta 61. Inter. Proc. fol. 341. ter. respondit. Nel giorno susseguente all'applicazione dell'Effiggie del Venerabile Servo di Dio sulla Zima dell'Inferma Maddalena, ellorchè quella dal Medico fu discoverta, e cascò la scoria negra, che la vestiva, non ci osservai nessuna vestigie di male, una neppure il Medico, il quale secondo le regole dell'arte la tasteggiò, ci ritrovò lesione alcuna.

Juxta 62. Inter. Proc. fol. cit., & seq. respondit. Io colla ridetta occasione sò, che la succennata Maddalena di Nunzio, dopoche riportò la grazia della sua guariggione non e caduta in so-

migliauti mali .

Juzta 63. Inter. Proc. fol.342. respondit. Dopo che fu sparsa per il Paese la voce della guariggione della sudd.Maddalena,e le circostanze, che l'accompagnarono, tutti concordemente giudicarono anche Persone culte di essere stata miracolosa.

Super 373. Art. Proc. fol. 343. dixit. Non era nello stato l'Inferma Maddalena di Nunzio portarsi in Gasa della suddetta Donma Maddalena Mari, la quale da circa quattro anni è trapassata, ma questa si portò in Gasa dell'Inferma, dove applico la figurina, e pezzetto di Abito del Venerabile Servo di Dio, come ho deposto di sopra.

Super 375. Art. Froc. fol. cit. dixit = Ho deposto, ed ora ripeto, che il Professore Orlando per bene accertarsi della guarigione perfetta dell' Inferma Maddalena di Nunzio, dopo stasciata la Zinua della medesima volle osservare, se in essa vi fosse marcia, o carne morta, e ritrovolla all'intutto saldata, ed all'intutto nello stato naturale, e da quel tempo in poi non

ha patito simili ascessi.

D.Donata Negri Terræ Reini annor.46. circ. in ordine Testis III., juxta 42. Inter. Proc. fol. 349. ter. S seq. respondit = 10 colls stessa occasione di essere naturale della Terra suddetta di Reino, e per abitare vicino alle Case di Abitazione della suddetta Maddalena di Nunzio, sò, che la medesima da circa sette anni, non potendoni ricordare per la lunghezza la precisione del tempo, la suddetta Maddalena diede alla luce un Bambino, e dopo qu'indici giorni del suo Parto in circa intesi, che la unedesima era affilita da un dolore cagionatogli da ascesso nellasna Zinna sinistra, a anzi talvolta per la vicinanza dell'Abitazione sentivo le sne laguanze, perciò fu obligata a chiamare il Medico per la sua cura per nome Don Giovanni Battista Orlando, in quel tempo dimorante in detta Terra di Reino, che

Miraculi novitate Chirurgus & adstantes obstupuere.

6.8. Cancerosz mammaz color .

Nec Chirurgus, nec Testis in sanata mamma ullum prægressi morbi vestigium agnovere.

Perseverantia in sanatione.

Universi Regionis incolæ in prædicando Miraculo concordes

§.12. Absoluta sanatio per tentamina a Chirurgo percepta.

£grota dolenti abscessupost partuni in sinistra mamma corripitur. 4. Dicta Testium più volto viddi conferirsi nella Casa dell' Inferma , e proseguen-

Quo Peritus a profunda ulceris cavitate cancerosam carnem extirparet, insignem mammæ paretem cum papilla recidit.

Tumulatio abseissæ papillæ insignisque mammæ portionis.

\$,16, Sub vesperas V, Ligorii opes implorata, & quo, modo,

6,17. Post invocationem ægra pjacide quievit.

6.13.

Postridie invocationis
e nova Mamma, novaque pupilla lac sugit infans.

5-19.
Testis, caterique adstantes præ gaudio a lacrymis temperare nequivere, & Chirurgus Miraculum inclamat.

dosi la cura , nella mattina di un giorno , che non mi ricordo, fui chiamata dalla suddetta Donna Maddalena Mari, a visitare in sua compagnia, e di Anna Calzone anche mia Paesana, e vicina, e condotteci nella di lei Casa, vi ritrevammo il Medico suddetto, il quale avendo sfasciata la Zinna, che pativa, osservammo, come io bene osservai, che vi era una piaga profonda, e negra : perciò avendo risoluto detto Medico di darci un taglio, con un coltello, che aveva l'esegui, mentre detta Inferma stava ristretta tra le braccia della suddetta Anna Calzone, e con tal taglio cacciò fuori il Capitello con una notabile porzione di Carne morta, che fu portata nel Cimiterio; ed essendosi nuovamente infasciata la Zinna dal Medico ne partimmo da colà unitamente. Verso le ore ventidue la suddetta Donna Maddalena Mari mi chiamò assieme colla accennata Anna Calzone, e ci portammo tutte trè di concerto a trovare la povera Pazienre : colà giunte la suddetta fu Donna Maddalena Mari portando seco un Effigie di carta del Venerabile Servo di Dio con un pezzetto del suo Abito, che usava in sua vita; gepuflessa con tutte le dette recitò divotamente la Litania e rivolta all' Inferma disse, che avesse avuta confidenza nell'intercessione del predetto Ven, Servo di Dio per la grazia , perchè ella ne aveva avuti i tocchi da essa figura, che seco portata aveva, e ce la fece raccomandare di tutto cuore; cio fatto immantinenti pose in un bicchiero di acqua il cenuato pezzetto dell'Abito, e lo dette a bere alla Paziente, e dopo pose la detta figura sulla legatura della Zinna ammalata; ciò fatto partimmo di concerto, ma come che la detta Paziente nel giorno istesso aveva ricevuti tutti i Sagramenti per comando del Medico, che l'aveva disperata di salute; perciò per atto di pietà ritornammo tutte e tre verso un' ora di notte a ritrovarla, ed interrogato da noi il Marito Francesco Tozzi dello stato dell' Ammalata, ci disse, che ella quietamente riposava, onde non occorreva disturbarla; prevenne la detta fu Donna Maddalena Mari la Suocera dell'Inferma chiamata Brigida, che la mattina seguente ritornando il Medico a visitarla l'avesse chiamata; come infatti avendolo essa fatto immantinenti, mi portai anchi io con Anna Calzone, e predetta fu Signora Donna Maddalena Mari ; piene tutte e trè di fiducia nella intercessione del Servo di Dio, che avesse già operato il Miracolo a favore della povevera Paziente, come infatti non fummo defraudate dalla nostra aspettativa; poichè allo sfasciar della piaga, che fece il Medico, viddimo tutte con nostro stupore la piaga saldata, e la Zinna ridotta allo medesimo stato dell' altra Mammella , la Carne cresciuta intieramente, vedendosi da noi, e dal Medico presente cadere da sopra la parte affetta una scoria negra. come un cnojo, onde da sotto apparve la suddetta Carne bianca, e vegeta col capitello cresciuto, di modo che avanti di noi fattosi portare il suo Bambino, gli dette felicemente latte. A tal vedere restammo tutte fra le lagrime di gioja sorprese alla novità del Miracolo, e viepiù il cennato Medico, il quale secondo l'arte ben sapeva l'incurabilità della Piaga, anch' esso grido : Miracolo Miracolo .

Super Miraculo I.

Juxta 47. Inter, Proc. fol.352. Respondit = Altro non posso dire, che allorche viddi la Piaga alla Zinna della suddetta Maddalena di Nunzio, mi accorsi bene, che era tutta cancrenata, attesa la negrezza della medesima.

Juxta 49. Inter. Proc. fol. cit. ter. Respondit = attesa la propinquità di mia Casa a quella della suddetta Inferma, sò bene, che Ella fù curata dal solo Medico Chirurgo fù Don Ciovanni Batti-

sta Orlando ,

Juxta 61. Inter. Proc. fol.353, ter, Respondit = Allo scovrirsi della malata Zinna della detta Maddalena, la mattina seguente all'ap- Perfecta mamma sanaplicazione della figura del detto Servo di Dio viddi caderne la tio per Chirurgi experiscoria, e da sotto apparirne la Carne nello stato naturale, onde mentum confirmata. attonito il Medico per la novità del Miracolo, se ne volle più accertare non solo con i propri occhi, ma hen anche con toccare la parte, o sia Zinna, e la ritrovo perfettamente sana nel suo intiero, e naturale stato, senza ne vederci io, ne il detto Medico. lesione alcuna .

Juxta 63. Inter. Proc. fol. cit. Respondit = Divulgata la fama della detta istantanea curazione di Maddaleua di Nunzio da tutti concordemente e Idioti, e Culti si tenne, e si è tenuto sempre per

vero Miracolo .

Super 373. Artic. Proc. fol.355. dixit = Mi ricordo bene, che attesa la mortale Infermità di Maddalena di Nunzio non era nello stato d'andare in Casa della fù Signora Donna Maddalena Mari, mà che bensì questa meco l'andò a visitare per pura carità, portandole la figura, ed il pezzetto dell'Abito del Venerabile Servo di Dio, come di sopra ho deposto.

Super 375. Artic. Proc. fol. 355. ter, dixit = Mi ricordo bene,

che il detto Medico fu Don Ciovanni Battista Orlando per vie Sanationis perfectio, & più assicurarsi della Miracolosa gnarigione della Zinna di detta perseverantia, Maddalena di Nunzio, e vedere se sotto di quel piccolo segno di cicatrice vi fosse marcia, o carne morta, ovvero ombra sola di piaga, la volle tastare perfettamente, e con suo stupore la trovo del tutto saldata, e nello stato intiero, e naturale di perfettamente guarita, ne d'indi in poi la detta Maddalena ha patita più simili ascessi, mà seguita tutt ora a star bene in salute.

D. Joseph Tozzi Terræ Reini annor, 40, circ. in ordine Testis II. Juxta 40. Inter. Proc. fol.362. Respondit = Essendo io come ho detto della Terra di Reino, so, che ivi avemmo un famoso Miracolo per intercessione del Servo di Dio in Persona di Maddalena di Nunzio mia Cognata, Moglie di Francesco Tozzi, mio

Juxta 41. Inter. Proc. fol, cit. 362, Respondit = Abitando io nel medesimo comprensorio di Case col detto mio Fratello Giuseppe, e Matdalena sua Mogtie, sò di propria scienza, che la predetta mia Cognata avea sempre goduto perfetto stato di salute, se non che da circa sette Anni addietro, non ricordandomi dell'Anno, Mese, e Giarno preciso per la lunghezza del tempo, Barota puerpera dolore essendosi essa sgravata felicemente di un Bambino, a cui si po- abscessuque iu sinistra se nome Ciovanni vivente, dopo quindici giorni del parto co- mamma afflictatur, minciai sentire lagnarsi la medesima Maddalena per un fiero dolore alla sua Mammella sinistra, e percio fù nella necessità di

5.21. Universalis Miraculi fams

Levir

Oculatus .

5;23.

6.24.
Peritus ad extirpandam cancerosam carnem profundi ulceris cavitati hærentem mammam nitra medietatem recidit.

6. 25.
Peritus sanationis impos.
sibilitatem pronunciat,
ægramque sacris extremis muniri jubet.

5.26. Invocationis modus.

f. 27.

Ipsa invocationis nocte
mulier post quietem se
perfecte sanam sensiit.

§. 28. Mane domesticis, Chirurgo, aliisque, nova mamma cum papilla se dat intuenda.

Præ stupore adstantes emnes Miraculum inclamarunt.

§. 30. Illico nova mamma lac præbuit sugenti puerulo.

6. 31. Morbosæ mammæ enormis intumescentia.

chiamare il fù Medico, e Cerusico Don Ciovanni Battista Orlando, il quale avendo osservato, che si era formato ascesso in detta Zinna, fu costretto a darci più tagli, ad uno de quali, non mi ricordo se fu l'ultimo, mi trovai presente, e viddi cogli occhi miei , che la parte offesa sotto il taglio predetto apparve tutta annegrita, e tale, e tanto, che il medesimo Orlando dopo quel taglio, con cui ne recise più della metà della detta Zinna al comparire di quella negrezza, che era il certo segno della Cancrena gia formata, si sconfidò dell' ajuto dell' Arte, e me presente disse, che era disperato assolutamente il caso della guarigione di detta mia Cognata, ancorchè venissero a medicarla tutti i Periti del Mondo; a tal effetto perciò le ordino tutti i Sagramenti della Penitenza, Viatico, ed Estrema Unzione; e tanto più, che la Paziente mia Cognata gli disse, me presente, che più presto voleva morire, che assoggettarsi all' altro taglio inutile , perchè si vedeva disperata di vita ; ciò fatto verso la ora tarda del giorno, mi fii detto la sera stessa allorche io mi ritornai di Campagna, dalla fu mia Madre Brigida Quarantella, che si trovò presente al fatto, che la predetta Donna Maddalena Mari per atto di compassione l'aveva venuta a visitare assieme con Anna Calzone, e Donata Negri, Donne sne confidenti, e nostre vicine, le portò una figura del Venerabile Servo di Dio, la conforto a raccomandarsi con fede alla sua intercessione, e quindi l'applicò sulla parte offesa l'accennata figura , sperando sicuramente il Miracolo. Ciò inteso da me si prese anche sperauza di vederla gnarita coll'intercessione del Servo di Dio; la mattina dunque essendomi portato nella stanza dell' Inferma mia Cognata, mi disse mio Fratello suo Marito, che dopo avere placidamente riposato in quella Notte, verso la metà della medesima svegliata chiamò il suddetto suo Marito, che non si sentiva più dolore alla parte offesa , che auzi si sentiva tutta sana nella tagliata Mammella. Che perciò la mattina istessa essendosi dal succennato Chirurgo sfasciata la piaga alla presenza mia, di suo Marito mio Fratello, di nostra Madre comune, e delle predette fii Donna Maddalena Mari, Anna Calzone, e Donata Negri, viddimo con nostro stupore, che la predetta Zinua era veramente sana del tutto, e colla Carne, e col Capitello cresciuta del medesimo colere, e fattezza dell'altra sana, e viddi io, e tutti i presenti caderne dalla detta Zinna una scoria negra da sopra come uno sfoglio di Serpe . Restammo tutti attoniti a ciò vedere. e gridamno Miracolo Miracolo, fra lagrime di gioja ringraziando Iddio, che avea operato un tale prodigio per esaltare il suo Servo, e trà tanto sul punto istesso la predetta mia Cognata, vedendosi guarita perfettamente, si fece portare alla Mammella guarita lo Bambino, il quale subito si pose a poppare alla Manimella patita già miracolosamente ripiena di latte, e seguitò poi ad allattare felicemente colla medesima senza più patimento

Dicta Testium

Juxta 43. Inter. Proc. fol. 264. Respondit = Per quanto io posso giudicare il tumore predetto accadde a mia Cognata da un afflusso, e copia csuberante di Latte stagnato nella detta Mammella, per cui si fece, e si vidde da me, e da tutti assai mo-

Super Miraculo I.

anostruosamente cresciuta, e dilatata, che la Paziente non la poteva contenere trà la Camiscia, e giustacore; onde era costretta a portarla pendolone da fuori modestamente fasciata .

Juxta 46. Inter. Proc. fol.364.ter, Respondit = Mi ricordo d'avere nell' istesso interrogatorio quarantadue detto il Nome del Medico, e Cerusico, che curo mia Cognata Maddalena di Nunzio, e so per propria scienza, che fù egli solo a medicarla, stante che in quella Terra non vi erano altri Medici, e Cerusici

Juxta 47, Inter. Proc. fol, cit. & seg. Respondit = Altro non posso dire su questo Interrogatorio, se non se, che per avere veduta più volte la Mammella Inferma di detta mia Cognata, ed osservarla negra, e mortificata nel grun taglio profondo la gindicai Cancrena, come il Medico predetto, e tutti gli altri, che la viddero .

Juxta 61. Inter. Proc. fol. 366. & ter. Respondit = Nella mattina susseguente all'applicazione della figura dell'accennato Servo di Dio, alla Zinna malata di Maddalena mia Cognata, allorchè quella si scovri avanti di me , e delle cennate persone , ne viddi cadere quella Scoria nera, che la vestiva, non ci osservai verun segno di male, e mi fii detto, che non ce l'osservo nemmeno l'istesso Medico, che tutta la tasteggio.

Juxta 63. Interr. Proc. fol. cit. ter. Respondit = Galla suddetta occasione di essere io naturale della Terra di Reino, mi ricordo, bene, che sparsasi la voce della guarigione della suddetta Maddalena Nunzio da persone d'ogni condizione, anche distinta, che sapevano la di lei incurabile Infermità , fu concordemente con-

clamata d'essere stata quella miracolosa .

Super 373. Artic. Proc. fol. 367. ter. Dixit = Mi ricordo bene come Testimonio di veduta, che la detta Maddalena di Nunzio mia Cognata, atteso il suo gravissimo male non era nello stato di portarsi in casa della suddetta fu Donna Maddalena Mari, mà questa bensi si portò in Casa dell' Inferma, e l'applicò la figura,

come ho deposto di sopra .

Super. 375. Artic. Proc. fol. 368. Dixit = Mi ricordo bene di propria scienza, che allo scovrirsi della Zinna di detta mia Cogna- perims perfectam mamta Maddalena di Nunzio miracolosamente guarita,ne io, ne altre milla sanationem nattu persone presenti ci conoscemmo o marcia, o carne morta, mà agnovit pronunciavitque. bensi la viddimo perfettamente sana, e nello siato perfetto, e naturale, come anche se ne assicuro il predetto Medico, che tutta la testeggio; ne da quel tempo in poi ha patito più detto simile ascesso la prefata mia Cognata Maddalena di Nunzio, come ben mi costa .

Excellens D. Georgius de Nunzio Doctor Physicus Terræ Reini annor, 30. in ordine Testis I. Juxta 41, Inter. Proc. fol. 324. ter, & seq. Respondit = Dopo, che mi fui ritirato da Napoli nella detta mia Patria verso l'Anno mille settecento novantuno, intesi raccontare da alcuni Preti miei Paesani, che nell' Anno precedente era ad intercessione del Venerabile Serva di Dio accaduto un Miracolo in Persona della detta Maddalena di Nunzio mia Paesana; ne per allora fui &c. Nell' Anno poi mille settecento movantasei essende stato incaricato non so da quale individuo

In ipsa profundi ulceris cavitate cancerosa caro apparebat ,

6. 33. Testis in sanata mammilla nullum prægressi morbi vestigium percepit .

In pronunciando Miraculo una omnium senten-

6 Dicta Testium della Congregazione del Santissimo Redentore l' Abbate Curate

9. 16. Testis ab ipso Chirurgi ore morbi, & Miraculi historiam immediate didicit.

S.37. Cancrenæ signa in sinistra ægrotæ manmilla.

5,38. Nigricantia labia, putidum pus, caro fungosa, cancerosi ulceris signa ad iteratam abscissonem Peritum iniqulere.

\$.39. Canceroso viru mamillarem substantiam, ductusque lactros alte depascente Peritus insignem mamma partem recidit.

§. 40. Idem ægrotim sacris extremis muniri jussit.

Idem Chirurgus postridie mane dimidiatam cancerosam mammillam perfecte sanam invenit.

\$.42. Coram Chirurgo infans lac sugit e nova mammilla.

della detta Terra di Reino mia Patria, che si fosse informato con precisione del Miracolo sudetto, egli detto Abbate me ne domado, ed avendogli risposto di non saperne cosa di positivo. e che bisogna saperne le circostanze dal Medico, che aveva curata la detta Maddalena, il quale fu Don Giovanni Battista Orlando, volle, che a tale effetto mi fossi portato da lui, che stava infermo a letto. Cosi eseguii, ed essendomi col medesimo abboccato, e domandatogli sulle particolarità, che accompagnavano il Miracolo suddetto, mi rispose, che nel mille settecento povanta fu chiamato a medicare la predetta Maddalena di Nunzio Moglie di Francesco Tozzi di fresco infantata, ed essendosi colà portato ritrovò, che la medesima si querelava di un ascesso latteo nella sua Mammella Sinistra, e che avendo Egli osservato la parte affetta, vi trovò tutti i veri segni d' una Cancrena, vale a dire, che la cute era di color nero, per cui aperta la parte cogli istromenti propri, ne usci la marcia, e proseguendo la cura, nel decorso vidde, che la piaga aveva i veri caratteri di una Cancrena, perchè depasceva da Mammella, era la parte senza sensazione, man lava una Sania di color negro. i lembi della Piaga crano di color negro, la Sania era puzzolente, e da esso esperimentata nella Carne fungosa, se aveva senso, affatto non ce ne ritrovò , per cui si prefisse ad un secondo taglio per dividere la parte morta della viva, come fece; con tutto questo continuando la cura giammai vidde, che la piaga andava in meglio, ma sempre più profondava, e serpeggiava per la sostanza della Mammella , che erasi fatta così profonda , e pei tagli, e per la Cancrena, che erano rosi i dutti lattei, per cui maitamente alla Sania ne usciva il latte, per cui vell'ultimo taglio fu costretto a recidere una buona porgione della Mainmella, ed andan lola a visitare nella visita del giorno vespertina, ritrovo, che di unovo la cancrena depasceva la detta Mammella, per cui la lasció senza curare, credendola non capace più di cura, per cui gli ordinò li Sagramenti, e nella mattina seguente passando per la Casa di detta Ma Idalena di Nunzio vi sali, e la paziente gli disse : Signor Don Titta voi mi dicevate, che io ero morta, e questa mattina mi sento meglio, perche jeri sera verso le ore ventitre venne a ritrovarmi la Signora Donna Maddalena Mari , e mi diede un effigie di Carta di Monsignor di Liguori, e mi applicò la detta Mari alla piaga la figura, e l' Abito , per cui questa notte ho riposato . Esso Chirurgo nel ciò sentire, sfasciò la piaga, e vi trovo l' Effigie, ed osscruata la detta Mammella , la trovo nello stato naturale , con e l'altra nel colore, consistenzi, e grandezza, solo vi cade di sopra un Cuojo negro, o sia eschera, lasciando solo un piecolo segno solito nelle piaghe, come e cicatrice, con particolarità, che la cicatrice suddetta era piccolissima, a proporzione della Piaga; ed interrogato da me, se sotto il segno vi avesse osservata marcia, mi disse, che avendola seriamente osservata non vi ritrovò ne marcia, ne durezza, ne cosa alcuna, tanto he in sua presenza si diede a poppare il Bambino, come continuò in appresso, seuza più soggettassi a Medicina alcuna, Iuxta

Super Miraculo I.

Juxta 42 Inter. Proc. fol, 326. ter. , & seq. Respondit : L' età precisa della medesima, in cui comincio ad essere afflitta dall' Infermità non mi costa. Ma combinandola coll' epoca di questa mia deposizione, posso credere, che allora fosse nell' Età

d' anni trentacinque in circa .

Juxta 46. Inter. Proc. fol. 327. ter. Respondit = Hà deposto sull' interrogatorio quarantuno, ed ora ripeto, che il Chirurgo, che medicò la suddetta Maddalena di Nunzio fu Don Ciovanni Battista Orlando, il quale esercitava anche l'arte Medica, e per quanto dal medesimo mi fu riferito, chiamato egli solo alla cura di detta Maddalena la medico. Ora il medesimo è trapassato all' altra vita verso il Mese di Marzo, o Aprile di questo corrente anno nella Terra di Fragnito Monforte .

Juzta 50. inter. Proc. fol. 328. respondit. Interrogato da me il dotto Medico Chirurgo fu Don Giovanni Battista Orlando: se la piaga da lui curata dall' ore ventuno in ventidue, che egli lascio senza medicare, fino all' ora della matina seguente, che fu verso l'ore dodici, o tredici, che andiede a visitaria, non già Periti judicium de Miraper curarla, ma perchè si trovo passando, poteva per opera culo snationis intra paunaturale, o per la forza de rimedi operati nei giorni avanti, trocas horas secuta. Varsi così perfettamente sana; mi rispose, che per quanto costava al suo giudizio, quella sanazione giammai poteva essere effetto della natura, o opra de rimedi; ma egli stesso la giudicò un vero Miracolo,

Juxta 65. inter. Proc. fol. 330. respondit . Dalla relazione , che mi fu fatta dal Medico ordinario della suddetta Maddalena di Nunzio, per ragion della mia Professione giudicai, siccome ora giudico senza nessuna esitazione, che la guarigione della medesima fu all' in tutto Miracolosa, perchè la piaga da incu- Periti judicio Testis item rabile, che si era resa per forza del Morbo, resto di botto gua- Periti judicium accedit; rita, e perfettamente sana, perchè se avesse dovuto essere ef. & quare. fetto dell' arte, e della natura, non avrebbe bastato lo spazio di più mesi, perchè era di necessità prima corriggere l'umbre cancrenoso, e poi a poco a poco far crescere la Carne, Tanto. vero, che ci costa per esperienza, che nelle ferite di fresco fatte nella carne sana , profonde non altro , che fino alla moscolatura vi vogliono per lo meno otto giorni, acclocchè la parte venga a marcimento, la carne si sfibra, ed acquista figura circolare, e così lentamente crescere, e venire al perfetto stato di cicatrizzazione .

Super 373. Art. Proc. fol. 331. dixit . Per quanto m' asserì il suddetto Medico Don Ciovanni Battista Orlando per relazione dell' Inferma Maddalena di Nunzio, e per quanto poi communemente ho inteso raccontare dalle Centi, e fra le Centi di Reino mia Patria, allorchè l'Inferma medesima fu disperata di salute, la Signora Donna Maddalena Mari si portò in casa della medesima, ed applicò la figurina con un pezzetto di abito del Servo di Dio, nongià che l'Inferma si conferì in Casa della Signo-

ra Maddalena Mari,

Periti mors .

V. S. D. invocatio ejusque reliquiz admotio .

## Ex Processu Apostolico S. Agatha

Sanata

5.47. Hujusce Miraculi magnitudine & fama Populi Ligorium veluti Sanctum invocant. D. Magdalena de Numio Terræ Reini Diæc. Beneventanæ annor. 46. juzta 38., in ordine Testis V., inter. Proc. fol. 802 ter. & seq. respondit. Posso io henissimo attestare, che dal primo giorno ebbi io il segnalatissimo favore dal Servo di Dio della Zinna perfettamente risanata, non solo in me, ma in quanti ne ebbero contezza, si desto tale concetto, e fama di Santità verso il Servo di Dio, che tutti unanimamente nella detta Terra di Reino, e di n. Poggio Imperiale l'hanno acclamato, e l'acclamano come un Santo, di sorte che hanno a me commesso in una maniera speciale di recar loro, e procurare le figura del Venerabile Servo di Dio.

9.48. Peritus Testem conclamatam pronunciaverat.

.,411

Vix invocata V. Ligoril ope se sanam sentilt z. grota.

Peritus Miraculum declaravit

claravit .

\$-51.
Sanationis perseverantia.

f.52. Testis anno 1790 morbo

correpta fuit .

5.53. Tumor in mammillari substantia altas radices Juxta 40, inter. Proc. fol. 803, respondit. Per me tengo per indubitato, che il favore riportato dal Servo di Dio nella Zinna, come poc' anzi ho detto, sia un vero miracolo, essendo il miracolo, per quanto ne ho inteso dire, un effetto soprannaturale, che sorpassa le forze della natura : perciocche io fui disperata dal Cerusico, e Medico assistente Don Ciovanni Battista Orlando, sul riflesso, che la Cancrena si era accresciuta a segno, che nulla più potevano operare, ne l'arte, ne i medicamenti, tuttochè con replicati tagli si fosse antecedentemente medicata; ne per questo erano punto cessati i segni chiari. ed evidenti del Cancrenismo, poichè seguitava tuttavia la corruzione della Carne, ed un colore, che batteva al nero, ad onta anche delli rimedi applicati sopra la parte, quali furono la Malva colla Sogna liquefatta, il Terebinto, ed altri analoghi.rimedi : e mi confermo in questa opinione di essere cioè stato il sullodato favore un miracolo, perchè appena applicata verso la sera la figurina del Venerabile Servo di Dio datami da detta Signora Donna Maddalena alla parte patita, ed implorata con fede la di lui intercessione, che verso la mezza notte cessato affatto il dolore, si vidde poscia la mattina quasi appianata la ferita, e la carne dove prima compariva di color nero, si osservo del suo color naturale, fresca, e sana senza arrecare più dolore: tanto vero, che il Medico, e Cerusico assistente Don Ciovanni Battista Orlando al sentir da vicini una tal novità fuor di se stesso uscito esclamò = Questo è un vero Miracolo = e più non curò di visitarmi .

Juxta 41. inter, Proc. fol. 804. respondit. Posso io attestare con verità, che ho goduto sempre perfetta sanità e prima, e dopo sofferto l'indicato tumore nella Zinua, senzachè la tessitura

del mio corpo fosse alterata neppur in menoma parte,

Juxta 42. inter. Proc. fel. cit. respondit. Mi ricordo, che fui travagliata dal surriferito morbo della Zinna nel mese d'Aprile dell' anno mille settecento novanta, ed allora io mi trovava in età circa trentano ve anni.

Iurta 43. inter. Proc. fol. 804., & seq. respondit. Posso io confessare, che senza alcuna causa estrinseca il suddetto tumoro incominciò a comparire da per se spontaneamente, e poi trat-

10

Super Miraculo I.

to tratto ingrossandosi della figura più d'un' Ovo.; e profondo egerat, ipsosque lactifesino alla spongia , dalla quale scaturiva il latte , in vista di che temendo io di male maggiore, feci chiamare il Medico, e Cerusico Don Ciovanni Battista Orlando, il quale conoscendo, che quel tumore voleva venire a capo, attenti li emollienti di malve, e sogna liquefatta, che ci aveva io applicati, e così pure, che aveva già fatto seno, stimò per dare scolo alla materia guasta di aprire colla lancetta , come fece , la parte ; ma per allora nulla di materia guasta ne scaturiva, e perciò ci fece applicare il digestivo del Terebinto, ma senza alcun pro, ed effetto; nel giorno appresso essendo venuto di buon mattino lo stesso Professore, ed avendo trovata la piaga annegrita in quella parte fungosa, stimo, come fece, di tagliare con forbice Secunda carais fungosz tutta la parte mortificata, ed avendo poi replicate le sue visi- rescissio. te a mezzo giorno di quella stessa giornata, ed avendone osservata altra parte mortificata , proseguì il taglio incominciato arrivando al vivo della carne, e della spogna della Zinna, e così noi essendo ritornato lo stesso Medico Chirurgo la sera dello stesso giorno, ed avendo trovata la parte più mortificata y protestò, che non vi era più riparo, e così senza altra operazione mi abbandonò : ed allora fu, che la sullodata Donna Maddalena Mari compassionando il mio deplorevole stato, si portò in Casa mia, che stava attaecata alla sua; portando seco una figura del Servo di Dio, e quella applicando sopra la ferita, ed inculcandomi di aver fede al Servo di Dio, come io con tutta fiducia mi ci raccomandai, e svegliatami, circa la mezza notte, m'intesi libera dal dolore, e spasimo, che aveva sofferto, il che stimal im miracolo, e così pure lo stimò lo stesso Medico, allorche avendo la mattina ciò inteso, disse = Questo è stato un miracolo = , e così pure se ne sparse immediatamente la voce, come ho detto di sopra nell'Interrogatorio quarantesimo. È la mattina vedendomi tutta sana mi alzai di letto, e presi per la prima volta cibo per l'istantanea curazione. Vuxta 46. Inter. Proc. fol. 805. ter. respondit . Fuori del detto

Medico, e Chirurgo Don Giovanni Battista Orlando niun' al-

tro mi curo .

Juxta 48. inter. Proc. fol. 806. respondit. Posso io confessare. che il Medico, e Cerusico assistente Don Ciovanni Battista Orlando fece uso nella Medicatura della mia Zinna soltanto di rimedi semplici, e del taglio, non avendo stimato di far uso di caustico, e fuoco, sul timore, come disse a Vicini, che non avessi dovuto soccombere sotto tali operazioni.

Juxta 51. inter. Proc. fol. 806. ter, respondit . Il giudizio , come lo formò il detto Chirurgo dal principio, dal veder cancrenata la parte ; cosi lo continuò sino all' ultimo, talmente che mi ab-

bandonò la sera, come ho già detto.

Juxta 53. inter. Proc. fol. cit. respondit . Posso confessare , che tutti i rimedi applicati alla parte furono tutti vani, ed inutili senza porgermi alcun sollievo, perchè il dolore prosegniva senza avere alcun ristoro.

Juxta 57. inter. Proc. fol. 807. respondit . In, mio Marito, e

ros ductus obsederat .

Prima Chirurgica seculo.

5.56. Tertia abscissio mammillaris substantiz.

Testis Periti sententia Jam deposita ad V. S. D. opem invocandam erigitur .

Ejus vix invocato prasidio post paucas horas Testis se sanam intellexit .

6.59, Repentinam sanationem Chirurgus omnesque alii Miraculo adscripsere .

Unius V. Ligorii ope invocata ab eoque uno aceeptum Miraculum;

Dicta Testium

tutti gli altri della mia famiglia al solo Servo di Dio Alfonso Maria Liguori ci siamo con fiducia raccomandati, e siamo ricorsi nello stato miserabile, in cui mi ritrovava; ne ad altri Santi : nè in Casa mia ci sono state altre Reliquie de Santi , a cui fossimo ricorsi,

Juxta 58. Inter. Proc. fol. 807. cit. & ter. respondit . Mi riporto a quanto ho detto nell' antecedente Interrogatorio , soggiungendo, che dal solo detto Venerabile Servo di Dio Alfonso Maria di Liguori io riconosco la sanazione della mia Mam-

mella .

Juxta 59. inter, Proc. fol. 807. ter, respondit . Che coll' applicazione della figura mi viddi guarita senza aver avuto alcuna Cri-

si , o altro segno della mia sanazione .

Juxta 60, inter, Proc. fol. 807. ter. respondit . Confesso , che applicata alia Maminella la figura del Servo di Dio Alfonso Maria de Liguori, la sera subito mi addormentai, a mezza notte mi svegliai trovandomi libera da ogni dolore, e la mattina essendosi sfasciata la piaga, si trovo interamente ramarginata, e solo mi ci trovai una crosta, che da se si scostò dalla Mammella, e togliendola la buttai a terra.

Juxta 61. inter. Proc. fol. 808. respondit . Confesso, e ripeto. che la guarigione della mia Mammella fu perfetta, e fu ottenuta istantaneamente anche per confessione del ridetto Medico Don Ciovanni Battista Orlando, e fu stimata per miracolosa senza

esservi rimasto segno di cicatrice .

Juxta 64. inter. Proc. fol. 858. respondit . Tutti uniformemente Ecolesiastici, e Secolari del Paese, e de contorni consapevoli dello stato deplorabile, in cui mi ritrovava, e della subitanea

guarigione riportata, tutti lo stimarono un Miracolo.

Super 371. Art. Proc. fol. 809. dixit . Posso deporre , siccome con giuramento depongo, qualmente circa la metà del mese di Aprile mille settecento novanta, non ricordandomi ora bene, e precisamente la giornata, mi trovai gravata di dolore nella Zinna sinistra, e propriamente alla parte sinistra di quella, essendovisi ve luto alzarsi un tumore, che mi cagionava quel dolore, e per questo si andava sempre più accrescendo, perciò il terzogiorno dopo tale novità feci chiamare il Dottor fisico Chirurgo Don Giovanni Battista Orlando della Terra di Reino : costui essendo venuto, e visitata avendo la parte affetta, ci riconobbe aver fatta la piaga qualche seno profondo, ma non istimo alla prima di darvi taglio, sembrando ancora crudo il tumore; sicchè per allora ordinò di farvisi degli emollienti, come fu fatto con cataplasmo di malve, e sogna : il giorno appresso ritornato il detto Professore, e vedendo essersi fatto in detto tumore una piccola apertura, d' onde grondava qualche poco di latte misto con marcia puzzolentissima, e cost conoscendo, che non si poteva quel tumore espurgare senza venirsi al taglio, ma anzi quella materia andava facendo il seno più profondo, con vedersi anche annegrita la carne nel Ipunto d'onde scaturiva quella poca materia mista col latte, stituo necessario di non più pitardare il taglio per dare lo scolo alla materia, ed evitare

6,61. Vesperting invocationi media nocte sanatio successit .

6.62. Eamdem Peritus perfectam . & instantaneam pronunciavit.

6.63. Loci incolæ, ac finitimi Populi Miraculum fassi .

\$.64. In sinistro latere sinistræ mammæ tumor apparuit,

6.65. Idem quotidie crescebat .

6.65. Ex aperto tumore lac cum fætido pure manabat

che vieppiù profondasse, come di fatto colla lancetta vi apri un taglio, ma si vidde, che quello non ostante, neppure la materia si estrinsecava, avendo presa la parte di dentro, e cost facendo seno più profondo, stimo, come fece, di applicarvi un digestivo di Terebinto . Ritornato poi il giorno appresso, che fu il terzo, e propriamente la mattina a buon ora, ed avendo ritrovata la carne più annegrita, con forbice andò quella ta-gliando sino al vivo, per la speranza d'impedire l'ulteriore Cancrena , e lo stesso poi fece , allorche torno a visitarmi circa l' ora di mezzo giorno: ritornato poi lo stesso Professore la terza volta la sera di quello stesso giorno, ed avendo trovata la piaga più esasperata, e la Cancrena più inoltrata, stimo di non procedere ad altri tagli per timore, che potessi mancare sotto l'operazione; e così pure si astenne di venire ad applicarmi il fuoco, ma rivolto a me mi disse, che esso non aveva più, che fare, che mi raccomandassi a Dio. Essendosi intanto cio saputo del mio stato disperato di salute dalla Signora Donna Maddalena Mari per essere la mia casa attaccata a quella della detta Signora; ed io confidente della medesima, si portò da me verso l'ore ventiquattro di quello stesso giorno, recandomi una figurina divota, che disse essere l' Immagine del Servo di Dio Don Alfonso di Liguori con applicarmela sulla piaga , e rincorarmi. a sperare con fiducia da Dio la grazia della mia sanità per l'intercessione di detto Servo di Dio, ed a tale effetto d' invocarne l'ajuto, e così detta Signora Mari già defonta se ne ritirò a Casa sua, ed io intanto presi poco dopo sonno colla stessa figura applicata alla piaga; ma dopo poche ore circa la mezza notte risvegliandomi, mi trovai libera totalmente dal dolore fin altora soffertone, ed allora ne feci parte in quel punto a mio Marito, piangendone per tenerezza così io, che mio Marito, e tutti gli altri di mia Casa . La mattina poi alla prima ora del giorno mio Marito volle sfasciare la piaga, ed in cio fare, essendosi quella veduta perfettamente, ed interamente sanata ; e rit

Chirurgo suddetto.

D. Franciscus Torri Terroe Reini annorum 48. circiter in ora dine testis VI. Juxta 6. Interrog. Proc. fol. 824. terg. respondit = Colla occasione, che la Signora Donna Maddalei na Mari portò in mia Casa, eda mia Moglie una figurina del Venerabile Servo di Dio Alfonso Maria di Liguori, ebbi la sorte di sentirlo nominare per la prima volta, ed in seguito, e per lo prodigio avvenuto a una Moglie, e per la dievozione, che hanno verso detto Venerabile Servo di Dio, ho udito da tanti, e tauti altri nominarlo, ed acclamarlo per

marginata, e che solamente si osservava nella parte superiore

una crosta negra, la quale essendosi tolta da mio Marito, com-

parve la piaga perfettamente chiusa, e con carne muova, allo ra fu, che se ne sparse immediatamente la voce in tutto il Paese, e molta gente accorse in mia Casa per osservare ocularmente il fatto, tutti conchiudendo essere tale guarigione imme-

diata sortita per miracolo per l'intercessione del Servo di Dio

suddetto, e questo istesso sentimento n' ebbe anche il Medico

un Santo . "

9.67.
Quo altius mammillarem substantiam Peritus recidebat, eo altius cancrosus virus substantiam ipsamerodebat.

Repetita mammillaris be

Ex a c rupt

Peritus Testis vitam conclamavit.

Ad invocandam V. S. D lopem erigitur, & quomodo.

Paucis ab invocatione horis agra sanitatem obtinuit.

+ 3-d3

Rescissa manina, nova obducta carne, perfecta sana, & integra inventa eat.

re tale guarigione immeessione del Servo di Dio n'ebbe anche Il Medico si in tanto prodigio exceli degerana agnovere.

Turner in dies in dies

Juxta

Dicta Testium . 5

Juxia 40. Inter. Proc. fol. 825. Respondit = In quanto a me confesso, che la sanità ottenuta da mia Moglie Maddalena di Nuuzio per l'intercessione del Venerabile Servo di Dio sia un vero Miracolo; giacchè per opera umana non poteva affatto accadere, posto che la Zinna compariva annegrita, segno evidente della Cancrena; mà fu opera del tutto divina, e sopranaturale, che è appunto il Miracolo.

Juxia 42. Inter. Proc. fol.825. ter. Respondit = Per quanto mi ricordo, posso confessare, che mia Moglie soffri l'incommodo nella Zinna nel Mese d'Aprile dell' Anno mille settecento novanta; e questo a me costa, perchè è passato sotto i mici occhi, ed

accaduto in mia Casa .

Juxia 43. Inter. Proc. fol. 825. ter. cit. Respondit = Sò, e posso confessare di certa scienza, che niuna causa estrinseca è concorsa nel tumore ingenerato nella Manmella di nia Moglie; mà altro non fù la causa mandante, se non che il latte ivi trattenuto, e corrotto, che poi degenerò in Cancrena. Questo fù adunque il principio del male, che si fissò nella manmella sinistra, che comparve ingrossata a segno, che la protuberazione viddesi chiaramente essere a forma d'un Ovo, e fuori di tal tumore non vi era altro.

Justa 44. Inter. Proc. fol.826. Respondit = Sò, di certa scienza, e confesso, che mia Moglie soffri questo male nella mammella; nel mentre, che stava lattando un Bambino mio figlio, incomincio a sentirsi addolorata la Mammella a segno, che le riusci-

va molestissimo dare il latte, ed altro sintoma di questo non ebbe, sicchè il male fù spontaneo: e continuando sempre più ad accrescera il dolore, altora nel terzo, o quatto giorno si pensò di chiamarsi un Professore per la cura di detto male, siccome si fece, essendomi io portato a chiamare il Medico Chirurgo della detta Terra di Reino. Don Giovanni Battista Orlando: il medesimo essendo vènuto a Casa mia, ed avendo diligentemente veduto, ed osservato lo stato della Paziente mia Moglie, osservò, esi assicurò, che ci era materia guasta, che aveva fatto seno al di dentro nel lato sinistro della Mammella sinistra; e perchè sembrava aucora dure il tumore nella parte superiore, stimo per allora applicarvi degli emollienti con Cataplasmo di malva, e sogna, dal qual rimedio nessun giovamento riportò la pazien.

te suddetta mia Moglie, crescendo sempre più il dolore, è l'in-

grossamento del tumore a segno, che non era più in istato di

allattare il Bambino nostro figlio.

Juzta 45. Inter. Proc. fol. 826. ter. & seq. Respondit = Attesto io predetto qualmente essendo ritornato il giorno appresso, che fix circa il quinto giorno, da che aveva principiato a vedersi quei fumore lo stesso Professore Don Giovanni Battista Orlando, ed avendo osservato, che il tumore si avanzava, facendo la materia sempre più seno al di dentro senza venire a capo, stimò, come fece, di farci un' apertura proporzionata col taglio fatto vi con lancetta, ed allora ci comparve poca materia puzzolente mista col latte; sicchè stimò, come esegui d'applicarvi un digestivo di Terebinto, e fisciando la p.rte. Il giorno dopo essendo detto Professore ritornato a visitare la Paziente, ed aven, ed aven,

Mease Aprili 1790. mulier in mamma morbo affecta est.

5.72. Ex stagnanti corruptoque lacte in ubere fit primum abscessus.

\$.73. Abscessus magnitudo ovi magnitudinem æquabat.

Dolor quotidie augeba-

\$-75. Profundum abscessus sinum intus mammamChirurgus agnovit.

6.75. Cum dolore tumor quotidje crescebat,

§-77. Tumor altiores in dies radices intra mammæ substantiam agebat.

do trovata annegrita la Zinna, con una ferbice taglio quella parte, che si vedeva annegrita fungosa, e mortificata con segno di Cancrena già cominciata, proseguendo a continuarvi lo mamma partem recisit. stesso digestivo di Terebinto: ritornato poi a circa mezzo giorno , e sfasciata la parte , la trovo più annegrita , sicché con speranza d'impedire l'ulteriore corso della Cancrena, prosegui a Idem in repetita operation tagliare la parte annegrita sino al vivo , restando così recisa ne fere totam mammillam quasi tutta la Mammella, avendoci fatto continuare il digestivo abscidit. suddetto. Ritornato finalmente la sera dello stesso giorno, ed avendo trovata la parte più mortificata, non volle farci altri tagli, nè applicarvi fuoco per timore, come disse, che potesse la Paziente morire sotto l'operazione d'ulteriore taglio, o fuoco; sicche protestó, che non aveva esso più che fare, e che si raccomandasse a Dio, ed a Santi; ed avendo così fasciata la parte, se n'andò, e l'abbandonò, perché più non valevano i mezzi umani, essendo il male incurabile.

Juxta 46. Inter. Proc. fol.827. ter. in fin. Respondit = Aggingo. che fuori del sullodato Don Giovanni Battisia Orlando già defonto non vi fù altro Perito nella medela della Mammella della già

detta mia Moglie.

Juxta 50. Inter. Proc. fol, 828. & ter. Respondit = Che tutti i segni, che vi erano nel malore, facevano giudicare essere il tumore suddetto insanabile, e tendeva alla morte per la Caucrena, che andavasi formando, e sempre più avanzando.

Tuxta 53. Inter. Proc. fol.828, ter. Respondit = Per quanti rimedi Morbi vis omni p harma si fossero applicati al tumore di sopra descritto, furono tutti co potior. vani , e inntili , ed dalli medesimi profitto alcuno se ne ricavo .

Juxta 56. Inter. Proc. fol.829. Respondit = Proseguendo io la mia deposizione giurata, dico, ed attesto per causa di scienza di veduta; qualmente essendosi propalato per il Paese lo stato infelice di detta Paziente mia Moglie, fino ad esserne stata disperata la guarigione dal ridetto Professore, la Signora Donna Maddalena Mari, in Casa di chi detta mia Moglie pratticava frequentemente per vari servizi occorrenti, mossa a compassione Ægrota implorata V. Lidi quella, e per amore verso detta mia Moglie si porto dalla sua Casa attaccata alla mia a vedere, e consolare la medesima mia Moglie, e portando seco una figura coll'inmagine, come disse, del Venerabile Servo di Dio Monsignor di Liguori, e quella applicandola sulla parte mortificata, le inculco di raccomandarsi con fiducia al detto Servo di Dio per ottenerne da Dio la grazia per intercessione di quello, e dopo qualche tempo se ne ritorno in sua Casa. Intanto detta mia Moglie prese un poco di somo, che continuò per poche ore, dopo le quali risvegliatasi circa la metà della notte dello stesso giorno , e sentendosi libera da ogni dolore, avendomi chiamato mi disse non sentire affatto dolore nella parte offesa, e così io, come essa piangendone di tenerezza, stimammo, che il Servo di Dio le aveva impetrata la grazia con una miracolosa istantanea guarigione: quindi al primo fare del giorno curiosi ambedue di vedere la piaga in che stato si tro-wasse, volli io colla stessa mia Moglie quella vedere, ed avendo uxoris mammiliam nova sciolta la fascia, trovammo la parte appianata, mà coverta d'u- carne repletam, perfena picciola crosta superficiale, quale da me tolta, e buttata a cteque sanam invenit.

Chirurgus cancrenosæ

Morbum Peritus immedicabilem pronunciavit .

6.81.

6. 82. quietis horas omni dotore expers evasit.

Postridie invocationis de

§. 84. Subitam sanationem miraculo adscribendam una fuit cum Chirurgo omnium vox, atque lingua, terra , si vidde la parte appianata con Carne nuova, e la Paziente mia Moglie del tutto sana, e salva. Sicchè esclamamino uniformemente esser quella seguita per evidente Miracolo, e così sparsane la voce per il Paese, fii egualmente stimato esser quella guarigione seguita per miracolo ad intercessione del detto Servo di Dio, che solo si era invocato in tal preciso bisogno in conformità di quanto ci aveva raccomandato la detta Donna Maddalena Mari. E così fii creduto, e stimato un manifesto miracolo dallo stesso Medico Chirurgo di Orlando, che l'aveva assistita, come da me diffusamente, e distintamente si è attestato sù de precedenti Interrogatori .

Juxta 50. Inter. Proc. fol. 830. ter. Respondit = Ripeto, the se mai ci fosse stata qualche Crisi trà quelli pochi giorni, avrei dovuto io certamente saperlo, e vederlo, che colla confidenza maritale assistevo detta mia Moglie; ma niente mai se ne osservo,

fuori di quanto ho detto ne precedenti Interrogatori .

5.85. Miraculi instantaneitas, Junta 60. Inter. Proc. fol. 830. ter. & seq. Respondit = La guarigione di detta mia Moglie fù , e si vidde istantanea , perfetta , ed intera, e questa seguita trà lo spazio di poche ore, quante ne decorsero dall' applicazione della figura del Servo di Dio, che fù circa le ore ventiquattro, sino alla mezza notte, in cui la Paziente risvegliatasi, si trovò del tutto libera da ogni dolore, e quindi la mattina vedutasi del tutto libera dal sofferto malore, e la parte rammarginata coll'accrescimento di nuova Carne supplitasi nella parte, e parti, di cui si era fatto il taglio della carne mortificata ; sicchè detta guarigione miracolosa fù del tutto quanto istantanea, altrettanto perfetta, ed intera, sino ad esser tornato il latte abbondantemente nella Maminella, e così avendo quella ripigliato a lattare il suo Bambino.

4.86. Rescissæ mammillæ vacuum subito nova caro repleverat .

4.87. Nova mamma lac infantulo præbnit .

> Juxta 62. Imer. Proc. fol.831. Respondit = Dopo la descritta miracolosa guarigione la detta mia Moglie fù in istato di andare a fare le solite fatiche giornaliere di Campagna, ne mai si è veduto più altro incommodo in quella parte, ne tampoco la medesima attaccata da qualunque sorte d'altra infermità sino al presente giorno .

**6.88.** Sanationis perseverantia

> Juxta 64. Inter. Proc. fol. 841. ter. Respondit = Ripeto che la descritta guarigione di mia Moglie fù tenuta da tutti uniformemente da ogni ceto del Paese di Ecclesiastici, e Secolari, come pure da tutti noi, e da nostri Parenti, e dallo stesso Professore per miracolosa ottenuta per l'intercessione del detto Servo di Dio, ne mai ho inteso, o dubitatone, attento il modo, tempo, ed altre circostanze da me deposte, come sopra ne' precedenti Interrogatori .

ficio ,

Electio Peritorum ex of Die 25. Mensis Aprilis Anni 1797. Rini Judices Delegati ( Proc. fol. 816.) = accersiri fecerunt per me Notarium Actuarium Excellentissimos , & in Medicina , & in Chirurgia peritissimos, atque in hac Civitate, & Diocesi quoad dictameorumdem professionem nulli secundos Don Antonium Tidei, & Don Josephum Viparelli ab ipsismet Judicibus Delegatis, & Fidei Sub-Promotore electos ad oculariter observandam partem af-fectam, seu Mammillan sinistram Magdalenæ de Nunzio, que , invocato dicto Venerabili Servo Dei , statim convaluit , juxta

Super Miraculo I. & II.

juxta Interrogatorium sexagesimum septimum, ad deponendum coram iisdem, que in prædicta Chirurgica, & Anatominaca observatione oculari inspexerunt, & observarunt &c.

Sequitur relatio I. Periti Proc.fol.817. ut infra.

Attesio, e confesso lo Dottor Fisico di questa Città di Sant' Agata de Goti di anni circa trentasette, come avendo con diligenza, ed esattezza osservata Maddalema di Nunzio della Terra di Reimo in Diocesi di Benevento nella Zinna sinistra, hò rilevato alla distanza da più d' un pollice dal Capezzolo, e propriamente nella parte laterale esterna, e superiore una cicatrice appianata, d' onde hò dedotto, che la stessa fosse stata affetta da un' Apostema in detto luogo, dalla quale indi fosse guarita perfettamente. E comecché non vi hò scorto durezza, o altro vizio, così sono d' avviso, che non sia a prevedersi ricorso ulteriore di simile macagna. È tutto ciò mi costa per la mia ocularo ispezzione.

Io Dottor Fisico Antonio Tidei depongo come sopra . Sequitur Relatio II. Periti Proc. fol. 818. tes. & seq. tenoris , ut

Sequitur .

Attesto, e depongo io qui sottoscritto Medico, Cerusico di questa Città di Sant' Agata de Coti di anni circa quarantanove, come aven lo esattamente, e diligentemente osservata, ed esaminata la persona di Maddalena di Nunzio della Terra di Reino in Diocesi di Benevento, ho trovata la medesima di lodevole sal ite seuz' alcun sospetto di imminente malattià, e perchè mi dice aver sofferta circa sette anni addietro nella sinistra Mammella più addattate Cerusiche operazioni per una Cancrena sopravvenutale, motivo per cui ho con maggior diligenza quella esaminata, ed osservata, el'hò trovata così sana, che sembra non essere stato giammai attaccata da un tanto seriissimo morbo a riserva di un segno di appianata Cicatrice, testimonio di un tale morbo: ho osservato di vantaggio, che tutta la sostanza, e strottura di detta Zinna si trova al naturale, e senza alcun sego di altro morbo, che potesse a detta parte sopravvenire ; poiche si vede perfettissimamente guarita, e tutto ciò mi costa, e depote go per averla ocularmente osservata, e vedata.

Dottor Fisico Giuseppe Viparelli hà deposto come sopra.

## SUPER MIRACULO II.

Istantance perfecteq, Santtionis P. Francisci ab Octajano Ord. Min. Reformat. S. Francisci a Pthysi pulmonali, confirmatoque Marasmo viribus illico restitutis.

## Ex Proc. Apost. Nucerino .

Ad. R. P. Franciscus ab Octajano Sac. Professus Ord. Minorum Reformator. S. Frawisci Annor. 52. circ. in ordine Testis YIII. Justa 40. Inter. Proc. fol. 1957. ter. al. 1957. Respondit = Depongo, che il Venerabile Servo di Dio Monsignor di Lignori oppo un gran Miracolo nella mia Persona, che era già ridotta alle fauti della Morte, disperato da Mefici, e senza speranza più di riaverni con mezzi umani, sapendo bene la differenza,

Relatio I. Periti .

§.89. Post septem annos perfectæ sanationis constantiam Peritus testatur.

Relatio Alterius Periti.

4.90. Alterius Penti judicium de mammillaris substantiæ integritate

Sinatus .

Estis a Ven. Ligorio e mortis faucibna se ereptum profitetur. Morbi initium MenseNovembris 1786.

Testis post febres doloresque rehumiticos per septem menses toli-ratos, postque violentam tussim ad sex horas protractam putridum sanguinem excrevit.

Acciti Medici putridum sanguinem e pulmone excretum judicarunt.

B jer prius vivum cruorem, inde graveolentem, & ichorosam saniem copiose extussicoat.

§.6. Eamdem saniem e pulmonis cavitatious prodire Medici affirmabant.

9-7-Quotidiana puris excretio quatuor libras æquabat.

f. 8. Tussis continua, & in vomictrum cructione molestion.

Post puris excretionem ager ad harz quadrantem languedat adeo, ut he verba quidem proferte valerei.

che passa trá il Miracolo, e la grazia; essendo il primo quello, che si opera da Dio per intercessione de Servi suoi sopra la torza della natura, e dove non può giungere l'arte Medica colla forza de Medicamenti, ed istantaneamente. L' la grazia poi quella, che si opera da Dio come sopra ajutando le forze della natura con qualche crisi benigna, o altro; Imperciocchè essendo io caduto infermo a dieciotto Novembre dell' anno mille settecento ottantasei assalito da febre, e da dolori reumatici, che dovei soffrire per lo spazio di sette mesi interpolatamente senza vedere qualche sorta di miglioria, poiche queste venivano accompagnati da rigori di freddo, e terminavano a copiosi sudori nel petto, nella decadenza della febre senza sperimentarne beneficio. Finchè alli nove di Maggio dell' anno seguente mille settecento ottanta sette mi viddi assalito da una tosse umorale si forte, che mi fece cacciare tanta copia di linfa acquosa, che allagai il suolo della mia Cella, che fui costretto a farci spargere nel suolo le segatura delle tavole di legno; dopo sei ore di detta tosse continua cacciai per la bocca una gran quantità di sangue marcioso, e putrefatto, ed in seguito una materia linfatica, e guasta. Mandai dunque a chiamare il nostro Metico Ordinario del Convento Don Vincenzo d' Aquila, e Don Carlo Rainone estraordinario, i quali esaminando l'avvenuto, giudicarono, che detto Sangue marcioso nasceva da rotture di vomiche, che si generavano nel mio polmone, atteso che costantemente avveniva, che nell'auto della detta espettorazione prima usciva un sangue vivo dal petto, e poi seguiva la materia lianca, giallastra, bruna, sanguinosa, e puzzolente, che era la vera materia, che si ve leva uscire così abbondame, e densa, ed acre, che mi faceva sentire, come un fuoco nella gola. L'apertura di dette vemiche ordinariamente sucedeva ogni sei, in sette giorni, ed al più raro trà otto, o dieci, ed allora era più copioso lo spurgo del sangue, e delle marcie dagl' altri giorni, a tal che era così copiosa la materia sangninosa, e puzzolente, che neciva all'apertura di dette vomiche, che i professori mi dicevano, che essa allagava la sostanza del mio Politione . onde addinveniva come un sacco di marcia . In vero io ogni giorno metodicamente cacciava per la bocca tanta marcia, e sangue, che giungeva al peso di libbre quattro in circa il che era segno evi lente della gran quantità della ma e ia accolta nel mio Polmone, e che usciva per le rotture delle vom che, poiché non poten to la natura sgravarsi tutta una volta, la mandava fuori giorno per giorno, come si aprivano le dette vomiche, trà questo mentre però, e nell'interme lio trà l'una, e l'altra apertura del e vomiche non cessava di molestarmi la Tosse, la quale diveniva più violenta, qualora stavano per rompersi le dette vomiche, ne cessava lo spurgo continuo sanguigno, e marcioso; dopo del quale io mi sentivo ca luto in una del olezza, e sposatezza così generale per lo spazio di quasi un quarto d'ora, che come ora ben mi ricordo, non poteva colla lingua esprimere i pensieri della mia mente. perchè pensava colla mente, mà colla lingua non poteva dire

ciò che voleva, nemineno di dire, datemi un sorso d'acqua, ma doveva con segni indicare quel, che voleva. Il peggio si era, che la febbre lenta, e continua non mi lasciava punto, continuando a venire ogni giorno, e questa si avanzava, come doveva, nel tempo dell'apertura delle vomiche; ne mi lasciò mai dalli nove di Maggio sino al giorno trenta di Agosto, il di cui giorno ottenni la miracolosa guarigione, come ora sono per dire . E vero , che i Medici sopraddetti mi applicarono i rimedi risolventi , espettoranti , e balsamici più efficaci , mi replicarono la cavata di sangue, mi applicarono i vesciganti, mi posero alla dieta lattea , pur non di meno io mi sentiva peggiorare di giorno in giorno. Perciò pensal di portarmi in Napoli nell' Infermeria nel mio Ordine per consultare altri Professori della Metropoli; e questi dopo avermi esaminato, ed quin levaret, magis reosservato diligentemente mi diedero mala speranza , perchè dicevano di poter io restare soffogato dalla gran quantità di sangue, e di marcia, che cacciava continuamente, e sopra tutto nella rottura delle Vomiche, e si perche non potendosi cicatrizzare la piaga fatta nel Polmone nella continuazione di detto male, questa poteva degenerare in ulcere, e farmi cadere in una tisichezza confirmata detta Marasmo, che mi doveva portare frà breve termine alla Sepoltura. Giò inteso verso li ventisette di detto mese di Maggio me ne tornai da Napoli per così morire in Casa d'una mia Zia chiannata Isabella Giorda- Testis quem contagii meno, che mi aveva allevato dalla fanciuliezza, ed ora l'anno tu Sodales refugiebant, scorso è trapassata all' Eternità. In fatti mi ritirai in detta Casa Iontana quasi un miglio dal nostro Convento, tanto più, che taminAmitzDomum semi vedeva abborrito, e schifato da miei stessi Religiosi, i qua- cessit, li temevano d'infettarsi col meco praticare, o usare cose da me adoprate, cre lendomi ogn'uno già Etico Tisico. Frattanto però continuarono i Medici Professori Rajnone, ed Aquila l'incominciata mia cura, e vi aggiunsero anche altri rimedi antiettici , ed antifebrili , ma tutto inutile , poiche fino alla fine di Luglio dell'anno predetto milie settecento ottanta sette seguitarono ostinatamente i maligni sintomi. Continuò lo spurgo di Libre quattro in circa di marcia sanguino-a, e puzzolente Non obstante Medica cuogni giorno : la tosse violenta mai mi lascio, ne la febbre con- ratione ad annum pro- ? tinua, e perciò io caddi in una macie, e consunzione univer- tracta idem fæidi puris sale, per cui i cennati Medici giudicarono che la piaga fatta nel Polmone era degenerata in ulcere, e perciò mi assicurarono, che era caduto in una vera Tisi confirmata; poiche oltre la mache era camito mi ma vera Ilsi confirmata; peiche offre la ma-cie miversale del Corpo, in cui mi vedevano caduto, si confer- Æzer in perfectum Mamarono in questo dall' osservare il grande espossamento di for- rasmum transit. ze, che in ogni giorno vieppiù si avanzava, dalla perdita del sonno, che a cagione della tosse mi faceva vegliare quasi tutta la notte intiera, o dormire qualche poco languidamente; dalla lix. continua inclinazione al vomito cagionato dagl' itti della tosse , per cui nou ini potevo nutrire; dalla mausea che aveva ancora Tussis continua. per ogni cilio, anche delicato; dallo spurgo copiosissimo della materia troppo chiara, bruna, verde, gialla, sauguinosa, e puzzolente; dagl'escrementi liquidi, e puzzolentissimi, dalla Cebbre lenta', e continua, senza vedere più i nuovi accessi, e ceum, & sanguincolen-

Lenta febris quotidiana a morbi initio usque ad miram sanationem .

6. :1. Morbus per curationem, crudescebat .

Medici pulmonalem pthis sim confirmatam judicabant .

ad obeundam morcem sibi a Medicis prænuncia.

quosidianum pondus, caque febricula.

6. 16. Ad cetera vires omnino deperditæ ; atque vigi. "

6. 17. Cibi naus:a .

Pus fæidum viride, cro-

Dicta Testium

6. so. Crurum zdema aliud con firmatz pthysis syntoma. 40

6.21. Reliquam brevem vitam conclamati zgroti morte ducendam Medici reliquere.

4. 22. Ad lu zubre æris campani sontum oppidani Testem jum defunctum existimarunt.

5.23.
V. Ligorii Miraculorum fama motus Testis se ipsi commendat, ejusque sepulcruni non longe dissitum visitare decernit.

Fer viam virium languore, puris evomitione, febrique continua pluries in deliquium incidit.

Ad V. S. D. Sepulcrum perventus pronus orat, ejusque reliquiam obtinet.

6.26. Domum reverso recruduere synptomata.

recessi, come prima, onde giudicarono, che l'evacuazione di detta marcia proveniva dalla piaga fatta nella sostanza Polmonale; ma quando poi osservarono i predetti Professori una edema spaventevole nelle mie gambe, per cui vi si gonfiarono fino oltre il ginocchio effetto necessario del principale male. che io pativa nella sostanza Polinonale, allora vieppiù si confermarono della Tiei in cui io era caduto; perciò giudicando essi essere insanabile il mio male, ne potere più avere ajuto alcuno dai medicamenti , li sospesero tutti come inutili , e rimettendo anche alla mia discrezione il cibo, solamente mi dissero, che avessi seguitato l'uso del latte più per mantenermi qualch'altro giorno in vita, che averne speranza di guarirmene, non lasciando d'insinuarmi ancora di raccomandarmi al Signore . Sparsesi intanto la nuova di questo mio stato insanabile, e prossimo alla sepoltura per tutta Palma, e Casali vicini, mi si disse costautemente da ogmmo, che si attendeva a momenti di sentire la mia morte. Tanto vero, che essendo un giorno sonato a mortorio la campana del nostro Convento. non so per qualch' altra Esequie : generalmente dissero tutti , è morto il Padre Francesco, e vennero molti fino alla Casa di detta mia Zia, dove io stavo, per assicurarsi del fatto. In questo stato adunque di cose verso li sette, in otto d'Agosto del cennato anno intesi, che era trapassato all'altra vita il Venerabile Servo di Dio Monsig. Liguori da me conosciuto soltanto per causa de suoi Libri dati alla stampa, ed arrivata fino colà la fama de Miracoli, colli quali Iddio aveva accompagnata la Morte sua, mi sentii nell' interno preso da una fiducia grande verso l'intercessione del Servo di Dio; onde cominciai a raccomandarmici con fede dicendo fra me . Padre, e Don' Alfonso mio intercedetemi questa grazit dal Signore, che io mi sani, e sul punto medesimo risolvei di portarini alla meglio a visitare il ano Sepolero in questa Chiesa di San Michele, perchè non molto distante che di poche miglia dal mio Convento della Terra di Palma, come già feci nel giorno diecisette di detto mese e corrente anno in unione di un mio amico, e penitente spirirituale, chiamato Clemente della Nunziata ora defonto, sopra una Cavalcatura. Dio sà però quel, che dovei sopportare per la strada, a cagione della estrema debolezza, e della marcia, e della febbre continua, che non mi lasciava; caldi perciò in deliquio, e svenni più volte, ma mediante la gran fiducia. che io aveva al Venerabile Servo di Dio, a cui mi raccomandava ripigliando qualche poco di spirito, e forza, già finalmente giunsi al Sepolero del Venerabile Servo di Dio, sopra del quale mi buttai ad orare per molto tempo con lagrime, implorando la sua santa intercessione, ed avendo ricevuto un pezzetto della Camicia del detto Venerabile Servo di Dio dal fo Padre Don Andrea Villani, me ne ritornai pieno di Speranza in Casa della mia predetta Zia in Palma, ne ci viddi ne allora, ne in poi segno di publico Gulto Ecclesiastico, ne mi costa che altrove gli sia stato dato Culto esteriore. Non fui degno allora di ricevere la bramata grazia , che anzi me ne accorsi che il mio male vieppiù deteriorava di momento in momento . poi-

poiche li sintomi maligni non solo persistevano sul primo piede , ma anzi diventavano pessimi , seguito l'espettorazione della marcia sanguigna, e puzzolente al solito peso di Libbre quattro , e più , la tosse solita non mi lasciava colla solita ana Putrida , ac fatidat sanies violenza, la febbre lenta, e la perdita del sonno seguitavano a tormentarmi a tal che avanzavasi tutto giorno la macie universale, e lo spossamento delle forze, mi ridussi come uno schel- bris lenta, virium destitro incadaverito, e nel mio petto, e spalle si contavano le tutio, vigiliz, macies ossa uno per uno sporte in fuori, attesa la mia macilenza, e zgrum vexabant. quindi non fui più nello stato di alzarmi da letto dopo la visita fatta al detto Sepolcro, ne poteva stare seduto sul medesimo let- Impotentia decumbendi to, se non se appoggiato a piú coscini con una sediola di pa- lectulo. glie dietro le spalle, e come auche non poteva muovermi da me medesimo sul detto letto, come era addiventto un vero Extrema macie sceleti ef-Calavere. Si aggiunse a tutto questo negl' ultimi giorni di figiem præseferebat. Agosto un altro male, che si furono appunto alcune piaghe della gola provenienti, come giudicavano i Medici, da un acrimonia somma esistente negl' umori del mio Corpo; poiche Icoris acrimonia Testis questi umori quasi raccolti nella regione del mio petto conti- guttur in ulcera erupuit. nuamente rigorgavano nel mio sangue, il quale acquistava una natura settica, e correttoria, come dicevano i Medici Pro- Acre pus a venis resorfessori. Mà non qui finirono i sintomi pessimi del mio male, ptum sanguinis oleum poiche per cagione della alterazione, che succedeva alla circonferenza del marcimento, ossia piaga efformata nella sostanza Polmonale, mi si agginusero ancora alcuni dolori fortissimi nel collo, e nel fianco destro, che si stendevano per la regione del petto, e propriamente sotto la zinna, a talche non poteva Ad cetera lateralis dolor stare appoggiato al detto lato, ne poteva respirare, ed era costretto a tenermi la mano premendo il detto lato nell' atto della tosse. Quindi vedendo ciò i detti Professori, ne giudicando più naturalmente sanabile il mio male, e che caduto già in una Tisi confirmata, el in un vero Marasuro, che mi-doveva in breve portare al sepolero, mi ordinarono gl'ultimi Sagramenti . Mi confessal in fatti la sera del ventinove Agosto al mio solito Confessore Padre Clemente da Palma , e comecche era tardi, e la Casa, dove io stava, era un poco discosta dalla Chiesa del mio Convento, pensò il detto Padre Clemente differirmi alla mattina seguente il Santissimo Viatico, e l'estrema Unzione. Restato intanto io solo seduto sopra il mio letto coll' ajuto della detta mia Zia nella sera medesima de ventinove Agoeto presi nelle mani il pezzetto di Camicia del Venerabile Servo di Dio, e pieno di fiducia colle lagrime agli occhi applicandolo al'a gola, e l'al petto, indi all'addome, e l'alle gambe feci que. sta preghiera, come ben mi ricordo. Caro mo Don Alfonso Fervida V.S.D. invocatio ora io voglio vedere, se veramente sei ciro a Dio, se veramen- per Testem peracia. te stai godendo il medesimo in Paradiso : Non voglio morire di questa morte così schifosa , ed odiata da tutti : Fatemi morire di qualch' altra infermità , che lo sono contento di morire; e non lo fate per me che sono un misero Peccatore, mà fatelo si per l'amore, che avete portato al Santissimo Sagramento, ed a Muria Santissima, e ti prometto caro Don Alfonso mio, che sanato, che sarò, voglio andare promulgando

suetum quatuor librarum

6. 20.

6.33. Medici agrotum Sacris extremis muniri jusse-

curare dai Divoti dell' Elemosine per portarti la cera in rendimento di grazie per tutta la mia vita; e visitare in ogni anno il tuo Sepolero, e portarti della cera. Terminata questa pre-ghiera dissi a mia Zia, che mi avesse cotti in un brodo preparato di carne vaccina, di rane, e di amandole sconfitte alcuni pochi tagliofini. Essa ripugnava di farlo dicendo, che mi potevano far male a cagione, che vieppiù s'inferociva la tosse, quando prendeva un poco di cibo; ma io mi ostinai a volerli , ed infatti li mangiai , e li ritenni felicemente contro il solito, e presi dopo un doice sonno per cinque ore continue, dopo le quali mi risvegliai , e mi ritrovai bagnato dalla Testa a piedi di si copioso, ed eccessivo sudore, che ne resto bagnato tutto il materazzo, non che te lenzuola, e li coscini. Chiamai mia Zia, che mi ajutò ad ascingarmi, e pieno di una vera confidenza assicurai la medesima, che il Venerabile Servo di Dio mi aveva fatta la grazia, e di unovo poi m'addormentai , e nello svegliarmi la mattina mi trovai eguafmente bagnato come prima di sudore. Frattanto però, che to stava addormentato nel letto venne a visitarini il detto Professore Den Vincenzo d'Aquila mio orchinario Medico , il quale avendo inteso da mia Zia, che io nella notte antecedente era caduto nel suddetto copioso surlore, disse queste precise parole : E' merto : . Imperciocche secondo il giudizio suo , e dell'altro Medico straordinario liainone, a cui dopo raccontò il succeditto, questi copiosi sudori secondo tutti i segni esteriori, dovevano essere necessariamente corruttorii, e colliquativi, che dovevano frà momenti portarmi alla morte. Prima perchè furono tanto copiosi, ed eccessivi: secondo perche nascevano da un fermento fisico unito alla debolezza, e rilasciamento delle fibre , e consunzione universale di tutto il mio Corpo ; terzo , perche procedevano da una febbre lenta, e continua, e da un calore mordace convulsivo, el esprettivo, che consecevasi scorrere per tutto il mio Corpo; quarto, per essere detti su luri provenienti dal principio Settico, e corruttorio, che mi produsse anche i dolori nel colto, nel fianco, e nel petto, e mi produsse ancora colla sua asprezza una escuria vescicale. Finalmente per essermi accaduti in tempo, in cui to a cagione della Tisi confirmata, e spossamento generale di forze era prossimo a deponere l'Anima nelle mant del mio Creatore . Mà quanto però sono fallaci i giudizii dell' Arte! Entrato nella mia stanza il detto Professore Don Vincenzo d'Aquila mi osservo diligentemente, e mi trovò in tutto sano, e salvo. Non vi era più felbre ; ne gonfiore a piedi , era cessato in tutto lo spurgo sanguis gno, e marcioso, non mi lagnava più delle piaghe fatte nella mia gola, ne della solita nausea al cibo, ne più dell'inclinazione continua al vomito, e quello, che lo fece più stupire si fut it vedermi ripigliato istantaneamente nel mio colore natura-

le , e sano colle mie forze in maniera , che poteva da me stesso alzare, e fare tutte le mie funzioni seuza l'altrui ajuto, onde pieno di stupore, e meraviglia esclamo questo e miravolo, e

çosì ancora mi si disse, che tatti coloro, che lo seppero, aves-

6. 35. sufores utriusque Medici sententia lethales .

4. 36. lidem sudores utpote colliquativi proxima mortis. nuncii.

6. 37. Sudoris causa morbifera,

6.38. Ex sudore colli laterisa que dolo: .

\$. 39. Illico erurum zdeina . putrida excresio , gulaulcera , cibi nausea , languor, febris evanuita Illico redditz vires.

Ad hac Medicus Mirach lum inclamat .

sero giudicato. In tanto la mattina stessa mi cibai d'un cibo più consistente, e benchè volli stare per un altro giorno in letto. non già fu questo per necessità, e debolezza, ma bensì per mio proprio genio; Infatti la mattina seguente mi alzai sano, e salvo , e quantunque per altri tre giorni avessi sofferto qualche residuo di tosse piccolissima, e radissima per contrasegno del miracolo, non comparve però più spurgo nè sanguigno, nè marcioso, ed elassi i trè giorni predetti, cessò interamente la suddetta tosse, e per grazia di Dio, e del Servo suo non sono più caduto in detto morl o d'allora in poi, ed ora godo perfettissimo stato di salute. Mi ricordo ancora, che dopo alcuni giorni della miracolosa guarigione, esseudomi incontrato per la strada con detto Medico mio straordinario Don Carlo Rainone, il quale già mi credeva morto, al vedermi sano, in forze col colore naturale, e vegeto, esclamo ancora questo è stato vero mirdcolo, come ne aveva giudicato detto Medico, attesa l'indicazione de sudori colliquativi, e corruttori proceduti alla mia prodigiosa guarigione .

Justa 71. inter. Prov. fol. 1067. respondit = E' vero, che verso la metà di Maggio anno mille setteceuto ottantasette mi portai in Napoli neil Infermeria del mio Ordine a consultarmi con altri Professori, pur nondimeno essendo ciò stato nel principio di quel morbo, che poi termino nella Tisi, questi non mi presserissero nessun' altro metodo di cura, e solamente mi dissero, che il detto mio morbo era assal pesicoloso, e che poteva degenerare nella Tisi confirmata, come avvenne, e percio sino alli ventinove Agosto stesso anno seguitai la cura de due mentovati Professori Aquila, e Rainone, ne mi partii punto dalla loro condutta sino a che ottenni la prodigiosa guarigione.

Tuxt 176. inter. Proc. fol. 1068. & ter. Respondit . To nell' ultimo stato del mio male della sera de ventinove Agosto corrente anno mille settecento ottantasette vedendomi giunto alle fauci della morte mi applicai solamente sopra le parti offese del mio Corpo, incomincian lo dalla gola, dove sentiva quella piaga mordace, nel petro dove sentiva un dolore sordo, e penoso con un affanno, e difficoltà di respiro nella parte del Polmone, da dove proveniva quella puzzolente marcia, che cacciava per la bocca, e finalmente nelle gambe, che erano enormemente gonfiate per l'edema spaventoso, sino a non potere più capire li mici pie li nelli pianelli soliti, applicai solamente la Reliquia della Gamicia del Servo di Dio, che io meco teneva, ed ora ancora porto appeso al mio collo , ed invocai la sola intercessione del detto Servo di D.o Don Alfonso Maria di Lignori , ne applicai alla mia parte offesa Reliquia, nè figura di altro Santo, o Beato, o Servo di Dio, ne mi raccomandai a qualch' altro di questi, ne lo fece la mia predetta Zia, colla quale io mi ritrovava .

Juxta 80. inter. Proc. fol. 1068. ter. & seq. Respondit. Aggiungo, che secondo il gindizio del mentovato Professore Aquita la mia tisichezza era Pulmonale ne di altra specie secondo i segni, che ho deposti nell'Interrogatorio quadragesimo, che indicavano patentemente essere io caduto in una Tisi confirmata, a quale si

9.42. Post anceptum Miraculum nullum amplius saniei vestigium.

§-43-Valetudinis perseverantia

§. 44. Alter item Medicus Miraculum profitetur.

6. 45. Morbi initio Neapolitani Medici z grum in pthysim co-firmatam abire przenunciarunt.

V. S. D. invocatio executa die 29. Augusti 1787.

\$• 47.
Dispnoca, respirandique difficultas ab ulcerato pulmone.

\$. 43. Exclusio invocationis alterius Sancti .

ag-

Dicta Testium

Vox rauca, dissenteria, aliaque l'ihysis confirmatz symptomata .

Medicus curz

§. 50. Miraculum evenit die 20. Augusti 1787.

ğ. 51. Testis Cura Medicus , una cum alio Perito ceterisque, hanc sanationem miraculo adscribit .

A mense Nov. 1786. æger in febrim, doloresque rheumaticos incidit, ad septem menses toleratos .

4. 53. Febri doloribusque vialenta tussis , ac cruenta puris excretio successit .

6. 54. Putridam cruentam saniem e pulmone prodire Testis eiusque soc us agnovere .

aggiunse anche la voce rauca, le orine rosse alle volte, e finalmente, che dalla totale abbolizione di tutte le funzioni, dalla perdita d'appetito, dalla digestione viziata, dalle pallide, e crude, (deest aliquod verbum) dagl'escrementi liquidi , e puzzolenti argomentavano già i Professori essere il Marasmo in cui caddi,

come suole accadere nella Tisi .

Excellens D. Vincentius d'Aquila Medicus Physicus Terræ Palmæ Diæc. Nolæ annor. 55. circ. in ordine Testis XX. Juxta 40. Inter. Proc. fol. 1200. ad 1218. ter, Respondit . Mi costa tanto per causa di propria scienza, quanto come Testimonio oculare, e di fatto passato per le mie mani, come anche per Testimonio di udito, che il Venerabile Servo di Dio Don Alfonso Maria di Lignori dopo la sua morte nell' anno mille settecento ottantasette, nel giorno trenta di Agosto operò uno strepitoso Miracolo in persona del Padre Frà Francesco d'Ottajano Minore Riformato dell' Ordine di San Francesco d'Assisi abitante nel Convento di San Gennaro tenimento di Palma, mia Patria, e dove io allora era Medico ordinario di unita coll' altro Medico estraordinario Don Carlo Rainone, come anche segnitò a medicare nella chiamata. E perchè, lode a Dio, sò bene la differenza, che passa trà il Miracolo, e la grazia, essendo il primo quello, che si opera da D.o per i meriti, ed intercessione de Servi suoi sopra, anzi contro le forze della natura, e dove non può giungere l'arte Me lica con tutte le medicine, e che si opera in istanti senza veruna causa naturale; la grazia all' opposto é quella, che si opera da Dio per intercessione, e meriti de Santi suoi cooperando colla natura, e colle cause, ed accidenti naturali ; Perciò la guarigione operata da Dio per intercessione, e meriti del Servo suo Alfonso Maria di Liguori nella persona del ridetto Padre Francesco da Ottajano fu da me e dal mio compagno sopraddetto Don Carlo Rainone, e da tutti i ceti di Persone Letterate , Plebee , Ecclesiastiche , e Laiche della mia Patria , e da tutti i Religiosi dei memorato Convento di San Cennaro tenuto per vero, chiaro, ed indubitabile Miracolo. Adunque il Padre Fra Francesco da Ottajano a di dieciotto di Novembre anno Mille settecento ottautasei venne, per quanto mi ricordo, assalito da febbri, e dolori remnatici ; quali soffri interpellamente per lo spazio di sette mesi senza verun segno di miglioramento : Imperciocche queste fe diri declinavano con copiosi sudori nel petto, e veni ano accompagnate da rigori di freddo, a tale e tanto, che nelli nove di Maggio dell'anno seguente mille settecento ottantasette venne assalito il detto ammalato da una tosse umorale così forte, che la prima volta essendo durata circa ore sei continue, cacció fuori per la l'occa una gran quantità di sangue marcioso, e putrefatto, ed in seguito una materia linfatica, e guasta, dal che giudicai io, ed il mio socio DonCarlo Rainone secon lo la regola dell'arte, che detto sangne marcioso nascesse, da rottura delle vomiche, che si erano generate, e si generavano tutto giorno nel Polmone per lo afflusso degl'umori reumatici ivi stagnati; limperciocche si osservava da me costantemente, che nell'atto di detta espettorazione dopo un sangue vivo, vedevasi uscire dal petto.

to una materia bianca, giallastra, bruna, sanguinosa, e puzsolente, che si era appunto una vera marcia, ed in grande abbondanza, e che essendo troppo densa, e di natura si acre, e mordace, faceva sentire al povero paziente un fuoco nella gola, nell'atto di cacciarla, e seguitando a farlo così brugiare per qualche tempo. Quest' apertura, o sia mutazione di Vomiche succedeva ordinariamente ogni otto, o dieci giorni, in cui tempo lo spurgo del sangue, e della marcia era più copioso degl' altri giorni; tuttavia però la materia sanguinosa, e puzzolente, che usciva dall' apertura di dette vomiche, era in si gran quantità, che allagando tutta la sostanza Pulmonale, ed in esso Polmone annidando, addiveniva egli come un vero sacco di marcia: Imperciocchè si argomentava questo con evidenza da me , e dall'altro Medico Don Garlo Rajnone , perche osservammo, che il detto infermo Padre Francesco cacciava fuori per la bocca ogni giorno libbre quattro di marcia, e di sangue; lo che era segno troppo chiaro, ed evidente della gran quantità di marcia, che usciva dalla rottura delle vomiche, della quale non potendosi sgravare la natura tutta una volta nel rompersi le dette vomiche, lo mandava fuori giorno per giorno : Trattanto però in questo stato intermedio trà l'una , e l'altra apertura delle dette vomiche era il paziente afflitto da una continua tos- Tussis continua. se, la quale si faceva sentire più violenta, qualora era prossimo il tempo della rottura della fatta vomica nel Polmone, come ancora non cessava mai lo spurgo sangnigno, e marcioso, per cui il povero Infermo sentiva una tale debolezza, e spossamento di forze, che non era nello stato alle volte di fi larsi penpure di esprimere colla lingua i suoi concetti, e pensieri della mente, e questa soleva durarli circa un quarto d'ora, come io ben l'osservai più volte. Sopra questi incommodi, il maggiore si fii una febbre lenta, e continua, che periodicamente ritornava ogni giorno al povero paziente, e questa si avanzava , come dovevasi , nel tempo dell' apertura delle! vomi- & quotidiana usque ad che ; ne lo lascio mai costantemente dalli novi di Maggio sanationem. sino alli trenta di Agosto dell'anno mille settecento ottantasette, giorno in cui ricevette la miracolosa guarigione. Procurai io di concerto col detto Medico estraordinario Don Carlo Rainone ad operare per lo guarimento del detto Infermo Padre Francesco i rimedi più efficaci , risolventi , e spettoranti , e balsamici, e frà gli altri la replicata cavata di sangue con i vescicanti, lo posimo alla dieta lattea, come l'ultimo rimedio per corriggere gl' nmoci, e purificarli. Però mi accorsi bene che il male in vece di cedere sotto la forza de medicamenti, vieppiù si avanzava, e diventava ostinato, onde io ne formai un cattivo prognostico. Perciò il detto Padre Francesco vedendo il suo male sempre più resistente alla medicina avendo preso Celebriores' Neapolitani an di ciò il mio parere, e dell' altro medico Rainone si volle Medici morbum immedicondurre in Napoli nell' Infermaria del sno Ordine per consultarsi sopra il suo male con i più rinomati Professori di quella pronunciarunt, & quare. Metropoli, de quali ne ignoro il nome, e cognome. Ma questi dopo averlo diligentemente esaminato, el osservato furono di concorde sentimento, che il male era assai pericoloso, si

1.55. Ager saniem versicolorem , croceam , cruentam, copiosam, icorosam, fætentem expecto-

1. 56. In vomicarum eruptione puris excretio , quoti- . diana copiosior .

. 57. Putredinis saccum spongiosam a groti pulmonarem substantiam Testis authumabat .

f. 18. Quotidiana purulentă excretio quatuor libras

6. 60. Expuitio purulenta, atque cruenta. 6. 61. Extrema virium destitu-

Febris lenta . continua .

Morbus omni pharmaco potior.

cabilem , lethalemque

Mors præ foribus ægroto adstabat

#ger ' progrediente morbo, quotidie in dec terius abibat

6. 67.
Omnium syntomatum syntome magis magisque szviente zger in 
confirmatam pthysim de-

Extrema macies , vigiliz, virium prostratio, cibi nausz, tussis, lenta cortinua febris constans exputto purulenta icho. rosa, Pulumonalis ulceria signa.

f. 69. Enormis crurum adema confirmata pthysis cara-

perchè poteva il paziente restare suffogato dalla copia del sangue, e della marcia, che per bocca vomitava, e specialmente quando si aprivano le vomiche, si perchè continuando ad affliggerlo detto male, ne circatrizzandosi ia piaga del Polmone, poteva degenerare in ulcere, per cui poteva cadere il detto l'adre Francesco in una tisichezza confirmata, e così morirsene tra pochi mesi . Se ne ritorno dunque da Napoli verso la fine di Maggio il povero ammalato ridetto in Palma, per morirsene, come egli già credeva, in Casa di una sua Zia chiamata la Signora Donna Isalella Giordano ora defonta, e continuando nel tempo stesso la cura difficilissima del suo male sotto la direzzione mia , e dell' altro Medico Rajnone . Continuammo infatti la incominciata cura, ed aggiunsimo agl'usati medicamenti di sopra accennati anche altri antiettici, ed antifebrili; Ma il male però disprezzando ogni rimedio adoprato, e per lo spazio di Mesi tre circa, ossia sino alla fine di Luglio dell'anno mille settecento ottantasette ogni giorno passava avanti, e diveniva vieppiù pericolo o. Poichè continuando costantemente ogni giorno il vomito divisato di marcia al peso di libbre quattro in circa , ed espettoramento sanguigno puzzo ente, e marcioso, ne cessando la solita tosse violenta, ne lasciandolo mai per un momento la febbre, ritornando sempre periodicamente, si vidde caduto il povero Paziente in una generale macie, e consunzione universale, per cui giudicai io, ed il detto Comprofessore, che era già degenerata in ulcere insanalile la piaga fatta nel Polmone, per cui il Padre Francesco era caduto già in una vera Tisi, ci confermammo in questo gindizio non solo dall' osservare, come ho detto nel corpo dell' infermo la universale macie, ed altri sintomi, ma anche dal totale spossamento di forze, che avanzavasi da giorno in giorno dalla perdita del sonno, a non potere dormire alle volte le notti intiere, come lui stesso ci confessava, oltre della nausea a qualsivoglia sorte di cil o anche il più delicato, ed all' inclinazione continua al vomito cagionati dall' impulso, ed itti della tosse violenta, per cui era ridotto nello stato di non potersi nutrire, dalla materia, e marcia chiara, bruna, verde, gialla, sanguinosa, e puzzolente, che cacciava continuamente, come ancora da una febbre lenta, e continua, e dall'espettorazione frequentissima dell' accennata materia, senza pero nuovi accessi, e ricessi come prima: Percio secondo le regole dell'Arte si rileva, che l' evacuazione di detta marcia proveniva da una gran piaga fatta nella sostanza Polinonale; Ma quando viddi io poi, ed il mio Socio Rajnone comparire nelle gambe del paziente una edema spaventevole, che gli gonfiò le medesime fin sopra il ginocchio che era conseguenza necessaria del suo male principale, che soffriva nella sostanza Polmonale era l'ultimo carattere della vera Tisi; allora vieppiù io, ed il detto ConProfessore giudicammo naturalmente insanabile, ed incurabile il detto male, onde non stimammo più prescrivergli altri medicamenti , come inutili, e solamente gli dicessimo, che avesse continuato l'uso del latte, più tosto per mantenerlo per qualch' altro giorno in vita, che colla speranza di poterlo guarire; onde

como disperato di salute lo lasciammo a sua discrezione rispetto al cibo; a tale e tanto, che cominciò il povero ammalato Medici, desperata zgroti Padre Francesco ad essere achivato da tutti per timore di infez-zione attaccaticcia, ed ogni uno scanzava giudiziosamente di trat-dere di infeztarci, o dimorare nella sua stanza, o di usare qualunque cosa da lui operata. Quindi perciò in tutta la Terra di Palma si attendeva a sentirsi a momenti la morte del Padre Francesco ben sapendosi da tutti lo stato deplorabile, in cui stava, e dalla bus derelictus. disperazione totale di sua guarigione intesa dalla mia bocca, e dall' altro Professore Rajnone, a tale, e tanto, che essendosi un giorno udito suonare le campane a Mortorio, si credette fermamente da tutti, che era già morto il detto Padre Francesco da Ottajano, e corsero molti fino alla Casa della Zia predetta, dove egli dimorava per assicurarsene . Volle fra tanto Iddio, che si fosse in Palma divulgata la morte del Venerabile Servo di Dio Alfonso Maria di Liguori accaduta nel principio d' Agosto predetto anno mille settecento ottantasette, come ancora la fama de Miracoli, che Dio operava a sua intercessione. Cominciò in ciò sentire a concepire una viva fiducia nell' Intercessione del Servo di Dio, e cominciò il detto Padre Francesco tra se medesimo a raccommandarsi a Lui, dicendo: Miraculis V. Ligorii re-Padre Don Alfonso intercedetemi questa grazia da Dio, che center vita functi ope paio mi sani : come lui stesso mi confesso di propria bocca , qua- tratis se illi commendat lora io lo andai a visitare ; seppi da lui medesimo ancora , che zgrotus . . nel giorno diecisette d'Agosto del detto anno mille settecento ottantasette si porto a visitare il Sepolcro del Servo Dio nella Chiesa di San Micchele di questa Città di Nocera de Pagani alla meglio, che potè sopra una Cavalcatura, è mi disse aucora, che per la strada pati vari deliqui, e svenimenti mortali attesa la sua macie, e debolezza, ma che raccomandotosi al Servo di Dio ripigliato avea in qualche maniera le sue forze; arrivò finalmente al Sepolcro del Servo di Dio, su cui orò con molte lagrine per melto tempo, e ricevuto dal fuPadre Don Andrea Villani un pezzetto della Camicia del Servo di Dio; pieno di fiducia se ne riporto in Palma nella Casa della ridetta sua Zia. Per quanto mi ricordo, e viddi cogl' occhi propri non riceve per allora il Padre Francesco la grazia, che desiderava; Poichè io viddi, Voti compos haud effeed osserval aggravarsi vieppiù da giorno in giorno il suo male, ctus, sese indeterius abire Seguitavano i sintomi mortali, che l'accompagnavano, cioè l'espettorazione della marcia sanguigna, che spurgava ogni giorno nel solito peso di circa libbre quattro, seguitavano più ostinate le vigilie, l'inclinazione al vomito, la tesse violenta, e continua, la febbre lenta, continua, quali sintomi resi vieppù ostinati dal giorno primo d'Agosto, tutto giorno si vedeva avanzata la macie universale col totale spossamento delle forze, sicchè egli si ridusse ad un scheltro vero di morte in modo tale, che dal petto, e dalle spalle gli comparivano sporte in fuori tutte le ossa, come io lo viddi cogl' occhi mier. Anzi dopo ritornato dalla visita del Sepolero del Servo di Dio si vidde più peggiorato : onde costretto venne a giacere continuamente in letto, senza neppure potersi sedere da se medesimo, no reggorsi seduto sopra di esso letto, se non se appoggiasitutionem recrundenceto a più coscini, come io lo viddi, allorchè lo andava a visitare ce morbo lectul o decur D a

5.71. Contagii metu ab omni-

9. 72. Ad alterius mortis signum Pthysici conclamati more tem jam secutam oppi. " dani existimarunt . .

Ad V. S. D. sepulcrum pergens sapius in deliquium incidie .

\$ . 76. syntomatum Omnium perseverantia in extrema morbi periodo ,

Ossibus & pelle constans ager sceleti effigiem exhibebar ,

Mi bere dequit .

Dieta Testium

Mi avviddi ancora , che in questi ultimi giorni del suo male

Ad extremum icorosa continua expuitio gulam exulecravit.

5. So.

Laterali dolore nec decumbere, nec respirare, nec tussire poterat ager.

Jam jam moriturum Sacramentis muniri Testis, alterque Medicus jussit

and the best bear to

. . 2 751, 5

21. 2. ... 63 Lil 2 . 161

Que magis morti appropinquabat, eo magis in L'gorii ope adobat

6. 83, Colliquativi sudores proximam mortem nunciabant, & quare.

se li erano fatte le piaghe nella gula , le quali senza dubbio nascevano da quell' agrimonia esistente nella famiglia de' suoi mmori, e tanto più , che da questi umori guasti raccolti nel petto, se ne faceva un continuo ingregamento nel sangue, per cui acquistava una natura settica, e corruttoria. A que-sto ci si aggiunse aucora negl' ultimi giorni del suo male fortissimo dolore nel fianco destro, che stendevasi sino alla regione del petto, e propriamente sotto la zinna, a tanto che non poteva il detto Infermo ne appoggiarsi su detto lato, ne respirare, onde era costretto quando era assalito dalla tosse a premere colla mano! detto destro lato, lo che secondo le regolo dell' arte era segno manifesto dell' alterazione, che succedeva alla circonferenza del marcimento, vale a dire nella piaga formata nella sostanza Polmonale; cio veduto da me, ed osservato auche dall'altro Professore Rajnone, egiudicando, che egli era già caduto in una Tisi confirmata, ed in un vero Marasmo, da cui non poteva più naturalmente guarire, ma che di breve lo doveva portare al Sepolcro, li ordinammo gli ultimi Sagramenti; ed in fatti la sera de ventinove Agosto epoca da me notata per lo strepitoso fatto seguito, egli si confesso al Padre Fra Clemente di Palma del suo me lesimo Ordine, e comecche l'ora era tarda, si penso differirli il Sansissimo Viatico fino alla mattina seguente; dopo confessato, come lui mi confesso con propria bocca nella mattina seguente ridetta, fattosi ajutare a sedersi sul letto dalla predetta sua Zia , e concependo più fiducia nell' Intercessione del Servo di Dio, quanto più si vedeva prossimo alla morte, postosi nelle mani quel pezzetto di Camicia del Servo di Dio, che come sopra l'ho detto, dato dal Padre Don Andrea Villani, ed applicatoselo alla parte offesa pieno di fede e di speranza si raccomanto alla sua santa Intercessione, quale terminato si volle cibare di alcuni tagliolini cotti nel brodo della carne vaccina, di rane, e di amandole sconfitte, ed avendoli ritenuti contro il solito, prese sonno per ore cinque in circa, come egli mi racconto sul mattino. Svegliato dopo questo sonno si trovò bagnato d'un si copioso sudore dalla testa sino alli piedi, che ne resto bagnato anche il matarazzo. Dal quale ascingatosi coll' ajuto della medesima Zia, di sse alla medesima, come lo stesso mi racconto pieno di confidenza, il Servo di Dio mi ha fatto la grazia. Frattanto si addormento di nuovo, e nello svegliarsi sul mattino si trovò di bel nuovo bagnato da sudore come prima. Secondo le regole dell'arte tutti i segni esteriori caratterizzavano questi sudori come veri sudori colliquativi, i quali dovevano percio fra momenti portare l' Infermo al Sepolgro .. Primo perchè furono tanto copiosi . ed eccessivi. Secondo perche nascevano da un fermento Tisico unito alla estrema debolezza, e rilasciamento delle fibre, e consunzione universale di tutto il corpo . Terzo perchè procedevono da una febbre lenta e continua, e da un calore morda--ce convalsivo, ed espressivo, che ben, conoscevasi scorrere per tutte le membra. Quarto perchè essi sudori si originavano da quel principio accennato di sopra , settico , e corruttorio , che

Super Miraculo H

gli produsse ancora , come ho detto di sopra , degl' irritamenti dolorosanel petto sino a non potere respirare. E per ultimo crolio della salute disperata del povero Infermo dell' acrezza degl' umori; che aveva nel suo interno, una iscuria vescicale. Finalmente per esser accaduti detti sudori al detto Padre Francesco in tempo, in cui per la Tisica confirmata, e per lo totale epossamento delle forze si aspettava a momenti la morte. Questo giudizio si fu fatto da me sul mattino de trenta Agosto qualora andai a visitarlo il detto Infermo Padre Francesco, che staya ancora dormendo, e narratomi dalla Zia, che la notte l'Infermo era caduto in un sudore eccessivo, ed estraordinario, io secondo le cagioni sopraddette risposi francamente alla medesima è morto. Restai però deluso, ed inganuato sopra questo mio medico giudizio, poiche entrato nella stanza del predetto Infermo già risvegliato, dopo averlo diligenteniente osservato con mia estrema maraviglia lo trovai del tutto sano, cioè sensa febbre con essere cessato all' intutto lo spurgo del sangue, e marcie. Osservai guarite le piaghe della gola; non si lagnava più l' Infermo della solita nausea al cibo, ne lo viddi più inclinato al vomito, e quello, che più mi fece stupire lo viddi istantaneamente ripigliato nel suo colore naturale, ed acquistate in un subito talmente le forze smarrite, che potea far da se senza l'altrui ajuto tutte le sue funzioni , anzi osservai bepanche i piedi quasi sgonfiati dall' edema comparsa nel decorso della malattia ; onde estatico per la meraviglia gridai = Questo Tessis repensos sanctioè un vero Miracolo . Essendomi intanto io partito pien di stu- ne attonius Miratulum. pore, e meraviglia per quello aveva veduto, e toccato colle inclmarit. mani , a chinnque , che mi domando della salute dell' accennato Padre Francesco, e sopra tutto a Religiosi del medesimo Convento a tutti risposi concordemente, che il detto Infermo, che a quell' ora si credeva da me, e da ogni altro passato all' Eternità , aveva miracolosamente , e per Intercessione del Vene dem Miraculum evulgarabile Servo di Dio Don Alfonso Maria de Lignori ricuperata quella sanità, che per mezzo umano verano non aveva potuto: ne poteva conseguire. Quindi a questo mio racconto con tutte le circostanze di sopra descritte tutti concordemente lo presero per vero miracolo non solo i Letterati, ma ben anche i Religiosi sopratutto in quel Convento di San Gennaro, a cui era ben nota la infermità mortale, ed insanabile del detto Padre Francesco. E tauto più me ne accertai, io e tutti, poiche nel giorstesso io intesi da lui medesimo, che si era cibato di un cibo più consistente mangiato con appetenza, e con ottimo stomaco. E vero, che il detto Padre Francesco stiede per il seguente giorno in letto, però sono io testimonio di veduta, che egli non ci stiede già per necessita, ne per debolezza, o per residue del suo male, bensì per solo suo genio; poiche io la anattina l' aveva osservato totalmente, e perfettamente sano ; ed in fatti nel giorno susseguente si alzò, sano e salvo dal letto; e benchè per altri trè giorni susseguenti avesse sofferta una picciolissima, e rarissima tosse, che jo stimai per un contrasegno del Miracolo; poiche non comparve più, ne sangue marcioso ne marcia sanguigna nell' espurgo del petto, poiche miracolo-

A 12 877 205 6 3

Testis cura Medicus audito sudore agrotum jam --mortum pronunciavit.

§, 85. Idem quem mortuum authumabat, perfecte sanum obstupescens invenit . The of the water there the

ap me a l'adact.

5, 86. Vires illico restitura.

6, 87.

5. 88.

4- 89-Sanatus haud amplius vir rium debilitate lectulo in : . . digebat .

A sanatione ne vesti gium qu'idem puris in expuitiePulmonis ulcus nonnisi miraculo abstergi, tollique poterat.

Per decennium de valetudinis perseverantia constat .

9. 93. Præter Testem alius item Peritus morbum insaaabilem pronunciaverat.

\$. 94. Idem judicium tulere Ne apolitani Medici.

Pharmacis quin morbus remitteret magis invalescebat.

f. 96.
Paulo ante sanatione iscuaia laborans z ger cruentatam urinam emittebat

Exclusio in vocationis alterius, quam V. Liguorii

9. 98. Postremi sudores non erițici , sed lethales . 50 Dicta Testium

samente al era tutta la mole della marcia, e sangue combinato nella sostanza Polmonale avaporata, e dissipata del tutto, lo che non potea farsi colle forze della natura, ma solo per un vero, e preciso miracolo. Ed infatti elassi quei trè giorni cessò anche intieramente la detta piccola tosse, ne da quel tempo sin oggi per lo spazio quasi di anni dieci meno due mesi ha patito più il detto Padre Francesco un simile male, ma tun' ora si conserva in perfetto stato di saltute, come io ne sono Testi-

monio oculare

Justa 72. Inter. Pr. fol. 1219, & ter. Respond. Comeeche io solo, ed il mentovato Don Garlo Rajnone assistemmo all Infernità predetta del Padre Francesco, perciò io non so, se altri Periti avessero fatto il medesimo giudizio di quella Infermità, ma solo so, che io, 46 dil medesimo ConProfessoro Rajnone avevamo fatto giudizio di tal male, avendolo battezzato sempre per incurabile; solamente posso deporre per Testimonianza del detto Padre Francesco, che qual ora Egli si portò in Napoli nel Infermeria del suo Ordine a consigliarsi con altri Periti, fu da tutti concordemente giudicato il suo male pericolosissimo, ed incurabile.

Juxta 74. Inter. Pr. fol. 1210. ter. Respond. Non solo mi ricordo per causa di propria scienza, che altri Professori avessero ordidinate, e prescritte altre medicine al detto Padre Francesco, per cui Egli ne avesse riportato qualche sollievo del suo male, ma so bene anorra, che nemmeno l' ebhe mai da quei medicamenti, che io, ed il mio GonProfessore Rajnone gli avevamo ordinati, secondo ho deposto nell' Interrogatorio Quadragesino, che auzi so per causa di certa soienza, che adispetto dell' uso demedicamenti prescritti, non solo il male non cedeva, ma ben anche di giorno in giorno i sintomi del morbo si fa evano più malvaggi, e mortali.

Jana 7. Inter Proc. fol. 1220 Respond. Aggiungo, che poco prima della guarigione miracolosa del detto Padre Francesco la gnandosi Egli dell'iscuria vescicale, comparvero le urine qualche volta intrise di sangue, e quando che in tutto il decorso del

morbo erano state crude, scolorite morbose, e pallide. Juxta 76. Inter. Proc. fol. 1220. & ter. Respond. Aggiungo, che non mi costa, che all' ammalato detto Padre Francesco se li fosse applicato qualche figura di Maria Santissima, e di altri Santi , ne Reliquia veruna de predetti Santi , ne fatte per lui altre preghiere, ne da se, ne da altri Parenti, ed Amici, ma solo io so secondo la medesima confessione dell' Aminalato, la sera antecedente alla sua miracolosa guarigione, egli stesso si aveva preso nelle mani il pezzetto della Camicia del Venerabile Servo di Dio, e se l'aveva applicata alla sopraddetta parte affetta, o se ci era fervorosissimamente raccomandato, come lui stesso potea deporre. Ne io sul mattino ci osservai qualche benigna crisi , per cui il malato avesse potuto sperare la salute , ma tutto all'opposto giudicai quel sudore copiosissimo avvenurogli nella notte come ultimo sintomo mortale, e prossimo a condurlo alla morte, secondo le regole dell' arte, come ho deposto nell' istesso Interrogatorio Quadargesimo , Juna

Junta 78. Inser. Proc. f. 1220. t. & seg. Respond. Aggiungo, che quante volte mì è occorso farne parola col detto Professore consocio Don Carlo Rajnone, il medesimo ha sempre giudicato as. rius Medici sententia. solutamente miracolosa, senza veruna titubazione la guarigio-ne dell'accennato Padre Fra Francesco da Ottajano.

Super 385. Art. Pr. fol. 1221, ter. Dixit= che nel tempo della rottu- Vox rauca morbosi hura di dette vomiche si osservava patentemente una raucedine moris in pulmone sta nel detto Inferino Padre Francesco, cosa, che bene indicava gnantis symoma. la offesa della sostanza Polmonale per l'afflusso dell' umore morboso ivi stagnato, e le urine alle volte rosse, per cui Cruentata urina confirgiudicava sempre, che Egli era caduto nella Tisi Polinonale mata Pthysis signum. confirmata.

Super 391. Artic. ( in quo Proc. fol. 286. exponitur immane edema crurum ) Dixit fol. 1222. = Mi rimetto a quanto ho deposto nell' Interrogatorio Quadragesimo, e solo vi aggiungo, che senteria Pulmonalem, & da questo ben si argomenta, che il Marasmo, in cui era caduto humoralem Pthysim oil detto Padre Francesco, era de liquidi, e vera tisichezza Pol- stendebant. monale, ed umorale, tanto più, che si viddero gl' escremen-

ti liquidi , e puzzolenti puzzolentissimi .

Excellens D. Carolus Rajnone Medicus Physicus Terræ Palmæ Nolanæ Diæc. annor. 54. circ. in ordine Testis XXI. Juxta 40. Alter Medicus Consultus Inter. Proc. fol, 1229. & seq. Respondit = Per quanto mi ricordo mi pare, che ai Dieciotto di Novembre dell' anno mille settecento ottantasei il Padre Francesco da Ottajano dell' Ordine di San Francesco d'Assisi de Minori Riformati residente nel Convento di Santo Gennaro dell' anzidetta Terra fu assalito da febbri, e dolori reumatici, che si suscitavano interrottamente durantino il tempo di sette mesi senza potersene affatto liberare ; Dette febbri portavano seco principj rigoriferi , e nel fine di essi sudori nel petto . Alli nove di Maggio dell' anno susseguente mille settecento ottanta sette soffri detto. Padre Fraucesco una rottura di vomiche portando seco sei ore continue una tosse ferale, colla quale espettoro quantità di sangue, e marcia putrefatta. Che detto sangue, e marcia nasceva da vera rottura di vomiche, argomento vi è l'espettorazione anticipata di sangue vivo, a cui poi susseguiva l'accennața materia eterogenea, e marciosa in quantità, e per l'agredine di detta materia si suscitava nella sua gola anche un fuoco, quale apertura, ossia rottura di dette vomiche succedeva allo spesso portando sempre l'espettoraziune di sopra accennata, la quale era sempre aumentata in tempo di dette aperture e per la continuazione di dette rotture non tutto potendosi espettorare, piombando buona parte nella parte interna de Polmoni, ivi unita a, quella, che usciva dalla piaga aperta formavano l' espettorazione al peso di quattro libre circa ogni giorno di una vera marcia sanguigna. Cessando adunque dette aperture, e restando pieno. il Polmone della suddetta materia continnò per lungo tempo a cacciare una marcia putrefatta a segno portando, seco lenta febbre, e continua una consunzione in tutto il suo corpo, per cui 5.107.
a riferire d'Ippocrate si dichiaro da me essere vero Tisico Expulmonis ulcere coagiacche quanti rimedi se li fossero presentati, furono sprezzati firmata Pihysis. da si considerevole malore. A tal uopo adunque vedendosi com-

Concers deMiraculo alte-

Crurum edema, ac di-

A febribus doloribusque rheumaticis morbus sumpsit initium .

6.104. Æger septimo morbi mense saniosum sanguinem copiose excrevit .

Frequens purulenla ex-

6.105. Ad quatuor libras pus quotidie expectorabat .

Grurum edema exitiale syntoma .

6.109. Ex superventis colliquativis sudoribus Testis zgri mortem proximam existimavis.

5.110.
Seum nonnisi divinitus
s lethali morbo evasisse
Testis affirmat.
\$.111.
Valetudinis perseverantis

Omnia pharmaca in irritum oessere .

Miraculum Testis evul-

\$-114.
Post purulentam evomitionem ager deliquia ad
bore quadrantem patiebatur g

Dieta Testium

parire edema ai piedi si stabili come ultimo carattere essere prossimo alla morte, e fuori di ogni speranza; ed infatti intesi dal mio Compagno, ossia Ordinario Medico di detta Communità per nome Don Vincenzo d' Agnila per essere io Medico estraordinario del suddetto Convento, e visitandolo da tempo in tempo, che erano sopragiunti al sopradetto Padre Francesco profusi sudori stimati in quello stato veri colliquativi, e corruttori, d' onde mi confermai vieppiù del conclamato, e prossimo stato di sua vita con attenderne perciò brieve notizia del suo trapas. sato stato: Dopo pochi giorni non intesa già la morte di detto Padre Francesco feci domanda all' ordinario Medico d'esso come si ritrovava, mi rispose essere migliorato per Divin miracolo ottenuto ad Intercessione del Venerabile Servo di Dio Alfonso Maria di Liguori; ed il fatti dopo eirca quindici giorni dell' abboccamento tenuto col sudetto Medico Don Vincenzo, portandomi una giornata nel Quartiere di Santo Cennaro per la strada incontrai il suddetto Padre Francesco, consolandomi del suo ripigliato stato di salute in breve tempo, asserendomi, che era cessato ogni suo malore per Divino Miracolo ottenuto ad Intercessione del sopra accennato Servo di Dio Alfonso Maria de Liguori con aversi applicato un pezzetto di Camicia adoprata dal sudetto Venerabile Servo di Dio in tempo che era vivo: ed io lo credei, come lo credo, perchè così doveva essere, e non altrimenti, giacche il morbo era mortale, ne era possibile curarsi con mezzi umani, e da quel tempo sin nggi non è stato, mai più il suddetto Padre Francesco afflitto da positivo vizio nel petto, come io l'hò veduto, e trattato coll' anzidetta occasione .

Justa 73, Inter. Proc. fol. 1231. ter. Respondit = Per quel, che riguarda la cura del suddetto Padre Francesco, su le prime di detta sua malattia, furono adoprati risolventi, e pettorali, trà f quali ci furono degl' Epispatici. Passando innanzi il malore si adopratono rimedi efficaci all' espettorazione, e balsanici insieme, trà quali mi pare, che specialmente si adoprò il latte, brodi resolutivi, ed altro attinente all' espettoramento, ed alla glutinazione, ossia rimarginamento della soptra accemata piaga; e questi medicamenti furono appresati al medesimo secondo. l' opportuna necessità, e dalla rottura poi delle vomiche sino, all' ultimi giorni della sua malattia gli furono somministrati i rimedi quasi in continuazione, quali poi furono interdetti giunto, che fu nel conclamato stato di sia vita.

Juxta 78. Inter. Proc. fol. 1232. ter. Respondit = Propalata da me questa guarigione infracolosa in persona del suddetto Padre Francesco, non hò inteso mai, che se ne abbia detto, cosa in contrario.

Super 385. Artic. Proc. fol.1233. Dixit = Che nel tempo, che era prossimo à rottura di vomica seguitava lo spurgo sanguigno, e marcioso; coine di sopra, seguita la quada il paziente Padre. Francesco soffriva alcuni svenimenti d'animo, uon fidandosi neumeno articolar parola, ne manifestare ad alcuno i suoi pensieri, solendoli durare circa un quarto d'ora, come è solito, accadere in ogni rottura di vomica, per cui alcune volte ciascuri po d'essi è rimasto fulminato, e consumo.

Su-

Super 388. Artic. Proc. fol. 1233. ter. Dixit = So che il suddetto l'adre Francesco nel vedersi ulteriorare il suo malore si portò in Napoli per consultarsene anche col mio parere, ed a termine di alcuni giorni , vedendo , che il male non minorava si prese il consiglio de migliori Professori Napoletani, de quali ne ignoro il nome, e si restituì di novo nel Quartiere di Santo Cennaro, e propriamente in Casa della quondam Isabella Giordano sua Zia, dove di bel nuovo chiamatomi, mi disse, che in Napoli si era da Medici stabilito pericoloso il suo male, si per una soffocazione, che arrecar gli poteva l'apertura delle vomiche, come altresi, perchè fatta la piaga, e non cicatrizzata poteva portargli una confirmata Tisi , come in fatti dopo alcuni mesi così avvenne .

Super 389. Artic. Proc. fol. cit. , & seq. Dixit = Confermando quanto hò deposto nel precedente Articolo tercentesimo ottantesimo ottavo riguardante al passaggio fatto dalla piaga in una vera Tisi rilevasi dal disprezzo del male, che fece d'ogni sorte di rimedio, tanto antiettico, quanto antifebrile adoprato in persona del suddetto Padre Francesco, finalmente portando seco per lo spazio di mesi sette continua, e lenta febbre, espettorazione di sanguinosa, e puzzolente marcia, che con tosse continuata quantitativamente in ogni giorno si cacciava, per cui si ridusse consunto, ed emaciato, onde giudicossi da me essere

vero Tisico confirmato

Super 400. Artic. Proc. fol. 1235. Dixit : Avendo ben anche intesò dal suddetto Padre Francesco, che negli ultimi giorni del suo male, tempo in cui non fui presente che soffri dolori acerbissimi sul collo, sul petto, sul fianco destro; onde non poteva nemmeno poggiarsi sul detto lato, e respirare, con sentire anche dolore grande al petto nel venire la tosse, effetto, che pote- Acutus pectorii, lateris-Va nascere dal marcimento, e dall' acrimonia da esso nascente, che induceva crispature, e stiramenti.

Super 402. Artic. Proc. fol. 1235. in fin. & ter. Dixit = So per aver inteso tanto dal Medico Ordinario Don Vincenzo d' Aquila , quanto dal Padre Francesco, che avendo preso un poco di cibo in brodo di carne prese sonno con dormire più ore, dopo le quali si vidde tutto bagnato di sudore, quali sudori, attenta l'idea, e natura di detto suo malore dovevano stimarsi necessaria-

mente essere corruttori .

Suger 404. Artic. Proc. fol. cit. 1235. tergo Dixit = Che ciò sia vero dopo i detti profusi sudori viddesi una debbolezza, e rilasciamento tale per cui si stimò dal medesimo Medico Ordinario Don Vincenzo d'Aquila, che lo visitava, ed indi lo raccontò

a me prossima la sua morte.

Ad. Rev. P. Andreas a Palma Sac. Profes. & Concionator Min. Reformat. S. Francisci , Guardianus Comobii sui Ordinis Palmæ annor. 42. circ. in ordine Testis XV. Juxta 40. Inter. Proc. fol. 1143. , & seq. Respondit = Mi costa per causa di propria scienza come Testimonio oculare ed anche per Testimonianze degne di fede, che il Venerabile Servo di Dio Monsignor de Liguori operò uno strepitoso Miracolo in persona del Padre Fra

6.115. Quod jam celebres Neapolitani Medici prznunciaverant, æger in confirmatam phtysim evasit .

6.116. Diuturna quotidiana puris excretio , continua lenta febri , extrema macies confirmatæ Pthysia sizna .

que dolor ex puris seri-

G.118. Superventi sudores omnino colliquativos Testis affirmat,

6.7190 Sudoribus extrema debilitas successit .

Oculatus

£ . . . . . Miraculi Epoca .

De vero Miraculo concors omnium you.

6.132. Obstumpere omnes sai num repente intueri quem brevi certo moris turum expectabant.

6.113. Tanti mali causa febres doloresque rheumatici .

His violenta tussis . ac purulentafcruentaque excretio accessit .

S.125. Excretum pus croceum ; atrum , graveque olens e pulmone prodiisse Medidi sensere .

6.126. Ager puris acrimonia fatus uri querebatur .

5.127. Post excretionem totalis Virium prostratio .

Francesco di Ottajano del mio medesimo Ordine abitante nel prodetto nostro Monistero di San Gennaro della Terra di Palma mio Compagno nell' anno mille settecento ottanta sette verso gi'ultimi giorni del mese d' Agosto, mà perche grazie di Dio sò ben discernere la differenza, che passa trà il Miraculo e la grazia, essendo il Miracolo quello, che si opera da Dio per Intercessione de servi suoi sopra le forze della natura, che si opera in istanti senza veruna causa naturale, e senza che ci possa essere ajuto dell' arte Medica . A'l' incontro la grazia è queila , che siopera da Dio per i meriti di qualche servo suo, cooperando cola la natura, e colle cause naturali per mezzo di qualche benigncrisi ; Perciò la guarigione immediata ottenuta dal d. Padre Francesco ad Intercessione del Ven. Servo di Dio Monsignor de Liguori fu stimata, ed è stimata vera, miracolosa non solo da me, e dagl'altri Religiosi del nostro Convento, ma dai due nostri Medici Ordinario, ed estraordinario Don Vincenzo d'Aquila , e Don Carlo Rainone , come ancora da tutti i Ge-ti di Persone della Terra di Palma mia Patria , anche letterate, ed illustri, qualora intesero la mattina, che quel Padre Francesco, che si aspettava di sentirlo morto da momento in momento, giusta il giu lizio fatto da prelo lati Medici, si senti la mattina essersi ritrovato nel perfetto stato di salute ad Intercessione del detto Venerabile Servo di Dio. Adunque, per quanto mi ricordo, nel mese di Novembre dell' anno mille settecento ottantasei il nostro P. Francesco da Ottajano fù assalito da febbre. e dolori Reumatici, quali febbri soffri interpolaramente per sette mesi continui senza speranza di miglioramento, poiche venivano queste febbri accompagnate da rigori di fre blo,e che declinavano can copiosi sudori nel petto. Finchè verso il mese di Maggio fù assalito da una tosse umorale si forte, che essendogli durata per lo spazio di più ore , cacciò fuori per la bocca una gran quantità di sangue marcioso, e putrefatto, ed in seguito una materia linfatica, e guasta per guanto mi fii detto da suddetti Professori. i quali giudicarono il male insanabile a cagione , che argomentavano secondo la regola dell' Arte, e secondo la materia si evacuava, che era bianca, giallastra, bruna, sanguinosa, e puzzolente, dopo uscita qualche copia di sangue vivo, che proveniva detto espurgo marcioso dalla rottura delle vomiche, che si generavano nella regione del Polmone, tanto più, che intesi dalla bocca del detto Padre Francesco sentivasi brugiare nella gola , come da un fuoco , che proveniva dalla densità , el agredine della marcia, ché offendeva l'esofago, e questo espurgo qual ora succedeva in tali giorni era di molta quantità; mi ricordo ancora, che in ogni tanto se li accresceva la detta tosse, quando erano prossime ad aprirei le dette vomiche, e non cessando l'espurgo sanguigno copioso, per cui l'Infermo sopraddetto cadeva in un totale spossamento di forze, ed in una debolezza così grave, che non poteva nemmeno spiegare colla lingua i concetti, ed i pengieri della sua mente. Non cessava frattanto la febbre lenta, e continua a tormentare il detto Infermo Padre Francesco. la quale si doveva necessariamente avanzare prima della rottura delle vomiche. Sicchè i detti Professori Aquila, e Rajnone ve-

Dicta Testium

dendo, che il male non cessava coll'applicazione di vari rimedi balsamici, per cui il nostro povero Convento dovette soffrire gran dispendio, dichiararono il detto morbo incurabile. Locchè sentendo il povero ammalato risolve di portarsi in Napoli nello mese di Maggio, ed anno per consigliarsi con altri Professori, che non ne so il nome, nella nostra Infermeria. Ma sentendo da stessi Professori Napolitani, che il suo male era pericolosissimo , volle ritornarsene in Palma per morire in Casa di una sua Zia chiamata Isabella Ciordano Defonta, che lo aveva crescinto dalla Fancinllezza, in dove seguitò a regolarsi colli medesimi Professori Aquila, e Rajnone. Per quanto ho inteso però quasi ogni giorno da medesimi Medici, il male non cedeva alla forza de Medicamenti, che si applicavano, anziche da giorno in giorno addinveniva più il male ostinato, e letale, e così continuò sino alla fine di Luglio. Mi ricordo ancora, che essendo qualche volta da me, e con altri miei Compagni visitato nella Casa della predetta sua Zia, mi diceva il detto Padre Francesco, che aveva perduto l'appetito, ed il sonno, ed aveva somma nausea ad ogni sorte di cibo con continue inclinazioni al vomito a causa di continui Itti della Tosse, per cui era nello stato di non potersi più liberare, ed era percio caduto in una macie universale, spossamento di forze, che appena poteva parlare, ed era divenuto come un Cadavere emaciato, per cui io, e gli altri miei compagni aspettavamo il sentirlo morto giorno per giorno. Mi venne aucora riferito da Testimonj degni di fede, che il medesimo Padre Francesco per compimento de mali aveva fatta un' edema spaventevole nelle gambe , per cui se l'erano gonfiate sino al ginocchio . necessaria conseguenza del suo morbo macioso . che soffriva nella regione del Polmone, e che era l'ultimo carattere della Tisi confirmata, motivo per cui da me, e dagli altri ne era abborrito, e temevano di usare qualche cosa da lui adoprata per timore d'infezzione; e perciò mi ricordo bene, che un giorno essendo suonata la campana della nostra Chiesa a Mortorio, che non so per quale esequie, si credette fermamente da tutti, che. fosse morto il detto Padre Francesco. Ora volle Iddio, che in quel tempo si fosse sparsa la mova per Palma della morte del Venerabile Servo di Dio in questa Casa di San Michele della predetta Città di Nocera de Pagani accompagnata da Dio di molti prodigi, e grazie accadute giusto nel primo giorno d'Agosto, edintesosi dal detto l'aziente ammalato caduto già in un vero Marasmo, secondo lui stesso mi assicuro, concepi nel cuore una sicura tiducia di essere liberato dalla sua prossima morte coll'intercessione del gran Servo di Dio, e perció comincio a raccomandarsi al suo Patrocinio, e si volle portare alla meglio, che potè. V. Ligorii Miraculorum sopra una Cavalcatura a visitare il suo Sepolero in questa Chiesa di San Michele . Per quanto poi costa a me per averlo udito da Ini medesimo non riceve la grazia per allora, anzi di ora in ora si vedevano accresciuti i suoi mali, onde resto inchiodato sullet'o per le forze già perdute , per l'espurgo copiosissimo della marcia continuata, per la nausea ad ogni sorte di cibo, e finalmente per un dolore verso la regione del fianco destro, che stendevasi sino al petto, e propriamente sotto la Zinna, a tal-E 2

€.128. Medicorum sententia morbus insanabilis evasit

6.129. Æger Neapolis etiam conclamatus Palmæ oppidum moriturus secessia

6. 130. In dies soeviente morbo in marasmum incidit .

§.131. Sodales quotidie eins mortem metuebant .

€.132. Crurum edema.

6.133. Ob contagii metu euni omnes refugiebant .

6.134. Eum, jam mortuum.oppidani existimarunt .

fama Eius invocationis

5.136. Post invocationem recruduere syntomata.

§.138. Jam jam moriturum Medici Sacramentis muniri insserunt.

§.139. In postrema vitæ periodo majori in Ligorii opem spe erectus est.

Vespere votum Ligorio vovit, mane se sanum sensiit.

Subita morbi fuga viriumque restitutio.

5.142. Tam miram sanationem omnes cum Medicis adscripsere Miraculo.

§.143. Valetudinis perseveran-

\$.144. An majus apud Deum V.Ligorii, in substinendo Miraculo, quam Sanati in recidiva tentanda studium, in adagium abivir.

che non poteva nemmeno respirare, e quando era assalito dalla tosse era costretto a mantenersi colla mano, e premere il detto lato destro, locchè secondo mi attestarono i Professori predetti era segno dell'alterazione, che succedeva alle circonferenze de l marcimento nella regione Polmonale : ed a cui si erano anch e aggiunte alcune piaghe nell' esofago, che nascevano dall' acrimonia de suoi umori. Ora veduto in tale stato da lodati Professori , e creduto già , che non poteva più vivere naturalmente , ne guarire, anziche in breve lo doveva questo male portare al Sepolero, gli ordinarono gli ultimi Sagramenti verso gli ultimi giorni di Agosto. Infatti egli si confesso al Padre Fra Clemente di Palma del nostro Ordine medesimo, e perchè l'ora era tarda, si stimo differirsegli il Santo Viatico per la mattina seguente . Dopo confessato egli vedendosi già negl' ultimi periodi della sua vita non perdè la confidenza nel Venerabile Servo di Dio Alfonso Maria di Liguori , e perciò fattosi ajutare a sedere sul letto fece una fervorosissima preghiera al detto Servo di Dio, acciocchè l'avesse liberato da quella morte vicina , come lui stesso mi confesso sul mattino, che io l'andai a visitare, dicendomi, che egli stava bene, e che la sera antecedente aveva fatta la surriferita preghiera col voto di portare tutta quella quantità di cera, che si procacciava coll' Esequie, e Processioni ogn' anno puntualmente al suo Sepolero, come già egli adempisce puntualmente a tale suo voto in ogn' anno a visitare il sno Sepolero, e mi disse aucora, che quella stessa notte aveva fatta una copiosissima sudata, per cui aveva bagnati i matarazzi, e cuscini, non che le lenzuola del letto, e che grazie a Dio si sentiva già sano, ed infatti lo viddi cogl' occhi miei ripigliato il detto Infermo nel suo colore naturale, cessato il vomito, cessata la tosse coll' espurgo marcioso, cessati i dolori nella regione del petto, e ripigliato le forze, per cui io subito giudicai, che la detta guarigione era stato un puro miracolo, e così mi ricordo bene, che lo giudicarono tutti coloro, e letterati, e plebei, che intesero questa istantanea guarigione del detto Padre Francesco, ed anche così lo giudicarono li medesimi Professori, che l'avevano medicato, anzi li stessi nostri Padri, che intesero dalla mia bocca l'avvenuto concordemente lo giudicarono anche per vero, ed indubitato miracolo. E' vero per altro, che l'accennato Guarito miracolosamente il Padre Francesco volle per un altro giorno fermarsi in letto, ma lui ste so mi confesso, che lo aveva voluto fare a fine di riposarsi. Depongo ancora per causa di propria scienza, che da fin da quel punto non è caduto più in simile morbo, ma tuttora si mantiene in perfetto, e florido stato di salute, come io lo vedo tutto giorno essendo di località nel medesimo Convento di San Gennaro, a talché benché Egli faceva varj esercizi corporali straordinari nel Giardino domestico, ne faccia conto di freddo, di caldo, di pioggia, di vento, di sudori , ed altre cose , oltre le sue frequenti prediche , gode tale perfetta salute, quando la dovrebbe perdere a causa di quei sitoi spropositi . Frà noi corre il detto ; Don Alfonso a far Miracoli , il Padre Francesco a far spropositi , volemo vedere chi si stanca .

Super Miraculo 11.

Super 302. Artic, Proc. fol. 1150. dixit = Mi ricordo bene di avere inteso dire da Testimoni degni di fede, che i detti Professori Aquila, e Rajnone conoscendo, che le medicine applicate al detto l'adre Francesco tanto risolventi, ed espettoranti, che balsamici nulla giovarono, che anzi peggiorava da giorno in giorno manifestandosi vieppiù il marasmo, e la tisi colla macie, e consunzione generale colla perdita delle forze, e la nausca ad ogni sorte di cibo, non le vollero più prescrivere medicamento Pharmaca veluti inutilia vertino, ma solo lo consigliarono di prosegnire la dieta lattea omnino relicta. più tosto per mantenersi un altro poco in vita, che colla speranza di vedersi guarito, e circa il mangiare lo rimisero alla sua descrizione .

Super 397. Art. Pr. fol. 1150. ter. Dixit . Molte volte viddi l' ammalato l'adre Francesco nella Casa della predetta sua Zia in occasione di visitarlo, giacere continuamente in letto, sopra del quale non poteva nemmeno da se stesso sedere senza l'altrui aju-Totali virium destitutioto, anzi nemmeno reggersi da se così seduto a cagione del tota-le abbattimento delle sue forze; onde era costretto stare appogi-ctulo poterat z ger.

giato a più cuscini, ed ad una sediola di paglia dietro le spalle. Ad Rev. P. Clemens a Palma Ex-Guardianus Comobii sui Ordinis Palmæ annor. 75. circ. in ordine Testis XVI. Juxta 40. Inter. Proc. fol. 1157. in fin. & seq. respondit. Mi costa per causa di propria scienza, e quasi come Testimonio oculare, e per Testimonianze degne di fede, che il Venerabile Servo di Dio Alfonso Maria di Liguori operò uno strepitoso Miracolo in persona del Padre Francesco da Ottajano del mio medesimo Ordine, e di Località nello stesso nostro Monastero di San Gennaro, e dove aucor io dimoro da più di anni trenta, verso gli ultimi giorni del mese di Agosto l'anno mille settecento ottantasette : Miraculum evenit mease ma perchè per quanto so ben distinguere il Miracolo dalla gra- Augusto 1787. zia, essendo il primo quello, che si opera da Dio per i meriti di qualche suo Servo in istanti sopra le forze della natura, e dove non può arrivare l'arte Medica colle sue Medicine; è la grazia all'opposto quella, che si opera da Dio me lesimo mediante le forze della natura con qualche crisi benigna, e per qualche intervallo di tempo, o altre cause naturali; Perciò la guarigione ottenuta dal Padre Francesco per Intercessione del Venerabile Servo di Dio Don Alfonso Maria di Liguori fu giudicata vera miracolosa con solo da me, ma hen anche dagli altri Religiosi del nostro Convento, come ancora da tutte le persone di ogni ceto, e condizione, Letterate, ed Idiote, che la intesero tanto in Palma, che in Uttajano, e sopra tutto dalli due Professori Don Vincenzo d'Aquila, e Don Carlo Rajnone, che medicarono il detto Padre Francesco ammalato, l'uno da ordinario, e l'altro da estraordinario. Imperocchè credendo di sentir morto Vespere a Medicis in leda momento in momento il detto Padre Francesco costituito in ctulo conclamatus mane tiltimo di sua vita, quando la mattina intesero, che egli si era sanus in trivio evulgatus. trovato libero dal suo morbo disperato da Medici, dissero tutti, che era stato un Miracolo operato dal Servo di Dio. Adunque per quanto mi ricordo poco dopo la vendemmia verso il Mese di Novembre l'anno mille settecento ottantasei fu assalito il nostro Padre Francesco da Ottajano da una febbre unita a do-

5.145.

\$-147.

1.148. In obtenta sanatione veri Miraculi caracteres a Teste ceterisque agniti.

33 Dicta Testium tori reumatici, quale dovette egli tollerare per lo spazio di più

\$.150. Morbus vel ab initio nihil pharmacis remissus, sed imo quotidie auctus.

£ger cruentatum pus copiose extussivit.

§. 152. Excretio vari-color, ac fatens.

9.153.
Pus e pulmonis cellulis eruptum Medici afflemabant.

9.154.

Icorosum pus intus urens, viriumque prostratio.

\$.155. Viribus destitutus nec verba promere valebat.

Ecticum confirmatum Medici prominciarunt.

6.157. Contagii metus a ceteris conceptus.

\$158.

Ab omnibus derelictus
zer apud Amitam moriturus secessit.

mesi quantunque avesse presi vari medicamenti ordinatigli da detti Medici, pure nondimeno non solo non provava miglioramento, ma ben anche peggiorava da giorno in giorno, poichè le febbri erano accompagnate da rigori di fred lo, e declinavano con copioso sudore nel petto senza vedersi migliorato. Durò in questo stato il povero Infermo, finchè nel mese di Maggio venne assalito da una tosse umorale si forte, che duratali per lo spazio di più ore, cacciò per la bocca una gran quantità di sangue marcioso, e putrefatto, ed in seguito una gran copia di materia linfatica, e guasta, conforme mi fu detto da medesimi Professori, quali cominciarono a disperare il caso per il povero Infermo, secondo le regole dell'arte, e secondo la materia bianca, giallastra, bruna, sanguinosa, e puzzolente, che cacciava fuori , la quale era preceduta da una evacuazione di saugue vivo per la medesima bocca; cosa, che faceva argomentare da Medici, che proveniva il detto espurgo dalle vomiche, che si generavano nella sostanza Polmonale, e che in ogni tanto si crepavano, e gli facevano cacciare una gran quantità di marcia, che arrivava al peso di più libbre con un totale spossamento di forze, e tanto più, che l'ammalato si sentiva con un fuoco brugiare nella gola, che proveniva dalla spessezza, ed agredine della materia, che cacciava, e stimolava l'esofago. Questa tosse poi se li accresceva per quanto mi ricordo quando erano prossime a rompersi le dette vomiche, ed in cui per lo tanto espurgo di materia purulenta, e puzzolente si vedeva così debole, che non si fidava nemmeno colla bocca per qualche spazio di tempo di esprimere li concetti della sua mente. La febbre lentà intanto non lasciava il povero Infermo, e quale si avanzava, qualora si dovevano rompere le dette vomiche, sicche i due Professori Aquila, e Rainone, vedendo, che il male non cedeva sotto la forza de Medicamenti balsamici, ed antifebrili usati, che anzi andava di male in peggio di giorno in giorno, dichiararono il detto male incurabile lo dichiararono Ettico, e Tisico senza speranza di salute, mi cordo ancora, che lo stesso carattere del male del detto Padre Francesco fecero alcuni Professori di Napoli, de' quali non mi ricordo il nome, e cognome, secondo lui stesso mi disse al ritorno da quella Capitale, dove era andato a prendere consulta nel nostro Convento dell' Infermeria . Intese dunque questo il detto Padre Francesco ritornato da Napoli nel nostro Convento di San Gennaro, e veden losi abborrito da tutti, e sopratutto da suoi Frati per timore di infezzione, ognuno temendo di conversarci, ed usare cose da lui adoprate, come Ettico sfacciato, perciò si risolvette di andare a morire in casa di una sua Zia per nome Isabella Ciordano ora defonta in distanza quasi di un miglio dal nostro predetto Convento, dove avrebbe avuta più attenzione, e carità, che nel nostro Convento, e dove seguitò ad essere assistito da due accennati Professori Aquila , e Rajnone per quanto intesi dalli medesimi , i quali proseguirono la sua cura con vari altri medicamenti, e coll'uso del latte, ma il male non cedette punto, si vidde il medesimo

Infermo caduto in una consunzione, e maciamento universale, totale perdita di forze, volto macilente, sparuto, e scarno, si potevano in tutta la sua persona contare le ossa, tanta era grande la generale macie. Aveva un continuo itto di vomito, nausea continua ad ogni sorte di cibo benchè delicato. Se li aggiunse un dolore, che dalla regione del petto si estendeva alla regione del fianco, per cui nel tossire si doveva premere fortemente il fianco. Seguitava la febbre lenta senza intermissione. e seguitava lo spurgo continuo della marcia di colore chiaro, verde, brano, giallo, sanguinoso, e puzzolente, per cui giudicarono i Medici, che si era fatta una gran piaga nella reggione del Polmone. Si aggiunse anche la difficoltà di potersi nutrire a cagione non solo della nausea, ma anche della continua tosse, e vomito; onde vieppiù si aspettava da noi Frati, e da tutti di sentirlo morto da giorno in giorno. Finalmente intesi da coloro, che spesso lo visitavano, come ancora feci io qualche volta, che se li erano gonfiati i piedi enormemente sino alle ginocchia; onde atteso l'insonnio, in cui era caduto il povero Infermo, giudicarono tutti essere egli caduto nel Marasmo, ed in una vera Tisi confirmata, ed alla sola vista di un Cadavere vivente, come era ridotto il povero Infermo, era persuaso a tutti di sentirlo morto di momento, in momento. Duro in questo lagrimevole stato il povero Infermo aspettando la morte da ora in ora sino ai principi di Agosto, quando per sua buona sorte si udi in Palma, e suoi Casali la preziosa morte del Venerabile Servo di Dio Monsignor di Liguori glorificata da Dio con grazie, e Miracoli, accaduta nel primo di Agosto di quel corrente Anno mille settecento ottantasette, percio il detto Infermo, secondo lui stesso mi disse, concepi una gran fiducia nell'Intercessione del Venerabile Servo di Dio, e comincio a raccomandarsi alla sua Intercessione; anzi mi disse ancora, che il medesimo a stento dopo la metà di Agosto volle portarsi in questa Chiesa di San Michele a visitare il Sepolcro del Servo di Dio come meglio potè sopra una cavalcatura con un suo amico, che lo ajutò per la strada a reggersi sopra la detta Cavalcatura atteso il suo sommo spossamento di forze. Arrivato in questa Chiesa, non ottenne per allora la sospirata guarigione, come lui stesso mi confesso, ma avendo avuto in dono un pezzetto di veste usata dal Servo di Dio pieno di confidenza, se ne ritorno nella mentovata Casa della sua Zia, dove appena giunto , si doveue inchiodare sul letto non potendo più alzarsi da se nemmeno star seduto sul medesimo senza l' appoggio di più coscini, ed una sediola di paglia dietro le spalle, seguitando colla continua lenta febbre, il solito copioso espurgo di marcia, col dolore nella regione del fianco sotto la zinna, e si aggiunsero ancora alcune piaghe nell'Esofago per segno del corrompimento, e guastamento generale di tutta la famiglia Esophagi exulceratio. degl' Umori . Quindi cio vedendo i detti Professori , i quali da più giorni li avevano sospeso ogni sorte di medicamento come inutile, ed inetto a poterlo più guarire naturalmente, e aolo gli avevano insimuato a proseguire il latte, non già per potersi curare, ma bensi per nutrirsi alla meglio, e gli avevano dato

sceleti simulacrum.

Syntomatum syndrome pulmonare uleus patefa-

6.161. Extremus phtyseos character crurum inflatio .

6.1K2. Quam æger vultu , cot. porisque cadaverica macie præseferebat , mors ab omnibus quotidie nietuebatur .

6.163. V.S.D. invocatio .

6.164. Syntomatum recrudescentia , ac perseverantia lectulo jacere debuit ægrotus .

\$.166. Desperato jam agroto Sacramenta Medici praMoriturus postridie sanus evasit .

§.169. Præ stupore omnes Mivaculum inclamatunt.

Ingentibus I boribus nihil obstantibus Sanatus prospera gaudet valetudine.

§.171. Bjus in Ligarium gratitudo, perennisque Miraculi memoria.

Morbi initium .

Purulenta excretio Medicorum sententia e pulmone orta.

5. 174. Excretionis arens acri-

la libertà di mangiare quello, che gli pareva, e placeva, vedendo (ripeto ) cio i Medici , gli ordinarono gli ultimi Sagramenti credendolo prossimo a morire, e questo fu verso gl'ultimi giorni di Agosto. Infatti fui io chiamato a confessarlo nell' ora tarda dal giorno, come feci già, e per essere tardi, e distante la Casa dal nostro Monastero , si penso di differirle il Santissimo Viatico, ed estrema Unzione per la mattina seguente, e così lo lasciai confortato a fare la santa Divina volontà, c prepararsi alla morte. Ma a capo non so se del giorno seguente, o del susseguente con molta mia meraviglia affrontatomi col medesimo, non mi ricordo se nello stesso nostro Convento venutoci con suoi piedi medesimi, o nella Casa della Zia da me visitato cola, mi disse, che stava bene, e che aveva ottenuto la sanità per l'Intercessione del Venerabile Servo di Dio Alfonso Maria di Liguori, a tal che coloro, che aspettavano la morte di ora in ora, vedendolo poi in subito ristabilito gridarono Miracolo, perchè viddero, e seppero, che al detto aminalato Padre Francesco erano cessati immantinenti tutti i sintom mortali, che lo dovevano portare alla sepoltura; e depongo ancora per causa di propria scienza come suo compagno nel predetto nostro Convento di S. Gennaro, che il detto Padre Francesco d'allora in poi ha goduto sempre perfetto stato di salute, nè è caduto più în simile morbo a dispetto de continui travagli , che fa per detto Convento, e per lo studio delle Prediche, che fa in quella nostra Chiesa. Mi costa anche per causa di propria scienza, che il detto Padre Francesco per memoria del Miracolo ottenuto, e per riconoscenza grata al suo Benefattore Venerabile Servo di Dio, da quell'ora in poi siegue puntualmente a visitare il Sepolcro del medesimo in questa Chiesa ogn'anno la volta, e gli porta in dono tutta la cera, che si procaccia coll' Esequie, e colle Processioni, ed a futura memoria ne tiene sempre affisso al capezzale la sua figura in carta .

R. P. Michael a Palma Sac. Professus Ord. Min. S. Francisci Reformatorum annor. 52. circ. in ordine Testis XVII. juxta 40. Inter. Proc. fol. 1170. ter. & seq. respondit . Mi ricordo benissimo, che il Padre Francesco da Ottajano dell' istessa mia Religione, e mio Compagno si di Noviziato, che di Studio residente nell' istesso Convento di S. Cennaro, verso la fine dell' anno mille settecento ottantasei fu assalito da un forte reumatismo accompagnato da febbri per più mesi senza però migliorare . con dolori nel petto, freddo, e sudori, si agginnse a questo male una fortissima tosse, che gli durava per più ore, cacciando fuori una materia sanguigna , e marciosa in gran quantità , giudicata dai Professori Don Vincenzo d' Aquila Medito Ordinario, e da Don Carlo Rainone estraordinario, che questa gran quantità di materia guasta, e sanguinosa nasceva da rotture di vomiche generate nel Polmone, nel cacciare la quale il sudetto Padre Francesco si sentiva la gola infiammata come un faoco, vedendo però , che il suo male peggiorava da giorno in giorno , si porto per consiglio de' Medici in Napoli nell' Infermeria di nostra Religione della Trinità maggiore; ma dopo poco tempo non ostante i rimedi, ed i consulti, si ripatrio di miovo, per-

chè non vi era rimedio al suo male, volendo morire in propria casa; si porto infatti dopo questo ritorno dalla quondam Isabella Giordano sua Zia, dove avendolo andato tre volte a visitare, lo troval come scheltro senza forze, e cacciando quantità di materia sanguinosa, e puzzolente, tanto che queste visite furono brevissime per timore d'infezzione, e col consiglio de suddetti Medici Don Vincenzo, e Don Carlo assistenti per essere il suddetto Padre Francesco ettico dichiarato senza esservi sporanza di sua salute, non essendovi stato medicamento, che li avesse potuto giovare in menoma cosa, e solamente li era restato l'uso del latte per mantenersi un'altro poco tempo in vita, stando io coll'altri miei Religiosi attendendo di breve la morte; vedendosi egli dunque quasi prossimo a morire disperato da Medici, che gli ordinarono gli ultimi Sagramenti, intesasi da lui la morte del Venerabile Servo di Dio Alfonso Maria di Liguori morto con fama di Santità, e di Miracoli, che operava Dio per mezzo suo, portato dalla speranza di ricevere la grazia, vi si ci fervorosamente raccomando nel tempo, che il suo male stava per dare l'ultimo passo, e l'espettorazione era più copiosa, e le forze debolissime, fidando vivamente, ed invocando con fede il Servo di Dio ricevette immediatamente la grazia, nè da quel tempo sin' oggi ha sofferto un simile malore, che anzi sta di perfettissima salute, dicendoci sempre ne' suoi enormi spropositi : vi è Dol Alfonso per me : nè vi fu alcuno , letterato che fosse, che dubito essere stata la sua guarigione un vero Miracolo, o che disse cosa in contrario.

Super 385. Art. Proc. fol. 1173. ter. dixit. So per bocca del medesimo Padre Francesco, che dopo la tosse, e spurgo della materia sanguinosa restava in modo debole, che non poteva nem-

meno dire una parola.

Super 300. Art. Proc. fol. 1174. & ter. dixit. Che oltre di essere il sudetto Padre Francesco divenuto uno Scheltro, spossatissimo di forze, aveva ancora cominciato a perdere il sonno, non potendo alle volte dormire le notti intiere, a nauseare il cibo, benchè fatto con delicatezza, inclinato al vomito per cagione della tosse.

Super 392. Art. Pr. fol. 1174, ter. Dixit. Che non essendovi per il sudetto Padre Francesco più speranza di guarigione, i suddet-

ti Medici, lo lasciarono riguardo al cibo a sua libertà.

Super 393. Art. Proc. f. cit. b seq. Dixit. Mi rimetto a quanto ho deposto nell' Interrogatorio quarantesimo, aggiungendovi, che l'istessa tema d'infezzione per me era universale ancora per

gl'altri, non volendolo perciò niun trattare .

Super 305. Art. Proc. fol. 1175. Dixit. Mi rimetto a quanto ho deposto nell' Interrogatorio Quarantesimo, aggiungendovi per averlo inteso dire dalla sua propria bocca, che vedendosi essere prossimo a morire, e intesa la morte del Venerabile Servo di Dio, e l'operazione de Miracoli gli fece questa preghiera. Padre Don Alfonso intercedetemi du Dio questa graçia, che se io mi sano voglio promulgare la tua santira, e venire a visitare il tuo Sepolero in ogni anno on portarti tutta quella Cera, che ogni anno procurerà dall' Eseque, Processioni, e F estività.

Eger consums Neapolis Medicis recuperanda satu ris omne<sup>m spein</sup> ademit.

6. 176. Ab ægroto jam in sceleti formam redacto lesus aufugichat.

& 177.

Ægrotus Sacra Jam extrema muniri jussus, Ven.
Ligorii opem implorat.

5. 178.
 Syntomatum perseverantia ante invocationem .

6. 179. Repente sanatur.

f. 180 Idem quo magis in tuenda valetudine incautus, eo magis robustus.

§. 181. Purulentæ excretioni virium prostratio, succedebat.

5. 182. Extremus agroti status .

6. 183. Eum Medici conclamatum reliquerant

6. 184, Contagii metus universalis

V. S. D. invocatio.

42 Dicta Testium

Super 396. Art. Proc. fol. 1175. in fin. & ter. Dixit. So per averlo inteso raccontare da lui medesino, che venendo disperato il
suo male, volle portarsi a visitare il Sepoloro del Servo di Dio
in questa Chiesa di San Micchele, dove giunto visitò il suo Sepoloro con viva fele, ricevendone da un Padre dell' istessa Congregazione di San Michele un pezzetto di Camicia usata del Servo di Dio, quale pezzetto di Camicia si conservò.

Super 397. Art. Broc. fol. 1175. ter. Dixit. Mi ricordo, per averlo aucora lui raccontato, che restituitosi il sudetto Padre Francesco dopo visitato il Sepolero del Servo di Dio in Casa di sua Zia senza punto migliorare nel suo male, se ue stette o in letto appoggiato a più coscini, o si faceva alzare dagl' altri per se-

"PP

Super 399. Art. Proc. fol. 1176. Divit Che il sudetto Padre Francesco negli ultimi giorni del suo male, come lui stesso mi disse sentiva dolori si forti nel fianco destro, e propriamente nella Zinna, che li faceva mancare il respiro, e tossendo dovca premerci colla mano, ne poteva appoggiarsi sopra di quel destro

Super, 498. Art. Prov. fol. 1177. Dixit. Mi ricordo benissimo, che tanto il Medico Ordinario del su.l. P. Francesco D. Vincenzo Aquila, quanto lo straordinario D. Carlo Rainone stimarono, come oggi stimano, e tengono di certo, che la guarigione istantanea in persona del suddetto P. Francesco d'Ottajuo fu un vero Miracolo, che tutti gli altri Naturali di detta Terra di Palma, che estranei.

R. P. Bonaventura a Sarno Sac. Profes. Ord. Reformat. in Caenobio Palmee in Ordine Testis XVIII. Juxta 40. Inter. Proc. fol. 1183. ter. Dixit. Mi ricordo benissimo, che il Padre Francesco da Ottajano Religioso di detto mio Ordine, ed abitante nello stesso mio Convento di San Cennaro nel mese di Novembre non ricordandomi il giorno per la lunghezza del tempo, dell' anno mille settecento ottantasei comincio a sentire dolori reumatici accompagnati da febbre, a quali si accoppiava anche il freddo e copioso sudore nel petto nella decadenza di questa, e questi per lo spazio di sette mesi continui senza miglioramento. Cli si svegliò poi nel Maggio del susseguente anno mille settecento ottantasette una tosse si violenta, che la prima volta gli durò per più ore, facendogli cacciar fuori dalla bocca gran copia di marcia sanguinosa, tanto che dai Medici, che l'assistevano per nome Don Vincenzo d'Aquila, e Don Carlo Rajnone si giudico essere vero Ettico, non facendo alcun conto il male de rimedi apprestatigli da questi secondo l'arte Medica, fu consigliato intanto il suddetto Padre Francesco da suddetti due Medici a portarsi in Napoli nel Infermeria del nostro Convento della Trinità Maggiore per prendere un sentimento da Professori Napolitani su la gravezza del suo male, come in fatti esegui : Ma vedendo Egli il Padre Francesco disperato il caso di sua guarigione, ed inutili i Medicamenti in seguito presi, e ordinatigli da Professori Napolitani, ed il male in vece di scemarsi di forza, avanzarsi da giorno in giorno, stimò per morire trà suoi di restituirsi di nuovo nella Terra di Palma in Casa di una sua Zia per nome la quondam leabella Ciordano. Seguitando, ma inutilmente, in quella

\$.186. Ad extremum ne lectulo quidem sine alieno fulcro sedere quibat.

§.187. Postremis diebus præ laterali dolore ne respiras re quidem poterat.

6. 188. Medici, Cives, extranei in prædicando Miraculo concerdes.

6. 189.
Pebribus rheumaticis doloribus, pectorisque sudoribus per septem primos morbi menses æger vexaeus fuir.

§. 190. Tussis, ac purufenta excretio Pthysis Medicorum sententia signa.

§. 191. Medicorum industria in irritum adhibita, æger certam mortem subiturus in Amitæ domum secessit.

quella Casa a curarsi con prendere altri medicamenti sotto la direzzione delli stessi Professori di Aquila, e Rajnone; ma il male costantemente perseverava, rendendo la cura inutile, e vana perchè oltre la febbre lenta, e continua, la quale se gli avanzava nel tempo, che cacciava fuori la materia guasta, sanguinosa e corrotta, se li gonfiarono ancora le gambe, seguo evidentissimo, che il suo male era nella sostanza del Polmone, come dicevano i Medici, ed ultimo segno dell' Etisia. Questa febbre lenta, tosse continua, e spurgo sanguigno, e marcioso, non lo las iò mai sino alla prodigiosa sua guarigione ricevuta nel mese di Agosto dell' istesso anno mille settecento ottanta sette per intercessione del Venerabile Servo di Dio Alfonso Maria de Liguori morto poco tempo prima in concetto di Santità, a cui vedendosi quasi prossimo a morire ricorse il Padre Francesco. Tutti però si de nostri, che del Paese ne aspettavamo la morte sicuramente, ed a momenti, giacchè non vi era per noi menoma speranza di vederlo guarito dalla sua mortale infermità per vera Etisia, tantochè nel tempo, che lui stette in Casa di sua Zia per paura d' infettazione non lo andai nemmeno a ritrovare; cercava però sempre notizia a suddetti Medici, o a qualche uostro Padre, che andava a ritrovarlo, perchè da lui chiamato o per confessarsi, o per consigliarsi, uno de quali un giorno mi disse, che voleva il sudettto Padre Francesco portarsi in questa Chiesa di San Micchele a visitare il Sepolcro del Servo di Dio e raccommandarvisi sulla certezza di ricevere la grazia, fu stimato però da me , o dagl'altri Padri impossibile questa sua risoluzione, per l'impotenza corporale, ma lui l'effettuo, visitò il Sepolcro, ma senza ricevere la grazia, portando seco nel ritorno un pezzo di Camicia usata dal Servo di Dio datagli da un Padre di questa Congregazione di San Micchele, che lui il Padre Francesco con fede poi vedendosi prossimo a morire l'applicò sopra la sua persona, e dopo copiosi sudori istantanamente ricevè la grazia, ne più d'allora a questo tempo il suddeto Padre Francesco ha sofferto simile infermità, come poi tutto questo mi confermò lui medesimo, portandosi nel Convento, raccontando distintamente il fatto .

Super 382. Art. Pr. fol. 1186. ter. Dixit. Agginugo, che come intesi dal Padre Francesco medesimo nel cacciar fuori la materia guasta, e marciosa, non che sanguinosa si sentiva tutta infiam- la exasperatio.

mata la gola .

Super 385. Art. Proc. fol. 1187. Dixit. Che il Padre Francesco era ridotto a tale stato, che sembrava un Cadavere vedendosi

partitamente le ossa, e deholissimo di forze.

Super. 386. Art. Proc. fol. 1187. Dixit. Che i suddetti Medici Morbus omni pharmaco. di Aquila, e Rainone trà gli altri medicamenti balsamici, espettoranti, e vescicanti applicati al suddetto Padre Francesco, gli fecero fare la dieta lattea, nel qual tempo, in vece di megliorare il male si avanzò da giorno in giorno .

Super 390. Art. Proc. fol. 1187. ter. Dixit. Aggiungo per averlo inteso dall' istesso Padre Francesco, che Egli in questa infermità Vigilia, cibi nausea, tusoltre della perdita del sonno, non potendo alle volte dormire sis molestissima. le notti intiere , della nausea al ciho , benchè fattogli delicata-

F 2 .

5. ing 2. Ceterorum syntomatum recrudescentiz Crurum edema accessit.

6. 193. Lentz febris, continuz tussis, ac purulentæ excretionis constantia ad momentum usque Sana-

§.194. Ægroti, contagii metu ab omnibus derelicti mors in singula momenta expectabatur .

6. 195. Æger applicita sibi V.S. D. Reliquia subitam obtinuit sanitatem .

. 196. Valetudinis perseveran-

\$. 19.7 Ex puris acrimonia gu-

5. 198. Cadaverica tabes .

mente

Dicta Testium

mente, era sempre egli inclinato al vomito per ragione della tosse violentissima, per cui era costretto a non potersi nemmeno nutrire.

Super, 392. Art. Proc.fol. cit. Dixit. Aggiungo per averlo inteso da suddetti Medici di Aquila, e Rajnone, che lo curavano, che vedendo disperata la guarigione al suddetto Padre Francesco lo lasciarono a sua discrezzione rapporto al cibo.

Super. 393. Art. Proc. fol. 1188. Dixit. Avendo Egli preso una tazza di cioccolata in un vasetto mio proprio, non ne feci dello

stesso più uso .

Super 395, Art. Proc. fol. 1188. Dixit. Agiungo, come Lui mi racconio, che l'gli fece questa Preghiera al Venerabile Servo di Dio. Caro Don Alfonso voglio vedere se veramente siete Santo, e Caro a Dio, io non voglio morire odiato da tutti per una morte così schifosa, che se m'intercedire questa grazia di sanarmi, voglio promulgare la tua Santità, e tutte l'Elemosine, che fo nell'anno, e con Processioni, o con Esequie le conserverò per pottarle al tuo Sepolero in ogni anno in rendimento di grazie.

Super 399. Ártic. Proc. fol. 1188. ter. Dixit = So per averlo inteso dall' istesso Padre Francesco, che Egli verso gl'ultimi giorni di sui infermità fit assalito da dolori si forti nel fianco, che durando questi non poteva nemmeno appoggiarsi sù di esso, ne respirare, e quando se gli siscitava la tosse doveva

premervi colla mano .

Super 406. Artic. Proc. fol. 1189. ter. Dixit = Intesi si dalla bocca del Suddetto Padre Francesco, che dai suddetti Professori d'Aquila, e Rainone, che la guarigione del detto Padre Francesco fit un vero Miraccolo.

Super 408. Artic. fol. cir. Dixit = Che la guarigione del suddetto Padre Francesco fu tenuta tanto da me, quanto dai suddetti Professori d'Aquila, e l'ajnone, e da tutti quelli, che l'inte-

sero , e lo viddero per vero Miracolo .

Ad. Rev. P. Seraphinus a Palma Sac. Prof. Ord. Minor. Reformat, in Coenobio Palmæ in ordine Testis XIX, annor. 43. circ. Juxta 43. Inter. Proc. fol. 1195. ter. & seq. Respondit = Mi ricordo bene per causa di propria scienza, che verso l' anno mille settecento ottantasei il Padre Francesco da Ottajano della mia stessa Religione, residente nel medesimo Convento di San Cennaro comincio a soffrire febbre unita ad un forte reumatismo interpollatamente, e per più mesi, senza però migliorare, nel mese di Marzo del susseguente anno mille settecento ottantasette si portò nella Terra di Poggio Marino a fare il Quaresimale, non ostante questa sua positiva infermità, mà appena giunse a fare due, o tre Prediche stentatamente, che si restitul di nuovo in Convento per non aver potuto tirare avanti; giunto cola, e crescendo da giorno in giorno il suo male con rigori di freddo, e di copioso sudore nel petto, nel declinare questi, verso i principi di Maggio dell' istesso anno mille settecento ottanta sette col consiglio de Medici assistenti Don Vincenzo d'Aquila Ordinario, e di Don Carlo Rajnone Estraordinario si portò in Napoli nell' Infermeria del postro Convento per consultare i Professori della

Æger ab ipsis Medicis derelictus.

§. 202. Scyphum, quo æger biberat Testis abjecit.

V. S. D. invocatio

§. 204. Ex supervento laterali dolore respirandi, tussiendique difficultas.

6. 205. Concors omnium de Miraculo vox.

De propria scientia

§. 206. Morbus ab i nitio gravis

\$.207. Septimo morbi mense Neapolitanos Medicos consulendos adivit, sed frustra.

Capitale, e mettere in uso medicamenti idonei, e corrispondenti alla sua infermità, mà vedendo, che non ostante i medicamenti presi ordinateli da quei Professori, il suo male in vece di far tregua si avanzava da giorno, in giorno stimò, essendo disperato il suo case, restituirsi in Palma per morire trà suoi Parenti, portandosi in Casa di una sua Zia quondam Isabella Ciordano, in dove si aggiunse al suo malore anche una tosse si forte, che la prima volta a relazione di chi lo essisteva, duro per circa sei ore continue, facendoli cacciar fuori dalla bocca gran copia di

sangue putrefatto, e marcioso, che anzi il Medico Ordinario Don Vincenzo d' Aquila coll' altro Don Carlo Rajnone furono di extussivit. sentimento, che da rotture di vomiche generate nel Polmone nasceva questo sangue marcioso, puzzolente, e putrefatto, Pus ex pulmone manare giudicandone prossima la morte per essere un vero Ettico, ne Medici affirmarunt. vi poteva essere mai piccolissima speranza di sua salute, tanto che domandati da me trovandomi allora Superiore del Convento se vi era speranza di poter guarirsi il sud letto Padre Francesco, mi risposero, che trà giorni sarebbe andato al Sepolero: non ostante però di temere d' andarlo a visitare per cagione d' infez- Egrotum in dies tumuzione, o di nausea, perchè ero obbligato a farlo come Superio- landum Medici pronun-

re, lo visitai una volta; in vederlo, restai fuor di me figurando- ciarunt. mi di mirare un vero Cadavere, e trattai immediatamente licenziarmi per non vedere quella gran quantità di materia guasta, e marciosa, che cacciava continuamente di bocca, e lo stuolo innume. Cadaverica macies , purabile di mosche che lo trafiggevano, a segno tale che domandato- ris copia, ac miserandus gli,come si sentiva, mi rispose son morto, datemi la Benedizione, ed insinuate a qualche nostro Padre che si facesse da quando in A teste exeuntium bene-

quando vedere per assistermi . Io però nel licenziarmi per darli dictionem , & agoni assicoraggio gli dissi, statevi allegramente, esso però soggiunse non stentia exposcit. esservi più speranza per lui, ed io lo conosceva l'enissimo, e con certezza, ripigliò esso il Padre Fsancesco restarli una sola speranza, che si era di volere portarsi a visitare il sepolero del VenerabileServo di Dio morto da poco tempo con fama di Santità, perchè sentiva, che Dio a sua intercessi one op rava molti miracoli: Io li risposi : come è possibile di portarvi cola ? rispondendomi , Meditatam ab zgroto V. che avrebbe pensato lui a farvisi condurre nella miglior manie. S. D. Sepulcri visitatio-

ra, tenendo io per certo, che morirebbe per strada: lo lasciai nem impossibilem Testis adunque, e mi ritirai in Convento dicendo a miei Religiosi, che il Padre Francesco stava prossimo a morire. Passati alcuni giorni per pura curiosità domandai al Medico Don Vincenzo mam agri mortem an-Aquila, che si era del Padre Francesco, ini rispose, passar nunciavit. meglio per avergli fatto Don Alfonso la grazia; giacchè da che si porto a visitare il suo Sepolero, e tornato in Casa sua per aversi applicato dopo un fortissimo dolore un pezzo di Camicia usata dal Servo di Dio, si addormentò, dormi per più ore contro il solito, svegliatosi si trovò bagnato da copiosissimi sudori, che penetrarono ancora i materazzi del suo letto, e questo per due volte nella seconda addormentazione . Passati alcuni giorni , Brevi moriturus , ad V.

venne in Convento avendogli io domandato della sua infermità, Ligorii reliquiz contami rispose, che Don Alfonso l'aveva fatto la grazia, e sentirsi ctum repente sanatus, in ottima salute, con mangiare, bere, e far spropositi nel ci- suum Coznobium adivit. bo con raccontarmi la preghiera da lui fatta al Venerabile Servo

€. 108. Invalescente morbo æger insignem puris copiam

Una spes ægro nullam sperare salutem .

6. 211.

6. 212.

6.214. authumabat .

6. 215. Idem sodalibus proxi-

Sanati erga V. S. gratitudo, ejusque valesudinis perseverantia.

4. 218.

hibita .

Dicta Testium di Dio, el'applicazione di una pezza di Camicia datagli da Padri di San Michele Missionari sul petto, e che se li faceva la grazia di vivere, giacchè lui non voleva morire di quella infermità schifosa, avrebbe ogni anno visitato il suo Sepolcro con l'offerta di quanta Cera si procacciava in ogni anno, come infatti ogni anno lo viene a visitare con portargli tutte quelle cose procacciatesi, e mi costa, che d'allora sin oggi il suddetto Padre Francesco sta perfettamente sano senz' aver sofferto alcun altropositivo incommodo .

Pharmaca in irritum ad-

Juxta 73. Inter. Proc. fol. 1198. ter. Respondit = So che i suddetti Medici Don Vincenzo, e Don Carlo apprestarono nel principio dell' infermita al suddetto Padre Francesco rimedi pettorali balsamici, e risolventi coll' uso ancora della China, e del latte, brodi di Rane, ed altri medicamenti, che l'istessi Professori stimarono idonei, mà tutti di inutile riuscita, e questi da tempo in tempo, e secondo la necessità, e poi continuamente il brodo per prolungargli un altro poco la vita sino al giorno, che ricevette la grazia

f.219. De Prodigio omnium consentio .

Juxta 78. Inter. Proc. fol. 1199. Respondit = Propalata dall' istesso Padre Francesco, ed altri, che sapevano la di lui mortale infertà, ad aspettavano di breve sentire la morte, la miracolosa guarigione in persona del suddetto Padre Francesco, non vi è stato alcuno, che ne abbia detto, o scritto in contrario, o che n' abbia dubitato .

6. 220. Puris acrimonia gulam adurebat .

Super 382. Art. Proc. fol. 1199. ter. dixit = Mi rimetto a quanto ho deposto nell' Interrogatorio quarantesimo, aggingendo per averlo inteso dire dalla propria bocca del suddetto Padre Francesco, che nel cacciare, che faceva, quella materia corrotta, e guasta sentiva come un fuoco nella gola.

§. 221. Puris exerctionem totalis virium prostratio comitabatur .

Super 385. Art. Proc. fol. 1200. dixit = So per averlo inteso dalla bocca del medesimo Padre Francesco, che dopo lo spurgo della materia marciosa, restava in maniera indebolito, che non si fidava di dire parola alcuna, durandogli questa debolezza quasi un quarto d'ora dopo la vomica .

5. 222. Febris continua. Super 386. Art. Proc. fol. cit. dixit = Ho inteso dire da Medici. suddetti, che curavano il detto Padre Francesco, che non lo lasciò mai la febbre sino alla sua miracolosa guarigione.

6. 232. Napolitani Medici certam pthysim prznuncia-Verant .

Super 388. Art. Proc. fol. 1200. ter. dixit = Mi rimetto a quanto ho deposto nell' Interrogatorio quarantesimo, aggiungendo, come intesi dal suddetto Padre Francesco, che i Medici Napolitani gli dissero, che il male suo era grave, e gli ordinarono la cura lattea, dicendomi che lo riduceva all' Ettisia.

Crurum inflatio.

Super 391. Art. Proc. fol. cit. dixit = Mi ricordo benissimo , che nel giorno, che visital il suddetto Padre Francesco teneva le gambe gonfiate .

Super 396. Art. Proc. fol. 1201. dixit = So per averlo inteso dallo stesso Padre Francesco, che lui nel portarsi al Sepolcro del Servo di Dio svenne per istrada, e dopo il doloroso viaggio giunto in Chiesa, dove era il suo Sepolcro, vi ci si raccomando fortemente, e con molte lagrime, ricevuta poi dal Padre fù Don Andrea Villani la pezzetta di Camicia se ne ritornò in Palma in Casa della Suddetta sua Zia .

Super

Super 397. Artic. Proc. fol. 1201. ter. Dixit = soggiungo per averlo inteso da lui medesimo, che dopo visitato il Sepolero, e ritornatosene in Casa di sua Zia, seguitò il male dell' istesso tenore, senza neppure potere sedere da se stesso senza ajuto, o stare in letto senza l'appoggio di più cuscini, divenuto un vero scheltro, come lo viddi ancora io nel visitarlo.

Super 398. Artic. Proc. fol. cit. Dixit = So per averlo inteso dallo stesso Padre Francesco, che nell' ultimo di sua malattia se Gula exulceratio.

gli fecero delle piaghe nella gola .

Super 401. Artic. Proc. fol. 1202. Dixit = So per averlo inteso dire dallo stesso suo Confessore Padre Fra Clemente di Palma del suo medesimo Ordine, che lo confesso, ma gli differi il viatico per l' ora avanzata .

Super 408. Artic. Proc. fol. 1202. ter. Dixit = Agginngo, che detta guarigione del Padre Francesco d' Ottajano fu tenuta dagli stessi Medici per un vero Miracolo .

Die 17. Maii 1797. Rini Judices Delegati ( Proc. fol. 1071. ter. & seq. ) elegerunt excellentiores in Medicina Professores hujus Civitatis Nuceriæ Paganorum Don Bernardum Attanasio, & Don Aloysium Pepe, ad diligenter observandum, & experiendum, an dictus Pater Franciscus ab Ottajano revera perfecte convaluerit a suo asserto morbo, a quo per Intercessionem Dicti Venerabilis Servi Dei miraculose evasit, & usque adhuc in sua perfecta sanitate perdurat, vel dictus morbus iterum recursus fuerit, aut reverti incipiat.

Sequitur Relatio I. Periti sub die 22. mensis Julii 1797. Proc. fol.

1076. ut infra.

Excellentissimus D. Bernardus Athanasius Medicus Physicus Nucerinus Juxta 79. Interrog. Proc. fol. 1076. & seq. Respondit = Essendo io stato eletto ad osservare il Padre Francesco da Ottajano dell' Ordine de Minori Riformati di S.Francesco d'Assisi, se oggi gode perfetta salute, e se le sue disposizioni corporali lo minacciano d'incorrere nuovamente in una pericolosissima infermità, che soffri da circa dieci anni, in guisa che oggi non si possa punto dubitare della continuazione dell' ottenuta sanità , o che possa recidivare nel detto incommodo. Ho ricevuto dal suddetto Padre Francesco da Ottajano la relazione di detta sua infermità ne seguenti termini . Mi ha detto il cennato Padre Francesco, che nel mese di Novembre del mille settecento ottanta sei încorse în una febbre putrida reumatica , la quale fu curata dai Medici Ordinarii, ed Estraordinarii Don Vincenzo d'Aquila, e Don Carlo Rajnone nella maniera, che si doveva; indi inciampò in una febbre terzanaria, dalla quale anche si vidde libero nel mese di Febraro nell' anno seguente, motivo per cui determinò andarsene a predicare, come fece infatti, incominciando la predicazione nel primo di Quaresima di detto anno, e dopo la quinta Predica fii obbligato licenziarsi da detta Predicazione, perchè di nuovo sorpreso da rigore febbrile, indi da febbre positiva dell'istesso genere, che la soffri nel mese di Novembre dell'anno passato, detta malattia duro più settimane, dalla quale anche si vidde libero da convalescenza in qualche maniera penosa, subito da questa riavuto, e volendo incominciare li suoi

Summa virium prostratio, ac sceleti effigies in extremo morbi statu.

6. 227. Medicorum sententia de

> Electio Peritorum ex Officio .

Miraculo .

Relatio Periti I. ex Officio .

6. 228. Morbi Historia .

goliti Esercizi letterari, e manuali ai nove di Maggio dell'istesso anno mille settecento ottantasette fù sorpreso da una Tosse convulsiva, sotto della quale caccio una quantità di materia linfatica, che allago tutta la stanza; ma poi verso mezza notte, comecchè il povero Infermo giaceva in letto senza lumi intese nella sua bocca una materia dolce, dubitando lui, che questa non era simile a quella, che prima aveva cacciata fuori, stimo buttarla vicino al muro a fianco al suo letto, per cui venuto l'Infermiere al far del giorno, trovò essere quella materia con una grande quantità di sangue, e marcia, sù di tale osservazione immediatamente il Superiore del luogo coll'assistenza del detto Infermiere andarono a chiamare i Medici Ordinario, ed Estraordinario di quel Convento, li quali essendosi subito condotti nella stanza di esso predetto Infermo, ed avendo esaminato tutti i sintomi accaduti nella notte antecedente, la qualità de polsi, che erano febbrili, determinarono, che tale accidente, ed evacuazione per bocca succedute erano tutte aperture di vomiche Palmonali, le quali si cominciarono a curare con dolci espettoranti , ma a proporzione , che una di queste vomiche terminava si suppuravano delle altre, perchè da tempo in tempo il povero Infermo era assalito da qualche leggiero rigore di febbre avanzata. calore, e spurgo sanguigno, e marcioso, che si cacciava con tosse molesta, e pertinace, qualche leggiero affanno, ed un dolore ottuso, che girava per la machina vitale, e propriamente nelle vicinanze della mammella destra; in tali angustie di cose consulto varii Professori, e vicini, e della Capitale, li quali quantunque gli avessero prescritti de buoni, e delicati rimedi. ciò non ostante la malattia si rendeva sempre ostinata, perchè si aprivano da tempo in tempo delle nuove vomiche sempre accompagnate da sopra accennati sintomi, motivo per cui si ridusse l'Infermo nel terzo stato della Tisichezza Polmonale, perchè le febbri erano continue, la voce rauca, e fievole, l'abito del corpo tutto emaciato, e consunto, gonfiore negli arti inferiori, che cominciava dalle piante de piedi, e si estendeva perfino alle ginocchia. In tale scabrosità di Malattia, la quale si era talmente avanzata, umano ajuto più non ci era, correva il mese de Agosto dell'istesso anno mille settecento ottantasette, in cui intese la morte del Servo di Dio Don Alfonso Maria di Liguori , a cui con viva fede si raccomando, e determino ad andarlo a ritrovare, purchè le forze lo reggevano, ed infatti essendo venuti i Medici Ordinario, ed Estraordinario, gli racconto la sua determinazione, i quali gli dissero, che solo questo ajuto del Cielo lo poteva soccorrere, altrimenti essi non avevano più mezzi umani ; onde per accelerare il povero Infermo nella fiducia , che aveva concepito verso il Servo di Dio Monsignor di Liguori etimarono avvalorare le forze dell' Infermo con buoni brodi medicati, latte caprino, ed altri umani soccorsi acciò acquistato un tantino di forze avesse potnto andare a buttarsi sopra del Sepolcro del detto Servo di Dio , come infatti esegui , perche net dì diecisette di detto Mese di Agosto dello stesso auno sopra un Somaro accompagnato da altra Persona, si portò in Nocera do Pagani , e propriamente nella Chiesa di San Michele de Padri

Confirmate Pthysis si-

§. 230. Juscula ægroto jussa ad addendas ej vires quo V. S.D.Sepulcrum adire va-

della Congregazione del Santissimo Redentore, in dove arrivato immediatamente, si butto con viva fede, e con lagrime agl'occhi sopra il Sepolcro del sudetto Servo di Dio pregandolo caldamente che l'avesse liberato dalla malattia, che soffriva, perchè, non giacche non voleva morire, ma perché voleva essere libera. Sepulcrum. to dalla malattia schifosa, come dalla Tisichezza Polmonale, per cui tutti l'abborrivano, e lo schifavano : da queste, e replicate preghiere si accosto il fu Reverendo Padre Don Andrea Villani allora vivente, e Rettore della Congregazione, stimo farlo alzare, perchè sfinito di forze.condurlo sopra a ristorarlo, come meglio si poteva il paziente, per cui gli cercò qualche Reliquia di detto Servo di Dio, ed il detto Don Andrea Villani stimo dargli un pezzetto di Camicia, che lui con viva fede si ricevette, e si ritirò nella sua propria Casa, dove di nuovo fù assalito da aper ture di vomiche, che lo ridussero in uno stato così deplorabile, che non ammetteva più ajuti umani , per cui stimò meglio ricevere tutti i Sagramenti anche per ordine de Medici , onde essen-, dosi solamente confessaro la sera de ventinove Agosto differi perla mattina seguente di ricevere gli ultimi Sagramenti: intanto pieno di fiducia si raccomando di nuovo al Servo di Dio; indi si fece preparare da una sua Zia alcuni tagliolini in brodo, e quelle mangiati fù preso da un dolce sonno, che duro per cinque ore continue, dal quale svegliato si trovo baguato da un copioso sudore, ed ascingatosì coll' ajuto di detta sua Zia, ed assicuratala della grazia ricevuta dal Servo di Dio, di nuovo si addormento, e. svegliatosi la mattina si trovò egualmente bagnato da sudori; locchè riferito da detta sua Zia al medesimo Ordinario, questo lo pronunció morto, ma entrato nella sua stanza, ed osservatolo senza febbre, cessato lo spurgo senza inclinazione al vomito, ripigliato nel colore naturale, sano di forze, e sgonfiato ne piedi, non potè fare a meno di dire Miracolo; ora avendo io ricevitto tale Relazione, ed avendo esaminato minutamente le circostanze, ed i sintomi, che accompagnarono la lunga infermità del suddetto Padre Francesco da Ottajano, ed avendo con' esattezza osservato, ed esaminato lo stato presente del medesimo vedo, che ora non più concorrono nel medesimo segni della sua sofferta infermità, che anzi gode perfetta salute, ne portar. Sanationis perseverantia seco indizio alcuno, che possa far dubitare di recidivazione in a Perito pronunciata. detta sua infermità, e la ragione si è in primo luogo, perchè il detto Padre stà bene impinguato, discorre, cammina, agisce, predica, confessa, el in ogni sna azione si vede libero, per quanto egli mi ha riferito da difficoltà, di respiro, anzi se vi fosse qualche ombra di sospetto di magagna rimasta nelle viscere Polmonali si vedrebbe qualche rossore nelle gote, da cui è dell' intutto libero ; di più le scapole , ed il collo , è nella sua naturale proporzione.

lo Dottor Fisico eletto Bernardo.

Attanasio ho deposto come sopra.

Excinus D. Aloysius, Pepe Medicus Physicus Nucerinus Juxta 79. Inter. Proc. fol. 1081. ter. & seq. Respondit = essendo stato eletto per ragione della mia Professione, che esercito da molti anni di Dottore Fisico ad osservare, se nella Persona del Padre.

V. S. D. invocatio supra

6. 272. Ob instantem mortem Sacramentorum præscri-

Iterata V.S.D. invocatio.

5. 235. Repentina sanatione curæ Medicus obstupuit .

Plusten as much p \$ . 237. . \ intro \sa Pulmonariæ substanting integritatis .

> Relatio II. Periti ex Officio.

50 Dicta Testium
Francesco da Ottajano dell'Oordine de Riformati concorrono in-

dicii , e segni tali , che facevano argomentare di essersi egli risanato da una infermità pericolosa sofferta da circa dieci anni , e se lo stato attuale del detto Beligioso sia tate , che non faccia punto dubitare della continuazione de suoi incommodi , o di recidivazione del sofferto male, los intesa la relazione, che il dettu Religioso mi ha fatto de passati suoi incommodi , dalla quale ho

rilevato, che egli sul principio fù bersagliato da una febbre del

genere delle putride remnatiche, la quale non obbedendo alle solite medicine, che l'arte a casi simili apprestar suole, aven-

5. 238. Morbi initium & progressus .

> do la bile acquistata una acrimonia, e denzità, nel tempo istesso degenerò tal febbre in un attacco alle viscere addominali, ed al petto, sotto una divisa però senza dolori prima, e di vomiche sanguigne, indi con uno spurgo di un icore pure simile, quale unito con una febbre alta, e col rompersi periodicamente dette vomiche si vidde l'Infermo suddetto a capo di qualche tempo ridotto in uno stato tale, che da chinnque Professore era dichiarato per un vero Tisico, per conseguenza infallibilmente tracollar doveva, tanto maggiormente, che a misura prendeva qualche sorta di rifezzinncola per i visceri suoi infievoliti al non plus ultra, e per i succhi concorrenti alla digestione all' intutto depravati, era costretto il detto Infermo a restituire cum reverentia tutto ciò che se li dava per puro sostentamento, ne fin qui la malattia cesso, che anzi per una continua remora trovata dagli umori di primo, e secondo genere nei visceri eddominali suddetti se gli manifestò una specie Seucoflemanzia, la quale gonfiò in maniera secondo mi ha riferito gl' ossi interiori (forte dicendum arti inferiori, che l'Infermo era inabilitato non solo a non potersi alzare da letto, má neppure, volendo, ficcar poteva i piedi in qualche larghissimo pianello. Avendolo io ora osservato nello stato presente mi sono bastevolmente accorto, che abito riguardo, ed al solito, e vermiglio colore riguardo l'estenzione, e la

Periferia dell'intero suo busto, avendolo interrogato se mai soffriva affanno, tosse, dolore di testa, e di petto, se mai diggeriva a dovere ciò che mangiava, se mai nel campninare aveva spossatezza, se mai nella Predicazione era impedito, el interrotto da voce rauca, se mai in somma fin dall'essersi delellata l'antica mortale malattia aveva sofferto, o pure per intervallo, incommodo alcumo o di catarro, o di tosse, o se mai sviluppati si fossero furieri dell'antico tragimalore; dalle sue catagoriche risposte

hò gindicato, siccome giudico, che il suddetto Religioso gode

una perfetta sanità sgombra da tutti i sintomi, che l'accompa-

gnarono nella passata sua infermità, in guisa che non rimane verun dubbio, che egli continua nella sua guarigione, ne vi sono argomenti, li quali possono far sospettare la recidiva-

Sanationis signa .

§. 240. Ejusdem sanationis perseverantia.

zione ne' passati malori .

Io Dottor Fisico eletto Luigi Pepe ho deposto come sopra .

### SUPER III. MIRACULO

Repentinæ absolutæque sanationis Caroli del Vecchio Clerici Tyronis Congregationis SS. Redemptoris ab Hæmoptysi cum acuto pectoris, totiusque corporis dolore rheumatico, tussique violenta.

### Ex Proc. Apost, Nucerino

R. D. Carolus del Vecchio Preshyter Dioec. Aversance annor. 30. circ. in ordine Testis XLVI. Examinat. die 6. Oct. 1802. Juxta 40. Inter, Proc. fol. 3146. ter, & seq. respondit = Aggiungo un Miracolo sortito in mia Persona nel tempo del mio Noviziato in questa Congregazione del Santissimo Redentore. Essendo d'età di anni sedici nel giorno dodici di Marzo del mille settecento ottantotto, fui assalito da un terribile rigore pettorale. il quale nell'anmentarsi, che fece, mi recò sensibilissimo dolore accoppiato ad una tosse orrida, e convulsiva, per cui furo- Adolescens peccoris dolono costretti i Padri di mettermi a cura , chiamato a tal uopo il re, violentaque tussi cormedico ordinario di questa Congrezazione per nome. Don Reus. Medico ordinario di questa Congregazione per nome Don Fraucesco Desiderio, il quale mi fe soggetto per curarmi a vari medicamenti con ordinarmi più salassi, e vessigatori, e quanto più si adoperavano da me, tanto più quello sputo di sangue, Sanguinis per os excreache dal principio comparve, crescava a dismisura, così che do- tio, nec venz sectionibus, po vari giorni, val quanto dire dai dodici del sopracennato Me- acc vessicatoriis cessit. se, che buttai sangue fino ai diecisette dello stesso io stiedi cattivissimo, ed il male in vece di far tregua, o lasciarmi, crebbe, ne punto diminuissi a tal segno, che nel giorno dieciotto Vivi cruoris excretio quo dello stesso da tempo in tempo lo buttai più che vivo, ed in tidie magis aucta. quantità, tanto che vedendo il Medico quasi il caso disperato, temendo dell'uria sottile, e purgata, dove io soggiornava, mi fece calare ad una stanza più comoda, e di aere meno asciutto togliendomi sulle braccia, si il mio Maestro de Novizi il Reverendo Don Diodato Criscuoli, in unita di altri Fratelli, stante Virium prostratio, dolo-la mia somma delibolezza, e l'eccessivo dolore. Situatomi sul risque augumentum letto senza poter trovar sito, venuto il Medico, e vedutomi in quella estrema miseria, che anzi aggravato d'affannoso respiro, tantoche mi tenevano, ed esso Medico, e tutti di questa Congregazione per già spedito, di modoche ne scrissero a' miei Genitori, mi diede morto per morto un estremo medicamento una pillola di Etiope vegetabile mischiato con certo latte di Amando- ægri salus desperațur. la , ma fu vano ancora questo rimedio , quindi nell'ultima disperazione per volonta Divina il mio Maestro de Novizi di sopracennato mi disse, Fratello del Vecchio, diciamo tre Cloria Patri alla Santissima Trinità, ed in così dire diede di piglio ad un quadretto del Venerabile Servo di Dio, da me stesso conservato, ed a certi Capelli del detto Venerabile Servo di Dio, che da me per divozione si conservavano, e tutto mi applico sopra del petto, ed applicando detto quadretto, e capelli del Servo di Dio, all'istante non intesi più male alcuno, e tanto valido di V.S.D. opes invocatur. di salute, che io stesso mi viddi confuso, non sapendo se fosse

Sanatus .

A Medico Sodalibusque

Invocationi, ipsius ægri stupore, sanatio repente successit.

f. 8. Illico pectoris, totiusque corporis dolor evanuerati

§.9. Subita virium restitutio.

Miraculo tyronum Magister obstupuit.

6.11. Physico invocationis momento Miraculum evenit.

§. 12. Sanationis perseverantia Post annos quathordecim.

\$.13. Post hac, nec ingentes labores, nec aeris intemperies, æneum Sanati pectus infirmare valuerunt.

vero, o no quello, che mi era succeduto, anzi quantunque nell'applicarmi il ridetto Maestro de Novizi il citato quadretto, e capelli, mi ricordava di avere avuta una fiducia grandissima, che mediante l'intercessione del Venerabile Servo di Dio sarei rimasto senza meno guarito, pure al fatto istantaneamente accaduto, tanto restai sorpreso, che non ebbi neppure animo di dirlo al Maestro de Novizi ; sicche aspettai , che fusse uscito per altri suoi affari dalla mia stauza, e poi mi posi a menarmi, e rimenarmi per sopra il letto, e tutto mi torceva, e contorceva per vedere se avessi inteso più stimolo alcuno al petto, quando momenti prima non trovava sito nel letto, ne riposo di sorta alcuna, anzi mi vedea tutto oppresso, ed in un mare di dolori. Mentre così tutto mi stava torcendo, e contorcendo sul letto per sperimentare se vera fosse la Crazia ricevuta, la forza era si grande, che mi era venuta, che entrato in quel tempo un Fratello chiamato Fratello Leonardo Cicchetti, mi domando come mi sentiva, ed io risolutamente risposi: Ti vuoi fare una poniata? Il detto Fratello, che momenti prima ini aveva veduto quasi estinto nel sentirmi così parlare si parti quasi confuso, ed io chiamato il Maestro de Novizi di sopra citato le dissi : Padre, Monsignore mi ha fatta la Grazia, io sono sanato, sto bene, e mi voglio alzare; il detto Maestro de Novizi cominciò a gridare Grazia, Grazia. Essendo dunque il Miracolo se non se un'opera straordinaria dell'Onnipotenza di Dio superante le forze della Natura si Angelica, che Demoniaca, e che opera all-istante, asserisco, che questa mia curazione istantanea operata dall'Ounipotenza Divina per mezzo dell'invocazione del Venerabile Servo di Dio sia tutta estraordinaria, e Divina a differenza della Crazia, che opera colle forze naturali, e periodica-

Jaxia 80. Inter. ex efficie Proc. fol.3149. resp. Aggiungo solo all' Interrogatorio quadragestino, che nell'applicazione del quadietto, e capelli del Venerabile Servo di Dio oltre della gran fiducia, che io aveva, che sarei stato all'istante guarito, aggiunsi nel mio pensiere la seguente preghiera, che con vivezza interna accompagnai: Monsignore se è di gloria di Dio, e sulute dell'Avima mia fitemi sur bene; quale preghiera interna da ne stesso terminata all'istante ogni male mi si passò!

Super 412.Art. Pr. f.cit.ier. dixië Dall'ora in cui ricevei la grazia sino al momento, in cui mi ritrovo, facendo la presente deposizione che importa il tempo di circa anni quattordici, io non ho inteso più male alcuno al petto, e quantunque avessi fatte grossissime fatiche di Missioni sino a tirare due volte a fila la Predica grande, sino a fare due Quarcsimali assieme in due Chiese differenti, predicando la mattina ad ma Chiesa, ed il giorno all'altra, pure mi sono inteso sempre valido, e forte, el alle volte avendomi nei viaggi piovuto giornate imiere sulle spalle, ed avuto male ricetto, mi ho inteso flussioni si alla Testa, ma sempre forte, fortissimo il petto, In una parola il petto posso dire essere in me divennto di bronzo, di modoche potrei fare qualunque sforzo, e qualnoque azione senza timore alcuno, e senza che sentissi minima pena.

Super Miraculo III.

Idem in Process. Ordin. Nucerin. Juxta 15. Interrog. Process. fogl. 528. terg. respondit; Depongo un prodigio operato da Dio per intercessione del detto Servo di Dio in mia Persona, alla cui intercessione io caldamente mi raccomandai, e fit in questa maniera. Alli dodici Marzo di questo corrente anno mille settecento ottantotto mi sentii una grande asprezza nel petto, la quale si cominciò a l'avanzare a poco a poco, tanto che mi si fisso un dolore insoffribile al petto con una tosse secca convulsiva : avendomi applicato il Medico chiamato vari medicamenti, replicate cavate di sangue, visciganti, ed altro dal detto violentaque tussis. giorno dodici fino alli diecisette di detto Mese, il male incambio di cedere, più s'inaspriva, tanto che nel giorno dieciotto poi buttai due bocconi di sangue vivo interpollatamente, e la Vivi sanguinis repetita notte seguente ne buttai due altri bocconi più grossi de primi evomitio. uno successivo all'altro . Venne il Medico la mattina Don Francesco Desiderio, Medico Ordinario di questa Casa, ed avendomi veduto in tale stato, mi fece prendere una pillola con certo latte di amandole, e mi ordino, che mi avesse cavato altro sangue colle mignatte. Presi la pillola, e come il dolore cre- intollerabilis dolor. sceva, ed era insoffribile senza potermi muovere di niun lato. E lasso circa un mezzo quarto d'ora, mi ricordai, che il Padre Criscuoli mi aveva fatto fare prima di prendere la pillola una raccomandazione a detto Servo di Dio Monsignor Liguori con avermi data ancora una cartellina dell'Immacolata Concezione, tornai altra volta nell'istesso istante a raccomandarmi al medemo, e mi applicai sul dolore una figura del medes mo con alcuni suoi Capelli, che mi erano stati dati prima di cidere aminalato, e pieno di fiducia, li dissi: Monsignore, se è di gloria di Dio, e profitto dell' Anima mia, io voglio star bene; e tan- V. Fundatorem invocat ta era la fiducia mia in dire tali parole, che io teneva per certo, zer subitoque sanatur. che finite di dire le medeme, io sarci risanato, come in fatti accadde, perche finite di dire dette parole, io mi sentii sano totalmente, e cosi ho continuato sinora, siccome le Signorie Vostre mi veggono.

Excinus D. Franciscus Desiderio Medicus Physicus Civitat. Nucerinæ annor.64. circ. in Ordine Testis XL. examinat. die 6. Octob. 1797. Junta 45. Inter. Proc. fol.2766. ter. respondit Ho inteso, che Iddio per intercessione del suo Servo abbia operati diversi Miracoii, ma a me non costano, se non uno, di cui sono Testimonio di veduta. Essendo io Medico Fisico Ordinario di questa Casa de Padri del Santissimo Re lentore sotto il titolo di San Michele di questa Università de Pagani, fui un giorno chiamato per visitare il Novizio allora della suddetta Congregazione Carlo del Vecchio, e lo trovai abbattuto, e per dir così guinis copia viribus dein agonia di morte per il tanto sangue buttato dal petto, che se visus est. anal non erro, ne trovai due vasetti ripieni, e l'avendolo animato, ed incoraggito, trattai di preparargli quei rimedii specifici, che si sogliono usare in simili circostanze, e frà gli altri una pil lola di Etiope vegetabile; prescritti tali rimedi partii per ritornarmi a casa dopo d'avere concertato coi Padri, che mi a vevano detto di avere mandato a chiamare un altro Professore per nome Don Bonaventura de Luca per fare un congresso ; fui

Morbus, ejusque sanatio mense Martio 1788.

Acutus pectoris dolor,

8.19. Adoletcens excreti sanstitutus agonizare Testi G.20. Repentina sanatio.

\$-21. Sanationem non ab arte, sed ab una Divina ope Testis agnovit operatam.

Quas temporis diuturnitas e mente deleverat, morbi circumstantias repetita narratio in mentem revo-

\$.23.
Aeger inter substinendum
pondus acuto pectoris dolore corripitur.

§.24. Idem totius inde corporis rheumatico dolore affectus est.

6.25.
Rheumaticis oppressus
doloribus in pedes amplius sistere nequit.

chiamato mentre, che mi trovava a tavola, ed essendo tempo di Quaresima cercai di spicciarmi subito del pranzo, e mi porta in questa Casa, ove appena giunto, trovai nella Porteria diversi soggetti, che in vedermi, giulivi, e contenti mi dissero: Non occorre più Medici, giacche abbiamo il nostro Medico Monsignor Liguori, che le ha ottenuta la grazia; risposi subito, godo di questo fatto; ma lo credo effetto dell'Etiope dato, e visitando l'Infermo lo trovai giulivo, con petto largo, e libero da quelle stretture, che pativa la mattina, trovai cessato il sangue, e quasi tutti li sintomi, che lo accompagnavano;

Dicta Testium

bito, godo di questo fatto; ma lo credo effetto dell'Etiope dato, e visitando l'Infermo lo trovai giulivo, con petto largo, e
libero da quelle stretture, che pativa la mattina, trovai cessato il sangue, e quasi tutti li sintomi, che lo accompagnavano;
ed osservando tutto questo, risolutamente dissi, che se la trovata miglioria era per durare ore, o al più qualche giorno, doveva attribuirsi ad effetto del rimedio, se però fosse stata durevole, e permanente non poteva dubitarsi della grazia. Il fatto
però si fu, che più non si vidde il sangue, ne i sintomi, che lo
accompagnavano, e da lazandosi da sano, cominciò i soliti eser-

cizi di Novizio.

Idem electus ex officio die 6. Octob. 1802. ad examinandam valetudinis perseverantiam Juxta 79. Inter. Proc. fol.3157. & seq. respondit Per eseguire con puntualità, e verità insieme l'incarico addossatomi qual Dottor Fisico, di riferire, e dare secondo la Medica esperienza il mio sentimento sulla sofferta infermità di Don Carlo del Vecchio di San Cipriano Casale di Aversa al presente in questa Città di Nocera de Pagani, sebbene fussi stato da ventidue anni circa Medico Ordinario di questa Casa di San Michele de Pagani de Reverendi Padri del Santissimo Redentore, e per conseguenza il Medico curante del medesimo, che trovavasi Novizio in essa Casa, quando la soffri, non sovvenendomi tutte le circostanze del sofferto male, ho voluto dalla sua hocca sentirne la narrazione. Egli come quello, che ne senti gl'incomodi, mi ha riferito, e mi ha fatto ricordare benissimo, che stando, come dissi da Novizio in questa Casa, e propriamente nell'anno mille settecento ottantotto, in tempo degli Esercizi, che in essa sogliono darsi in Quaresima, fu destinato, perchè di buona salute, sebbene gracile di complessione a servire alla Mensa a quelli, che in detto anno vi concorsero, i quali non essendo pochi di numero, e bisognando molto assisterli, l'obbligarono a far qualche sforzo di più di quel, che poteva. In trasportando una volta una tavoletta pesante pel troppo numero de piatti, li occorse di sentirsi come un colpo nel petto, che glie lo lasciò addelorato con forte, ed acuto dolore, ed esso malgrado prosegui a servire sino alla fine della tavola, dopo la quale sebbene sudato senza cambiarsi si pose a letto, su cui non poteva trovar sito per lo spasimo suddetto; ma finalmente prese sonno, e svegliatosi poco dopo si sentì tutte addolorate le membra, ed aumentato il dolore nel petto. Sforzossi per quanto pote di farsi gli atti comuni del giorno, come si pratticano in essa Comunità di mezz'ora di lettura spirituale, ed altrettante di Orazione in particolare nelle proprie stanze dopo il riposo, ma non reggendosi, ne seduto, ne inginocchiato, ne coricato per terra, ricorse al Maestro de Novizi allera il Padre Don Diodato Criscuoli, che inteso il fatto, ordinolli di mettersi a letto, e mi fece chiamare. Esaminato io allora il tutto accorsi al male con salassi, pediluvj, vessicanti, ed altri specifici, che l'arte Medica mi suggerì, ma tutto fu invano, giacchè ostinati i dolori del corpo, più si avanzava quello del petto, a segno, che dopo cinque, o sei giorni cominciarono a vedersi dietro una tosse forte, alcune rasche tinte di vivo sangue, e finalmente la Ingravescente pectoris, notte alcuni bocconi dell' istesso sangue, che come mi uissero del violentam tussimi vivum allora quelli, che l'assistevano, e nni ha replicato il detto del violentam tussimi vivum criorem expuit, e conotte alcuni bocconi dell' istesso sangue, che come mi dissero corporisque dolore post Vecchio, la sera furono interpellate, e sussecutive la notte . muisque . Ritornato a visitarlo la mattina, trovai il Paziente abbattutissimo di forze con respiro stentato, ed affannoso, che mostrava Doloris tussique venevoler fra breve esalar l'Anima, non lasciai d'incoraggirlo, e mentia post repetitam per raffreuare quel sangue, di cui trovai alcuni vasetti, di pre- cruoris excretionem, grascrivergli una pillola d'Etiope vegetabile, ed appuntato un con-vi accedente Dyspnoea, sulto con Don Bonaventura de Luca di felice memoria, che i animamexalare videbatur Padri mi dissero aver mandato a chiamare, e che venuto me ne avrebbero avvisato, mi licenziai. Ritiratomi in Casa mentre, stava a tavola mi vedo chiamato, e finito con premura il pranzo, mi portai in essa Casa di San Michele, ove appena vedutomi al basso alcuni di quei Padri giulivi , ed allegri mi dissero; non bisognano più Medici , mentre Monsignor Liguori nostro Padre l'ha fatta da Medico, e le ha ottenuta la grazia. Mi ricordo benissimo di aver loro risposto, che la grazia fatta l'aveva l'Etiope vegetabile raffrenando il butto del sangue, che perciò hisognava dar tempo per vedere se ritornasse l'incomodo, e poi decidere. Salii però sopra per visitare l'Infermo, e contro ogni Testis prater expectation mia aspettativa lo trovai sollevatissimo, che liberamente respirava, quando la mattina non poteva neppure aprire la bocca, num invenit. l'intesi parlare liberamente, ed egli stesso mi racconto, che la mattina presa la pillola di detto Etiope vegetabile, vedendosi avanzare l'affanno, per insinuazione del suo Padre Maestro de Novizj, erasi con gran fervore raccomandato all'oggi Venerabile Monsignor de Liguori, applican losi sul petto una sua Imagine con alcuni suoi capelli, ed appena finita una per altro breve preghiera, si era inteso rincorato, rinforzato, e sollevato in Miraculum ab invocata modo, che non sentiva più nemeno incommodo. Infatti dopo V. Ligorii operacceptum averlo fatto stare per cantela , ed assicurarini del fatto qualche audiit . altro giorno a letto, alzossi benissimo, prosegui il Noviziato, fece sano la sua Professione, applicossi agli studi, fu poscia mandate in Sicilia, da dove ritornato in perfettissma salute, si trova per alcuni giusti motivi in sua Casa, ove uni assicura di recidivam. aver fatto sino degli sforzi senza menomo risentimento del netto. Questo è stato il fatto narratomi, e che mi sono bene ricordato, da cui sembrami a mio giudizio l'infermità sofferta essere stata una vera emottisi , giacche al vomito del sangue si accom- Morbum fuisse Hamonpagnarono somma difficultà di respiro a segno che non poteva thysim cum acuto dolore nemeno aprire la bocca, tosse violentissima con dolore anche Perius pronuncia: acuto, ed esenzione da febbre, avendolo se mal non mi ricordo sempre osservato con sola agitazione, e durezza nel polzo. Il sangue lo giudicai , e lo stimo sboccato da vasi de brouchi del Ager febri caruit .

Remedia incassum adhi-

5.27.

675 4.30. . B Ab ipso Sanato subitum im

Graves licet conatus num quam valuere inducere

tussique violenta Testis

pol-

56

§-34. Vivus cruor e pulmone excretus.

§.35. Adhibita pharmaca ad horam, non perpetuo cruoris vomitum impedire valebani.

6.36. Gracilis corporis habitus in robustum immutatus.

Aliud examen Testis har bitum an. 1788.

5.57.

A rheumatico corporis.
acutoque pectoris dolore
tussique violenta morbus
incapit.

§.38. Morbi vis nihil pharmacis remissa nimium adolevit crevitque.

6.39. Copiosus cruor pluries per violentam tussim evomitus.

Virium prostratio, ac dyspnoea cum acutiore dolore. Dicta Testium

polmone, perchè vivo, e rosso. I rimedi apprestatigli avrebbero pottuto liberarlo da tale acuta inferinità, ma con lungheza di tempo, e l'Etiope vegetabile poteva raffrenare per qualche ora il butto del sangue, ma nou essinguerlo, ed istautaneamente come accadde; circa la saltue presente posso affermare con sicurezza, che egli allora era di gracile complessione, e delicato, el ora come loro Signori l'iam veduto e fatto robusto, forte, e pingue. Questa robustezza e forte pinguedine colla larghezza, e franchezza del respiro, colla vivacità, ed ilarità del voico malgrado le sofferte applicazioni del Noviziato, e studentato, che in Congregazione sono rigorosissime, e li pensleri, che ha atunalmente di sua Casa, e della Cura delle Anime, che esercita nella sua Patria, mi fanno conoscere chiaro essere affatto saldato l'incommodo sofferto nel petto, che esso, non sia più ritornare, e vi è segno prossimo, ne remoto, che minacci di ritornare.

Idem in Proc. Ord. Nuc. Juxta 15. Inter. Proc, fol. 1573. , & seg. respondit. Quel che posso dire, ed a me costa circa il contenuto in questo Interrogatorio si è, che verso li dieci di Marzo di questo corrente anno mille settecento ottantotto essendosi infermato un Novizio di questa Casa di San Michele Don Carlo del Vecchio, che per quanto mi fu detto sia del Casale di San Cipriano Diocesi di Aversa , dell'età di sedici , in diecisette anni di un reoma di petto con difficoltà notabile di respiro, con tosse convulsiva continua, e con dolore spasmotico fisso nella regione del petto. Fui chiamato come Medico ordinario, ed essendo accorso prescrissi sulle prime un salasso, el un narcotico leggiero, dal che non ne ricevè alcun sollievo, seguitai ad assisterlo circa otto giorni , e non ostante altri salassi sino al terzo, e continuazione di Narcotici leggieri, e blandi, il male si ingiganti in maniera, che sino a trè volte diè per la bocca replicati bocconi di sangue, al settimo, ed ottavo giorno essendo venuto la mattina io a visitarlo, che fu il giorno di Mercoledi Santo lo trovai, che se l'era avanzato al maggior segno la difficoltà di respiro, la tosse esasperata al maggior seguo, e che la notte antece lente aveva buttato un'altra quantità di sangue , che io osservai in un vase , e colle forze molto abbattuto. ed il medesimo Paziente tutto ambascioso, e mesto per il gran dolore avanzatosi, mi fece temere, onde io nello stesso tempo richiesi dalli Padri, che l'assistevano, cioè il Padre Neri, ed il Padre Costanzo Prefetto degl'Infermi un altro Professore per colleggiare, giacchè la gravezza del male indicava conseguenze pessime, e funeste, li prescrissi fra di tanto nuove cavate di sangue colle mignatte, e che senza perdita di tempo se le fosse data una pillola di Etiope vegetabile narcotico più attivo, che ricettai . e cost subito spedirono i Padri a chiamare il loro Medico Ordinario della Casa de Ciorani, ed io me n' andai coll'appuntamento, che subito che fosse giunto il d. Medico mi avessero mandato a chiamare per abboccarci, ed infatti verso le ore diciotto fui mandato a chiamare, e mi portai in questa Casa de San Micchele, ove trovai essere venuto il detto Signor Profes.

sore

core per nome Don Bonaventura di Luca della Terra di Bracigliano poco distante da detta Terra de Ciorani, che stava attualmente mangiando, e discorrendo col medemo sul male del detto Novizio, sopravvenne intanto il Padre Neri suddetto sorridendo, e dicendoci : Voi più non servite, andate per li fatti vostri , percliè noi abbiamo il nostro Medico , il nostro Vecchio Monsignor de Liguori , e seguitando noi a discorrere c'interruppe replicandoci le stesse parole, e domandato da me che voleva con ciò dire , replicò : Il Novizio è sanato , e l' ha sanato Monsignore il nostro Vecchio &c.; Finito che ebbe il d. de Luca di mangiare dal Refettorio salimmo dal Paziente alla di cui presenza, e delli detti Padri, ed altri discorsimo sull' acuzia del male, e del miglioramento suddetto, e fummo di opinione dopo averlo fatto respirare alla larga, dopo averlo fatto muovere per ogni lato, che prima non poteva fare in niun mo- Testis, aliusque consuldo, perchè veniva impedito dal dolore, che se era ciò effetto della pillola, secondo l'arte l' avrebbe dovuto di nuovo comparire almeno leggiermente la tosse, la difficoltà del respiro, ed il dolore . Si licenziò il detto de Luca , ed io sino alle ore ventidue in circa stiedi sempre all'osservazione del medesimo Pa- Testis tota die sanati mozichte, il quale niente si mutò fino a dett' ora, anzi si vidde tus curiose rimans, de ilsempre più rinvigorito, ed allegro, e facendomi istanze, che lius sanationis perfecciovoleva rifugillarsi, perche diceva, che stava dell'intutto bene, io ce lo proibii per detto timore, non sapendo che cosa avesse potuto avvenire la notte e me n'andai. La mattina poi susseguente essendo io ritornato lo trovai nel medemo stato sano come sopra, e cercandomi di nuovo di mangiare, io l'accordai visens in sanatione perpiccola cosa sempre per riguardo al detto timore ; ma senz'al- manentem invenir. tro soccorso dell'arte continuo, ed ha continuato a star sano, e salvo, come lo stesso Novizio mi disse, e mi dice; onde io ho giudicato, e giudico essere stato prodigio del detto suo Servo Alfonso Maria di Liguori, e maggiormente mi sono conferinato in questa opinione, perchè avendone discorso con un l'rofessore Napoletano fatto venire a posta da Napoli per una Monaca del Monastero di Santa Maria della Purità , di cui anche io sono Medico Ordinario con averli fatta la narrativa di tutto il fatto, fu anche egli di sentimento, che la risanazione era prodigiosa, e si chiama questo Medico Don Michele Mon- terius item Neapolitani tella .

P. D. Deodutus Criscuoli Presbyter Missionarius Congregationis SS. Redemptoris annor, 60. cir. in Ordine Testis XXXVIII. in Proc. Apost. Nuc. Examinat, die 6.Octob. 1797. Juxta 40. Interr. Proc. fol. 2588. ter. respondit . L' anno mille settecento ottant' otto, e propriamente nel Mese di Marzo operò Dio un'altra Crazia strepitosa in persona di un nostro Novizio chiamato Don Carlo del Vecchio, come io ne sono Testimonio oculare essendo Maestro de Novizj in questa medesima Casa di San Michele. Imperciocche essendo egli nell'età di sedici anni fu preso da un forte reoma calato nel petto, e giusto nel Mercoledi della Settimana di Passione, mentre io dimorava in Salerno per

5.41. tus Medicus , tentamine facto, ægrotum repente

ne certior efficitur .

Postridie eum iterum in-

Testis sententia de vero Miraculo Ligorio intercedente patrato.

Huic Testis sententiæ al-Medici sententia accessit .

Oculatus .

Dicta Testium

Æger rehumate, tussi violenta, pectoris dolore, & hæmopthysi corripitur.

S-47-Violentz tussis continuo impetu , respirandique difficultate zgrotus quatiebatur.

5.48.
Tussis violention ac profundior evasit.

Post vehementem tussim vivum spumosumq. cruorem copiose zger evomuit.

Acuto pectoris dolore dispnoea, aliisque symptomatis Jam Jam moriturus videbatur.

Funesta Medici Prognosis

Testis ægrotum ad V. Ligorii opem invocandam erigit, eique reliquiam admovet.

alcuni Spirituali Esercizi, nel cui frattempo con una forte tosse convulsiva, e dolore nel petto, sputato aveva due volte sangue, la Domenica delle Palme seguente essendo io ritornato da Salerno non tanto sgalessato in questa Porteria, mi venne raccontato il fatto avvenuto. Subito io mi portai dall' Ammalato, e lo ritrovai, che si stava salassando per la terza volta per ovviare il detto sputo di sangue . Nel vedermi il detto Novizio si pose in qualche allegrezza. Non però , lo viddi in un pessimo stato a cagione della tosse violenta convulsiva secca, e continua, che lo travagliava con una difficoltà di respiro, ed affanno, che non lo faceva riposare; la notte seguente però dormi placidamente, locchè non aveva fatto nelle notti antecedenti fin dal detto mercoldi di l'assione, e così seguitò per tratta la giornata del lunedi Santo, e notte seguente; onde il martedi sussecutivo ciò osservato dal Medico, e veduto, che la tosse col sonno ricuperato era divenuta un poco più rara, azzardò di dargli un poco di brodo con pochissimi tagliolini : Non fat brodo, nè furono tagliolini, ma fu un vero veleno per il povero Inferino; Imperciocchè subito egli fu preso da una tosse così violenta, e continua, e profonda, che indicava una più forte rettura delle vene pulmonali, onde non trovava sito nel letto; duro questo suo patimento sino alle tre ore della sera del detto giorno. Io quindi ordinai ad un Novizio Laico, che nella detta notte dormisse in una stanza contigua all' Infermo, e fosse stato pronto ad accorrere nel tocco del campanello, che aveva posto vicino al medesimo Infermo, se mai in quella notte gli fosse avvenuto di peggio ; ed infatti l'Infermo riposò per sole trè ore, dopo le quali si sveglio con una fiera tosse così vemente, che fu costretto a buttare due bocconi di sangue vivo, e spumoso di peso circa encie due in un vaso di creta, come si vidde da me ; e dalli Medici sul mattino , e seguitò tutta la notte a tossire senza dare altro sangue con ambascia però tale, e difficoltà di respiro, e dolore nel petto, che si sentiva alle fauei della morte, come mi narro lo stesso, ed il fratello serviente la mattina medesima del mercoldi Santo. Fui perciò costretto a mandare a chiamare il Medico Ordinario, Il quale veduto il sangue, ed osservato lo stato dell'Infermo, ne fece un cattivo prognostico, ordino un nuovo salasso, e due pillole di Etiope Minerale, ed io subito glie ne feci trangugiare una, mentre si aspettava il Cerusico per l'altro salasso. Dopo di ciò io vedendo lo stato dell'Infermo a mal partito, nè sapendo più che fare umanamente per guarirlo, gl'insinuai, ed animai a ricorrere alla intercessione del nostro Servo di Dio, e quindi presa una figura in carta con alcuni peli della barba del Servo di Dio, che io stesso l'aveva recisi sul Feretro, e dopo avere recitati col predetto Infermo genufiesso, e un altro Padre mio Socio trè Cloria Patri in onore della Santissima Trinità, ed un' Ave Maria a Maria Santissima pregando acciò, se era di gloria di Dio, ed espediente per la salute dell' Anima dell' Infermo si fosse compiaciuta la prima di concedere , la seconda di ottenere

re al medesimo lo ristabilimento in salute, applicai la sopradetta figura, e Reliquia sul petto dell' Infermo animandolo a confidare nei meriti del Servo di Dio. Ciò fatto, dovei calare a basso alla Chiesa al Confessionale, quando dopo poco spazio di tempo fui mandato a chiamare dal detto Novizio Infermo . Salii infatti nella stanza dell' Ammalato , e lo ritrovai col Cerusico vicino, che doveva salassarlo, e con altri individui di questa Casa . Il predetto Novizio mi disse di volermi parlare in secreto, ed io facendo tutti alloutanare, mi rimasi con esso solo, ed eglia me rivolto tutto lieto, e giulivo mi disse : Padre Maestro io grazie a Dio per intercessione del nostro Padre Monsignor Liguori sono sano; non ho più dolore al petto, non ho più tosse, non ho più impedimento di respiro, e vedete come io respiro liberamente; Ed infatti diede in più profondi , liberi , e forti respiri da vero sano, si volto, e rivolto sul letto liberamente, che prima non aveva potuto fare senza un estremo dolore; e difficoltà, e 1imore di buttare nuovo sangue, avendogli diman lato se tal sua guarigione era succeduta nell' atto, che applicati se gli erano la figura, e le Reliquie del Venerabile Servo di Dio, mi assicurò, che all'applicazione della Figura, e della Reliquia del Servo di Dio si era inteso tanto quanto meglio, ma che poco dopo la mia partenza dalla sua Cella si aveva intesa tanta fiducia nell'Intercessione del Venerabile Servo di Dio, che pieno di Fede lo aveva fervorosamente pregato con queste precise parole, secondo lui mi racconto per quanto mi ricordo: Monsignore mio se è di gloria di Dio, ed è meglio per me io roglio star bene : appena ciò detto si vidde, e s'intese del tutto libero dalla predetta sua infermita, e ben conobbi io, esso, il Medico Ordinario, e tutti gli altri Individui che lo intesero, che la sua guarigione era stata veramente prodigiosa, ed ot- Medici, omnumque sentennta non giá per i medicamenti presi, che solamente gli po- tentia de Miraculo. tevano allegerire il male per alcune ore, e non già i er sempre, come gli è addivenuto, non avendo più patito di tal male sino al giorno di oggi, e tutto per la sola intercessione del Servo di Dio .

Idem contest nur in Proc. Ordin. Nuc. examinat. die 19. Junii 1788. Proc. fol. 1096. ter. in fin. & seq. respondit . Depongo qualmente a di sedici Marzo di questo corrente anno milie sette cento ottant' otto ritiratomi in questa Casa dalla Città di Salerno, dove era stato nell'antecedente settimana di Passione a daregli Esercizi nella Chiesa Gollegiata sotto il titolo della Santissima Annunziata, ritrovai detto Novizio Don Carlo del Vecchio in pessimo stato di salute per un reuma, da cui era stato assalito nel Mercoldiantecedente a detto mio ritorno dodici dello stesso mese, che per quanto mi fu riferito da nostri individui, e dal Medico Don Francesco Desiderio li produsse sul Totius corporis rheumaprincipio del male dolori vaghi nella mosculatura, debolezza, e ticus dolor. lassezza in tutto il corpo, e forse anche mozione nei polzi. Cagionatogli detto reuma da traspirazione attrassata per il su-

6.57. Ægrotus se repente sanum Testi annunciat .

5.54. Ad repetitos conatus nullus amplius dolor, vel tussis, vel cruenta expuitio apparuit . 5.55.

Momento, quo applicita Reliquia, perfecte sanatur æger.

Concors aliud examen quod Testis subiit an.

\$.57·

Dicta Testium

§.58. Itemque violenta tussis acutusque pectoris dolor.

§.59, Nihilo obstante tepetita venæ sectione cruorem æger expuebat,

§.60. Progressu temporis tussis violentior evasit.

\$,61.

Post violentam tussim nova vivi spumosique sanguinis evonitio.

Oculatus. §.62. Æger ad promenda verba, motusque impar.

6.63. Idem magnam cruoris copiam evomuit. dare, e raffreddare, che aveva fatto in una fatica straordinaria nel servire in tavola ad un gran, numero di Esercizianti. Seppi pure, che era stato angustiato per la suddetta causa da una tosse inane, e convulsiva con dolore acuto, e continue nelle parti pettorali . Seppi ancora , che il Paziente aveva patito un angoscioso stridore nel petto. Aveva mostrata sempre gonfia, e rossa la faccia, prominenza negli occhi, difficoltà nel respiro, tanto era stata violenta, e ferina la tosse. Seppi finalmente, che non si erano trascurati e salassi, ed altri rimedi opportuni, che l'arte medica in tali casi suole prescrivere, e che detti rimedi non solo non avevano punto giovato all' Inferino, che anzi sotto l' uso de me lesimi aveva sputato in due volte da circa un oncia di sangue. In tale stato ritrovai detto mio Novizio la sera, cercai però dargli animo, pregai, e feci pregare per lui grazie dal Signore, la notte ripiglio quel sonno, che dal Mercoldi antecedente aveva perduto per causa di detta continua tosse; sicchè dalla Domenica la sera, sino al martedi Santo la mattina dormi felicemente così nella notte, come nel giorno, e per causa del sonno ricuperato si rese più rara la tosse. Mentre io credeva dopo la miglioria osservata, che il Novizio si avesse avuto presto a ristabilire, tutta una volta nel suddetto giorno di Martedi Santo ravvisai tutto il contrario, mentre vidli, che il ridetto Infermo dopo avere preso un poco di cibo fu sorpresso da una tosse così continua, e profonta, che sembrava avesse dovnto buttare a bacili il sangue. Tale tosse lo travaglio sino a circa tre ore dello stesso martedi Santo, dopo le quali si a ldormentò. Ma verso l'ore sette di quella notte per quanto mi fu riferito dal Fratello destinato da me per assistere al detto Infermo si risvegliò con tale impeto di tosse, che lo astrinse a dare due bocconi di sangue vivo, e spumoso nella quantità di circa due oncie, come io la mattina osservai in un vase. In tale stato di afflizione per me man lai subito a chiamare il detto Melico Orlinario &c. &c. ut supra.

Fr. Leonardus Cicchetti Laicus Professus Congregationis SS. Redemptoris annor. 73. circ. in ordine Testis X. Proc. Apost. Nuc. Examinat. die 27. Junii 1797. Proc. fol. 999. So benissimo, perchè Testimonio di ve luta, che un nostro Novizio per nome Don Carlo del Vecchio trovandosi gravemente infermo in maniera di non potersi muovere, se non che con estrema difficoltà, nè articolare parola stante la gravezza del male, una mattina visitandolo secondo il solito come Infermiere, mi fè segno, giacchè parlar non poteva, che preso avessi il vaso notturno, e vi avessi guardato; lo presi, e vid li con mio sommo stupore, che quello era pieno di sangue. Gli domandai se l'avesse cacciato per vase naturale, o per altro canale, e mi fè cenuo, per bocca; aliora atterrito corsi subito dal Padre Don Deodato Crischolo Maestro de'Novizi, il quale immantinenti lasciò il Confessionale, trovandosi confessando, e si porto dall'Infermo, e secondo la relazione del medesimo Infermo, questo stesso l'aveva poco prima, che io visitato l'avessi, consegnata un'immagine

del

del Ven. Servo di Dio, acciò con fiducia applicata se l'avesse di sopra; il che eseguito poco dopo ritornato io a visitarlo, e do- Post V. Ligorii invocamandatogli come la passava, mi rispose francamente, e tutto tionem eum Testis repengiolivo ti puoi fare una puniata? e nel tempo stesso si mosse con le braccia, e con tutto il corpo, quando che stava perfetta. Irregulares liberique memente inchiodato, dicendomis Monsignore mi ha fatta la gra- tus perfectam sanationem zia , e mi sento perfettamente in salute , e voglio da mangiare, portendebant. Io però non condiscesi, a questa sua domanda, perche voleva assicurarmi dai Medici, che si attendevano, i quali già venuti, lo trovarono in effetto sano, ma non li concessero il subitaneo ristoro, se non se poche ore dopo la di loro venuta, e l'istessi Medici, il primo forestiere della Terra di Bracigliano, il secondo nostro Medico ordinario della Terra di Santo Egidio prossimo alla nostra Città di Nocera de Pagani attestarono , che tal guarigione non si doveva ascrivere al corso ordinario della na. Bini Medici subitam satura, ne dei medicamenti, ma a puro fatto straordinario opera- nationem adscripsereMito dal braccio dell'Onnipotente, per contestare la Santità, e la Cloria del Ven. Servo di Dio Monsignor de Liguori, ne il sopraddetto soggetto P. Don Carlo del Vecchio ha più sofferta si- Ejusdem sanstionis permile infermità, e si trova di buona salute, come mi costa per severantia. causa di scienza .

Idem enucleantius in Proc. Ordin. Nuc. fol. 791. ter. & seg. Resp. Circa li Miracoli poi dopo la sua morte, moltissimi ne ho intesi Examen ejust. Textis ani da persone degne di fede ; ma perchè non me li ricordo in par- 1788. ticolare, uno solo deporre ne posso, che io l'ho stimato, e stimo vero miracolo, come Testimonio di veduta da lui operato in persona di un nostro Novizio chiamato Don Carlo del Vecchio. Questo dunque servendo a tavola insieme con me, ed altri nella muta de'santi Esercizi, che si facevano in questa Casa nella Settimana di Passione di questo medesimo anno. ( il numero di detti Esercizianti era di ottanta sei ) fu egli assalito da un fiero dolore di petto accompagnato da una tosse secca qual dolore duratogli più giorni , ed essendogli avanzato gli si ruppe il petto , e diede più bocconi di sangue, ne cessando il dolore alli replicati salassi, ed altri medicamenti. Una notte smunto di colore, Acutus dolor nulli venz aggravato da febbre, e dimostrando d'incorrere in un morbo sectioni cessit. snortale gli fu portata una figurina in carta di detto Servo di Dio con due Capelli, ed insinuatogli essendo dal P. Don Deodato Criscinoli Maestro de Novizi, e dal P. Don Ciovanni Battista Costanzo nostro Individuo, che si fosse raccomandato al detto Servo di Dio, in un istante coll'applicazione di dette cose, e coll'invocazione, come mi fu detto dallo stesso Infermo, gli cesso il dolore, la tosse, lo sputo di sangue, e si ritrovo, co-me non avesse patito mai alcun dolore. Tutto questo, che ho deposto io lo so in guesta maniera. Essendo andato io la mattina de'diecinove di Marzo col Maestro de'Novizi ad osservare il sangue, che aveva buttato detto Infermo, ed io al vederlo dis- Testis zgrotum certo mo si al detto Padre Criscuoli, è morto, non vi è speranza di sa- riturum existimabat. lute, onde insinuai a farlo calare dal Noviziato in un altra stanza al quarto di basso ; ma domandando all'Infermo come stasse mi rispose dicendomi, che non poteva neppure respirare per il H 3

te sanum invenit .

6.62.

Acueus pectoris dolor. tussis violenta cruentusque vomitus

Ad V.S.D.Reliquiz contactum evanuit illico dolor, tussis, cruorisque ex-

6.67.

Dicta Testiam.

Acuto pectoris dolore æger , nec respirare,nec brachia movere valebas, §. 70. Item Medicus zgrotum conclamavit.

5.71. Quem brevi moriturum Testis authumabat repente sanum invenit,& quomodo.

6.72. Repentinam Sanationem a Ligorio acceptamSanatus nunciavit.

gran dolore che sentiva nel petto, e non si fidava neppure muovere un braccio. Così lo lasciai, e me ne calai, e dissi aspettiamo il Medico. Venne il Medico, il quale lo diede anche per morto, e l'ordinò una Pillola di Etiopa Vegetabile. e l'applicazione delle Mignatte alle parti di basso, Si prese la detta l'illoletta , secondo l'ordine del Medico , Andato io insieme col Chirurgo ad applicarle dette Mignatte ritrovai l'Infermo perfettamente guarito, ma non si era ancora alzato. Io domandai come stasse in presenza ancora di detto Chirurgo; Egli mi rispose stò bene. Io che poco prima l'avevo lasciato in un pessimo stato pieno di meraviglia, e stupore gli soggiunei; Come stai bene? Egli mi replico . Vuoi vederlo ? ed in ciò dire diede tre forti respiri, allorquando non poteva respirare. Di più si dimeno più volte con somma libertà da uno all'altro lato, facendomi vedere, che veramente era guarito. Domandato da me, come fosse sortito, mi disse: Il Servo di Dio Monsignor de Liguori mi ha fatta la grazia, mentre nell'applicarmi detta figurina, e detti Capelli restai perfettamente risanato . Ed io cio sentendo , e vedendo, diesi al Chirurgo suddetto, che se ne fosse andato via, che non più bisognava detta applicazione, perche l'Infermo aveva per Miracolo del Servo di Dio ricevuta la perfetta risanazione, e d'allora sin'oggi che se ne sono passati più di due Mesi è stato sempre perfettamente sano .

Ex Proc. Ord. Nucerino.

P. D. Vincentius Magaldi Presbyter Missionarius Congregationis SS. Redemptoris ann. 39. circ. in ordine Testis VII. Juxte 1 g. Inter. cit. Proc. Nuc. fol. 680. ter. in fin. & segg. respondit; Non posso precisare &c. a riserva di un miracolo operato in persona di un nostro Novizio abitante in questa medesima Casa per nome Don Carlo del Vecchio. Costui nel mese di Marzo del corrente anno mille settecento ottant'otto , essendo stato assalito da reoma, che fra l'altro gli cagiono una fierissima tosse convulsiva con dolori nel petto, fu sottoposto alle più valevoli medicine, ma niente profitto, anzi peggiorando vieppiù la violenza della tosse butto anche del sangue, che si congetturo esiziale per l'Infermo, che usciva da parti spiritali . Non desiste però di ajutarlo con altre medicine, e sopra tutto con una Pillole di Etiope vegetabile, che prese, Ora essendo andato io a visitarlo gl'insinuai, che non avesse desistito raccomandarsi al Servo di Dio Monsignor de Lignori, ed egli mi rispose, che con tutto calore ci si raccomandava, e teneva la sua figura stretta sol petto, e mi soggiunse, che dacche aveva applicata la figura era cessata la tosse, e poteva bene respirare. Di la poi a circa alcune ore intesi dire dalli Padri della suddetta Casa, che il sopraccennato Novizio stava all'in tutto bene . Io in ciò sentire mi portai in fretta alla sua stanza, e lo ritrovai fuori del letto, ed interrogatolo di sua salute, mi disse con allegrezza, che egli era dell'intutto sano, ed ha continuato finora nella perfetta Sanità.

5.73. Adolescens rheumate, pectoris dolore ,tussique violenta correptus fuit. 6.74.

Cruorem excussivit .

5.75. V. Ligorii ope adolescens perfecte sanus prosilit e lectulo .

Super Miraculo III.

Fr. Alexius Pollio Laieus Professus Congregationis SS. Redem-ptoris annor. 45. circ. in ordine Testis XIV, Super 205. Artic. Proc.fol. 1255, & ter. dixit . Molti sono stati i Miracoli operati da Die ad intercessione del benedetto suo Servo dopo la di lui morte, ma io ne deporro uno, che ne ho veduto. Don Carlo del Vecchio Novizio di questa Congregazione, e residente in questa Casa di San Michele avendo per una straordinaria fatica contratto un male di petto con tosse violenta, e sputo di vivo Sangue spumoso pel mese di Marzo del corrente anno si sottopose alla cura sotto la condotta di più Medici , prese de vari medicamenti , più volte si cavo sangue , e si adoperarono col medesimo tutti li mezzi propri in detti casi: Ma sperimentati inutili li medicamenti adoperati , se li applico una figurina del Servo di Dio , ed alcuni Capelli alla parte offesa del petto , e racco- Ad V.S.D. Reliquiz conmandatosi con viva fede al medesimo intesi, che instantanea- tactum zger extemplo mente resto sano. Alla quale notizia accorsi anch'io a vederlo. ed incontratomi col medesimo, che stava ancora in letto, e domandatogli come stasse, mi rispose : stò bene : Ti fa male, ripigliai io , il petto i e puoi rifiatare ? ed egli comincio a rifiatare con allegrezza, e mi dimostro la Figura su ldetta in segno, te respirabat. che era stato per intercessione del Servo di Dio risanato .

P.D. Laurentius Nigro Presbyter Missionarius Congregationis SS. Redemptoris annor. 53. in ordine Testis XXIX. Super 204. Art. Pr.fol. 1822. & seqq. Dixit = Molti sono stati li Miracoli operati dal Servo di Dio dopo la detta sua santa morte, e li potrei di udito anche divisare, ma tralasciandoli perchè li potranno deporre coloro, che li hanno ricevuti; solamente ne deporrò une sortito in questa Casa di San Michele , di cui ne sono stato Testimonio di veduta, Don Carlo del Vecchio Novizio della nostra Congregazione, e residente in questa Casa, verso il mese di Marzo del corrente anno mille settecento ottant'otto nell'atto, che io stava esercitando l'impiego di Maestro de' Novizi, e si stava aspettando il mio successore in detto impiego - nel quale era stato eletto il Padre Don Diodato Criscuolo, per una fatica forte fatta da detto Carlo nel servire a tavola degli Esercizianti del numero circa ottanta, da me destinato a fare, fu assalito da un male di petto con tosse convulsiva, e violenta, che gli cagiono anche sputi di vivo sangue, che li Medici mi dicevano, che nasceva da offesa di Polmoni . Si sottopose detto Novizio alla cura del Medico primo ordinario chiamato Don Francesco Desiderio, e poi si fece venire anche un altro Professore Forasticre. Prese vari medicamenti sino al Sabato antecedente alla Domenica delle Palme; non ostante però tanti replicati salassi, ed altri efficacissimi rimedi il povero Infermo per l'ostinazione del male, che punto non cedeva, e per la perdita, che aveva fatta di tutte le forze, io credevo che la notte istessa avesse dovuto mancare di vita, per cui io stiedi sempre vigilante sino alle sette di quella notte, in cui intesi calmata la violenza della tosse, chiusi gli occhi, e mi riposai alquanto . Segnitò nello stesso stato l'Infermo sino alla sera della detta Domenica, quando giunse n questa Casa il sopraddetto P. Criscuoli, il quale prese il mio luoOculatus .

6.76. Morbi syntomata pectoris dolor, violenta tussis, ac vivi, & spumosi sanguinis sputus .

Idem omni pectoris dolore expers,libere , & al-

Oculatus.

Agrotus pectoris dolore violentaque tussi correptus vivum cruorem ex-

potior .

6.81. Testis proximam zgri mortem ratus noctu consulto evigilavit .

§.83. Jilem adolescentem morbi pertinacia jam depositum existimabat.

Nova cruoris evemitio .

5.84. Testis obstupuit 2d repentii 2 sanationis insperatum nuncium.

1dem per V. Ligorium patratum Miraculum ab ipso Sanato accepit. 5.85.

Miraculi veritas per tentamina patefacta.

Peritus I.

Peritus II.

6.87.
Præsens Sanati thorositas ac robustus corporis habitus ejus Pulmonis inte-

5.1

gritatis tessera .

luogo nel Noviziato, ed io me ne calai nel piano inferiore nella propria mia stanza. Ma non mancai di visitarlo allo spesso, ed informarmi del suo stato di salute. Ma con mio rincresclmento

non lo trovai mai migliorato, e lo sentiva avere li stessi patimenti, e vieppiù emmaciato, per cui lo teneva per spedito . Tanto vero, che il Martedi la notte butto da circa due oncie di sangue, come mi fu riferito. Stando poi il Mercoledi la mattina nella mia stanza, seppi che dal detto Padre Criscuoli si era stimato farlo calare nel piano inferiore del Corritojo, dove sta situata detta mia stanza, come di fatto con gran cuttela si fu portato. All'ora tardi della stessa mattina stando io ancora applicato nella mia stanza, venne da me il nostro Fratello Leonardo Cicchetti, e tutto allegro, e festante mi disse : allegramente : Sai che lo Novizio è sanato: Sorpreso io ad una tale fausta notizia gli replicai: Come? Veramente è possibile? Si replico detto Fratello Leonardo: Monsignore gli ha fatta la grazia, mentre sssendoseli applicato sopra il petto li capelli, ed una figura del Servo di Dio, non ha più tosse, non ha più dolore, stà buono: tanto vero, che se n'è mandato via il sagnatore, che per ordine del Medico era vennto a salassarlo. Poco dopo mi portai nella stanza del Novizio Inferino, ed avendogli domandato come stasse , egli mi rispose , Stò bene , Monsignore mi ha fatta

Dicta Testium

la grazia, e ini soggiunse, che essendoși con fiducia raccomandato al Servo di Dio, immediatamente n'era rimasto perfettamente sano; interrogato da me: Ti senti più dolore, più tosse, mi replico niente, niente, stò bene. În fatti lo viddi ripigliato di colore, e de egli per accertarmi, e rendermi persuaso della sanazione miracolosa ricevuta fece più respiri sforzati, e fece varj movimenti col corpo, che prima non poteva fare senza dolore, e sin'ora ha perseverato, e persevera in un perfetto stato di

salute.

Sequuntur relationes Peritorum ex officio a Judicibus electorum super perseverantia valetudinis.

Relatio primi Periti Excini D. Francisci Desiderio habetur supra ad calcem eius examinis.

Excrius D. Cajetanus Forino Medicinæ Professor Examinat. ex officio die 6. Octob. 1802. Juxtā 79. Inter. Proc.fol. 3165., post narratam morbi Historiain a Sanato auditain ita super valetudinis perseverantia respondit. Passo fuulmente a dissaminare l'attuale sanità del ridetto Sig. Don Carlo del Vecchio, e rifletto, che l'orosità della di lui macchina, e la di lui robustezza, essendo il prodotto della perfetta sanguificazione, che mediante le vitali forze si esgrisse nel vitale organo del Polinone, non che la regolare apposizione ai solidi, ossia nutrizione, che in tale soggetto è validissima, debbe per necessità conchiudere, che il di lui Polinone si ritrovi nel perfetto equilibrio colle rimanenti parti integranti il sistema del di lui corpo, e che l'Infermità, la quale una volta attenti la sua vita, non sia fin'oggi Attornata, ne mostri di farlo.

Excinus

Excīnus D. Aloysius Pepe Examinatus ex officio die dicta 6. Octob. 1802, super cit. Inter. 79, Proc. fol. 3169. de valetulinis perseverantia respondit. Scorgende dal voto del Paziente, e dal suo complesso, e robusto Gorpo un'Equilibrio perfetto, che passa tra i solidi, e di flutili, non che nei Polmoni, debbo necessariamente inferirue, che il di lui petto con i visceri adjacenti siano perfettamente sani, e liberi d'ogni magagna, e che la male letta infermità, che una volta soffri, mai, e poi mai sia, o mostri di potere ripullulare.

Peritus III.

5.88. Sanati pectoris sanitas, ac valetudinis perseveran-

#### REVISA

### A. Gardellini Sub-Promotor Fidei :

### NUCERINA PAGANORUM

Beatificationis, & Canonizationis

VEN. SERVI DEI

## ALPHONSI MARIÆ DE LIGORIO

Fundatoris Congregationis SS. Redemptoris, ac olim Fpiscopi Sanchæ Agathæ
Gothorum.

# ANIMADVERSIONES

R.P. PROMOTORIS FIDEI

SUPER DUBIO

An, & de quibus Miraculis constet in casu, & ad effectum, de quo agitur?

### BEATISSIME PATER

elici faustoque exitu absoluto certamine de Virtutibus, quarum exercitio a prima ætate usque ad ultimum senium strenuam navavit operam Ven. Dei Servus ALPHONSUS MARIA DE LIGORIO, quum de iisdem in gradu heroico constare solemni Decreto PATER BEATISSIME pronunciaveris; alia modo instituenda est quæstio de Miraculis eo deprecatore a Deo patratis. Utinam saltem duo ex illis, quæ examini subiliciuntur, ilis munita sint conditionibus, quæ concurrant oportet, ne, quod a coelo datum asseritur in sanetitatis testimonium, cum naturali actione confundi posse videatur; ut tandem Altarium augeatur honoribus Venerabilis ille Dei Servus, qui in omni vitæ suæ statu illustria dedit evangelicæ perfectionis exempla. Quamquam vero id vehementer exoptem; meo tamen muneri non deero, & quæ adversus singula exceptiones urgent, ingenuo calamo exponam.

MI-

### MIRACULUM I.

Subita, perfectaque restitutionis Mammilla cum popilla ob ulcus gangranosum magna ex parte pridie abscissa Magdalence de Nunzio.

2 Di de Miraculo judicandum ex titulo esset, si Testes omnes in facti circumstantiis recensendis ita convenirent, ut nemo eorum aut arguendus falsi , aut exaggerationis vitio infectus censendus esset , possem initio orationis me victum fateri; neque opus esset vobis inani labore diutinam molestiam creare. Quis enim esset, qui de miraculo dubitaret, si revera major mammillæ portio tetra infecta gangræna ferro una cum papilla fuisset abscissa, ac in coemeterium projecta? Si serpens virus vicina depascens supremum parasset ægroto funus,quin ullum expectandum superesset a natura vel ab arte præsidium, Medico recedente, qui rem conclamatam pronuncians, Ecclesice sacramentis ægrum muniri jusserat ? Si admota V. S. D. Alphonsi de Ligorio reliquia, aut imagine, reproducta temporis momento fuisset deperdita caro, restituta abscissa papilla; ita ut admotus infantulus lac ex ea abunde & ad satietatem sugere potuisset? Hujusmodi circumstantiæ tales sunt, ut stuporem ingerant, maximumque exhibeant prodigium, ad classem miraculorum primi plane generis amandandum. Verumtamen, re penitius considerata, tantum abest, ut eædem circumstantiæ ad Miraculi rationem prosint, ut potius gravissimas ingerant suspiciones de fide Testium, qui eas enumerant, & in apertum discrimen factum ipsum adducant .

3 Etenim Testes, quos ad assertum comprobandum prodigium exhibent Acta, sunt numero lex. Horium quatuor rogati fuchum in Processi Apostolico Nucerino; duo in altero pariter Apostolica auctoriume constructo in Civitate S. Agathæ Gothorum. Cur non omnes in una eademque inquisitione fuerint inducti, modo non quæro; immo concedam non defuisse rationes, cur ita fierer: me solicitum reddit enormis, quæ occurrit, discrepantia in Testium dictis. Nam si audis extraneos, & duas signanter fomellas, quæ tertimohium dixenut Nuceriæ Paganorum, fateberis nil prorsus deesse ad constituendum prodigium, quum subjectum fuerit vere ardum, multunque difficile, & sanationis modus ilis instructus conditionibus, quæ natura-

lem actionem excludint.

4 Ait Anna Calaone = osservai, che il medico suddetto con un coltello tagliò una porzione di carne nella Zinna, e propriamente quella q che era annevita, col capitello, che dopo si fece buttare nel cimiterio = la sera del detto giorno, in cui accaddero tutte dette cose, come pure la percetione degli ultimi Sacramenti ordinatigli dal medico : die sequenti post applicitam Servi Del imaginem = essendos stara avvisnat la detta Donna Maddalena (que imaginem Servi Dei ægrotanti detulerat, ac de eventu erat solicita) secondo il concerto di unita eslla medesima, e colla detta Donata, ci portammo anche noi colà, e de essendosi dal Medico sfasciata, e scoperta la Zinna, osservai, che come nel giorno antecedente era annegrita, e conteneva una piaga profonda, così allo scoprisi, essendone cascata una

scoria nera, restò la zinna bianca, intiera, ed al pari dell'altra non patita, e perfettamente sana, a segno, che la detta paziente fattosi portare il bambino . . . lo fece succhiare nella zinna patita, e diede latte (a).

5 Consonat Donata Negri inquiens = con tale taglio cacciò fuori il capitello, con una notabile porzione di carne morta, che fu portata nel Cimiterio = nel giorno istesso aveva ricevuti tutti i Sagramenti per comando del Medico, che l'aveva disperata di salute = postridie mane = allo sfasciar della piaga , che fece il Medico vedemmo tutte con nostro stupore la piaga saldata, e la zinna ridotta al medesimo stato dell'altra mammella, la carne cresciuta intieramente, vedendosi da noi , e dal Medico presente cadere una scoria nera come un cuojo; onde da sotto apparve la suddetta carne bianca, e vegeta col capitello cresciuto , di modo che avanti di noi fattosi portare il suo Bambino , gli diede felicemente latte = (b) .

6 Cum his formellis coheret Joseph Tozzi sanatæ Mulieris Levir, qui ait = fu costretto a darci più tagli , . . . . ne recise più della metà della detta zinna , . . . . me presente disse , che era disperato assolutamente il caso . . . . le ordinò tutti i Sagramenti della Penitenza, Viatico , ed estrema Unzione = mine sequenti = , essendosi dal succennato Chirurgo sfasciata la piaga alla presenza mia, di suo marito , di nostra madre , e delle predette fu Donna Madalena Mari , Anna Calzone, e Donata Negri , vedemmo con nostro stupore , che la predetta Zinna era sana del tutto, e colla carne, e col capitello cresciuta &c. sul punto istesso . . . si fece portare alla mammella guarita il Bambino, il quale subito si pose a poppare alla mammel-

la patita, miracolosamente ripiena di latte (c) = .

7 Quod si te convertas ad illos , quorum habentur examina in Processu S. Aguthæ, ad Mulierem scilicet, quæ sanitatem fuit consequuta, ejusque virum, ac utrumque interroges; habelis quidem facti relationem, verum mirabiles illas circumstantias, que plurimi fieri deberent, si verce essent, & non potius suspectæ, ac falsæ, non item habebis. Nihil enim in his de Sacramentis ægrotanti ministratis, nihil de totali rescissione papillæ, nihil de nova, instantanea ejusdem reproductione, nihil de pupulo ad mammam statim coram iisdem fœminis quæ convenerant adınoto, qui lacte mirabiliter restituto repleri potuerit. Et quamquam sanatæ vir postremum hoc innuere videatur, inquiens integram, perfectamque sanationem fuisse, = sino ad esser tornato il latte abbondantemente nella mammella, e così avendo quella ripigliato a lattare il suo bambino (d) =; haud tamen consequitur id eodem temporis momento accidisse, cum de hoc sileat Sanata mulier. Fac tamen intelligendum testimonium de subita, ac sanationi contermina lactis restitutione; si quod minus mirum est in sequuti prodigii argumentum ipse narravit , putabimus ne præterire voluisse silentio tamquam inutilem circumstantiam id, quod longe mirabilius est, scilicet abscissæ papillæ reproductionem? 8 Nollem profecto falsi arguere Nucerinos Testes, sed vel invitus argue-

re cogor. Quis enim sibi persuadere poterit sanatam Mulierem, ejusque virum in relatione facti vel studiose, vel oscitanter præteriisse adinn-

<sup>(</sup>a) Summ. pag. 2. a §. 2. ad 6. (b) Summ. pag. 4. a 5.14. ad 19.

<sup>(</sup>e) Summ. pag.6. a §.24. ad 30.

<sup>(</sup>d) Summ. pag. 16. 6.87.

adjuncta illa , que illustre ; & celeberrimum efficiebant prodigium . quæque, si vera essent, alta mente reposita retineri debuissent ? Saltem eosdem Testes rein immaniter exagerasse putandum est; nam & alia occurrunt , quæ a veritate abhorreut . Dixerant illi , ut vidimus, ipsis adstantibus a Medico mammam fuisse detectam, qua, decidente crusta, tunc primum integra, & alteri sanæ omnino similis apparuit , quin superesset vel leve passi morhi vestigium . At nec Medicus detexit Mammam, nec præfatas foeminas adstitisse constat; immò secus apparet. Nam ut primum Mulier, quæ nocte placide, sine ullo dolore quieverat , ab oculis somnum excussit , ad suum virum conversa ei manifestavit quod sibi fausti contigerat ; is autem sumano mane experiri volnit quid rei in mamma accidisset, camque sanam invenit = la mattina poi alla prima ora del giorno MIO MA-RITO volle sfasciare la piaga, ed in ciò fare essendosi quella veduta perfettamente ed intieramente sanata , e rimarginata , e che solamente si osservava nella parte superiore una crosta nera , la quale essendosi TOLTA DA MIO MARITO, comparve la piaga perfettamente chiusa, e con carne nuova = (a). Nec verum est, uti eadem sanata Mulier ingenuè fatetur, quod nullum superesset præteriti morbi vestigium, nam = si vidde poscia la mattina QUASI eppianata la ferita, e la carne dove prima compariva di color nero. si osservò del suo color naturale fresca , e sana &c. = (b)

9 Convenit Sanatæ Vir, qui ita rem narrat ut concludi posse videatur, neminem prorsus adstitisse, cum primum ipse removit fascias ab ubere ; inquit enim = mia Moglie prese un poco di sonno , che continuò per poche ore, dopo le quali risvegliatasi circa la mezza notte . . . avendomi chiamato, mi disse non sentire affatto dolore nella parte offesa . . . quindi al primo fare del giorno curiosi ambedue di vedere la pioga in quale stato si trovasse, volli 10 COLLA STES. SA MIA MOCLIE quella vedere, ed avendo sciolia la fascia trovammo la parte appianata, ma coperta d'una piccola crosta super-ficiale, quale DA ME TOLTA, e buttatà a terra, si vidde la par-

te appianata con carne nuova = (c).

to Et revera qua veritate dici poterat Medicum detexisse maminain, sustulisse crustam , sanam eam invenisse ; quandoquidem certum est eundem de segunto prodigio alieno auditu certiorem fuisse factum, nec proin le imposterum ad invisendam mulierem accessisse ? Ita sanata mulier = Verso la mezza notte , cessato affatto il dolore , si vidde poscis la mattina QUASI appianata la ferita . . . . tanto vero, che il Medico, e Cerusieo assistente D. Giovanni Battista Orlando AL SENTÍR DAI VICINI una tal novità, fuori di se stesso uscito esclamò questo è un vero miracolo, E PIU NON CU. RO' VISITARMI (d) Patet ex his nullam adhibendam esse fidem Testibus Nucerinis , qui ad augendum prodigii splendorem , aut vera falsis commiscere non dubitarunt, aut in dicendo insigni exaggeratione usi sunt, a quo vitio non est immunis Vir Sanata, dum ait = restando così recisa quasi tutta la mammella = (e) Nam si verum id est, non video quomodo conciliari possit testimonium sanatæ, quae .

(a) Summ. pag. 13. §.71. & 72. (b) Summ. pag. 10. §. 49.

<sup>(</sup>c) Summar. pag. 15. 6. 82. 6 83.

<sup>(</sup>d) Summar. pag. 10. 6. 50. (e) Summar. pag. 15. 5. 79.

que ait = 3i vidde poscia la mattina QUASI APPIANATA LA FERITA, e la carne, dope prima compatina di color nero, si osservò del suo color naturale, frescase sana. Illud enim QUASI APPIANATA LA FERITA, significat laudabilem cicatricem concretam in superficie, & loco vulneris. Quod si revera fuisset recisa tutta la mammella deformitatem ortam ex dextructa substantia non sustulisset sequuta sapario, quandoquidem apparuit quasi appianata la ferita idest complanata, & continuitati restituta ea in parte, quae adhuc supererat & quamvis, depascente viru, vitiata, noudum tamen fuerat dependita.

Le re vera alter ex Peritis, qui ex officio vocati fuerunt, ut sub juramenti Religione sanatum uber inspicerent, recaposcerent, examinarent, & de presenti ejus statu proprium pan lereut sensum z ho ri-levote, inquit, alla distanza di più d'un pollice dal Capezzaolo, e propriamente nella parte laterale esterna e superiore una cicatrice appirmata; donde ho dedotto, che la stessa fosse stata affetta da una postema in detto luogo = (a) consonat alius Peritus, qui contracte imagis sanum reperiisse uber dicti, = a riserva d'un segro d'appianata cicatrice, testimonio d'un tale morbo = (b). Horum judicium respondet dicto sanate Mulieris, que detecto ubere invenita quasi appianata la ferita =: Unde consequitur credendum non esse Testibus adfirmantibus = recisa quasi unta la mammella = (d) = recise più della metà di detta Zinna = (c) qui certè plus saquo contra faci veritatem gravissiman hanc circumstantiam exaggerasse digno-

scuptur .

22 Præterea ex superstite cicatrice argumentum habemus satis validum ad refellendos Testes, qui volunt una cum magna uberis substantia : OUASI TUTTA la mammella = PIU' DELLA META' della zinna = etiam papillam in coemeterium abiisse = una porzione di carne nella Zinna, che COL CAPITELLO si fece buttare nel Cimiterio: col taglio CACCIO'FUORI II. CAPITELLO con una notabile porgione di carne morta , che fu portata nel Cimiterio : . Cicatrix namque locum designat aut olim vulnere excissum, aut plaga, abscessu, apostemate, ulcere fœdatum : ubi cicatrix visitur, ibi malum fuisse cognoscimus; Atqui in specie nostra obducta cicatrix apparehat = alla distanza di più d'un pollice dal capezzuolo, e propriamente nella parte esterna, e superiore = . Quisque ergo videt , planèque intelligit , ibi continuum fuisse disjunctum, partibus consumptis, ferroque excisis. Quod si cultro ablata fuisset etiam papilla, non simplex apparuisset cicatrix nella parte esterna, e superiore = longe ab cadem papilla nella distanza di più d'un pollice , sed aliquod superfaisset inditium in parte mammæ inferiori ultra papillam , immo fuisset circularis includens in medio papillam . Si bene sentio , & nisi omnia nos fallant, cicatrix demonstrat in superiore uberis parte abscessum fuisse formatum, atque ibi Chirurgum cultro anatomico iteratis vicibus corruptam abstulisse carnem, quin ad papillam usque pertingeret.

13 Quoniam igitur de Testium fide vehementer est dubiandum, & plane ad veritatem dignosciur corum depositiones vitio exaggerationis, & ctiam manifeste falsitatis esse infectas, transverso calamo delendus

<sup>(</sup>a) Summar. pag. 17. §. 89. (b) Ibid. §. 90.

<sup>(</sup>c) Ibid. pag. 15. 6. 79.

esse videtur Miraculi titulus , qui exhibet restitutionem. Ma mmille cum papilla magna ex parte pridie abscissæ . Nam ex his , quæ sunt disputata , patet , papillain non fuisse abscissam , & Testes , qui contra facti veritatem id asserunt , vel fuisse deceptos , vel decipere voluisse : patet etiam pronis auribus excipienda non esse eorum Teetium dicta, qui volunt vel totam fere mammam, vel ultra dimidium, sub anatomico cultro iteratis vicibus adhibito periisse. Qui igitur fieri poterit ut in titulo admittamus restitutionem mammillæ, ac reproductionem papillæ? Vix verbis hisce delendis substitui pote-

rit verbum sanationis .

14 Ut rem hanc omnem perstringamus, caveant, quæso, Judices ab immanibus exaggerationibus, & manifestis falsitatibus rudium viliumque Testium. Nimium nos dabimus Postulatoribus egregiis, si ad summum eis concedemus, vera esse, que ab ipsa Muliere sanata in suo examine enarrata sunt . Dixi nimium dabimus': nam, rejectis aliis Testibus, tamquam falsis, unica remaneret Mulier ista, quæ nescio quam fidem in hac judicii severltate mereri posset .. Sed eam attentius audiamus : imo rogo Patres sapientissimos , ut ad rectum ferendum in hac Caussa judicium, sanatæ hujus Mulieris depositionem semper præ oculis habeant, eamque semel, bis, tertio, coque etiam amplius legant, perpendant, seduloque meditentur. Porro Mulier hæc, ut ex ipsa ejus depositione patet, in adstruendum Miraculum, ejusque augendum splendorem enixe atque impense ferebatur. Quæ igitur ipsa dixit, vix, ac ne vix quidem combibemus . At , quæ ipsa non dixit , tamquam ab aliis Testibus exaggerata ac plane falsa indubie habenda erunt .

15 Jam vero quidnam demum dixit hæc Mulier? Morbi substantiam ea constituit in abscessu sen tumore, qui in sinistro ubere succreverat : Mi trovai gravata di dolore nella Zinna sinistra . . . . essendovisi veduto ALZARSI UN TUMORE . . . . e questo si and ava sempre più ACCRESCENDO . . . traito tratto INGROSSANDOSI della figura PIU' DI UN' UOUO (a) . Ait , Medicum & Chirurgum huic tumori medicamina adhibuisse di emollienti con cataplasmo di malve, e sogna (h). Ac postea un digestivo di terebinto (c). Air eum subinde processisse ad tumoris incisionem colla lancetta vi apri un taglio, quæ incisiones secundo ac tertio repetitæ fuerunt, itaut tumor ille oinnis , qui succreverar , abscissus omnino fuerit : proseguì il taglio incominciato (nempe non uberis, sed tumoris) ARRIVANDO AL VIVO DELLA CARNE (d). Nihil hic de extremis Sacramentis a muliere sanata susceptis; nihil de abscissione magnæ partis mamillæ; nihil de abscissione papillæ; nihil de Cœmeterio, quæ sunt manifesta aliorum Testium figmenta .

16 Illud tantum ex tota hac narratione eruitur, quod repetitis incisionibus penitus amputatus suerit tumor ille, qui in ubere succreverat tratto tratto ingrossandosi della figura più di un' Uovo, itaut il taglio pertingeret usque al vivo della carne . Pergit Mulieris sanata narratio. Verso la mezza notte cessato affetto il dolore, si vidde poscia la mattina QUASI APPIANATA LA FERITA (e). Verba

autem

<sup>(</sup>a) Summ. pag. 12. §.64. & pag. 11. §.53. (d) Summ. pag. 11. §. 54. 55. 56. pag. 13. (b) Summ. pag. 12. ante §.66. 6.67. 6 68.

<sup>(</sup>t) Sum. pag. 10. §. 49. (c) Summ. pag. 13. 6. 67.

autem illa quasi appianata la ferita intelligenda sunt, ut patet non de succretione, & creatione novæ substantiæ mamilæ, qua de re Mulier nihi indicat, sed de abscissione, a tque amputatione tu moris arrivando il taglio sino al vivo della curne. Jam videamus, quid hace Mulier dicat de Medico. Si tantum hoc contigisset prodigium instantaneae reproductionis & creationis novæ substantiæ uberis, quod vix, ac ne vix quidem distaret a suscitatione mortui, il-lico Medicus adcurrisset, ut suismet oculis de hoc tam insigni portento certior fieret, illico turnatim adcurrissent ex viciniis populi; & Parochus, atque Episcopus non ita mirabilium Dei negligentes fuissent, ut non de eo Processum juridicum construendum curarent. Nihil porro de hisce omnibus. Imos is anatam audis Mulierem, Medicus cum eam sanatam audivisset, non ad eam amplius curavit adcedere. Il Medico al SENTIR DAI VICINI una tal novità. ... PIU NON CURO DI VISII ARMI (a).

17 Quid ergo de hac sanatione sentiendum sit, secum statuant sapientissimi Patres; cum præsertim desit testimonium ac depositio Medici curce, qui saltem deponat de gangrena jam efformata, & mammam depascente, in qua arduum Miraculi subjectum constitui utcunque posset. Neque enim satis validum præsidium mutuari Postulatores poterunt a testimonio Georgei de Nunzio, qui deponit de auditu ab ipso curre Medico: nemo quippe ignorat in judicio Miraculorum ex solis Testihus de visu, non auritis tantum, legitimam probationem posse coalescere. Nihil ergo me adtinet dicere de sanationis modo. Quamquam citami quoad modum illud animadverti debet, quod detecto nibere si vidde QUASI appianata la ferita (b). At vero verbum illud quasi ab ipsa sanata adhibitum ostendit, vulnus nondum perfecte clausum ac sanatum fuisse.

### MIRACULUM II.

Instantancæ perfectæque sanationis P. Francisci ab Octajano Ordinis Minorum Reformatorum S. Francisci a phthisi pulmonali, confirmatoque Marasmo, viribus illico restitutis

A ggredienti mihi alterius hujus asserti Miraculi discussionem, duo obversantur quærenda. Primum, an probationes cæ sint, quæ requiruntur, & omnino sunt necessariæ in Miraculorum judicio: Alterum vero, an quod ad rationem Miraculi subicetum proponitur, illud revera sit quod enunciatur in titulo. Nam si probationes numeris omnibus absolute, nullo prorsus infecte sint vitio, nullaque exceptio testinum elevet auctoritatem; si phthisim, qua consumptus dicitur P. Franciscus ab Octajano, ad tertium pervenisse gradum, in quo nulla est salus, demonstratum fuerit, non ero solicitus de saurationis modo. Sed quoniam ex infra dicendis patebit ve supremum phiseos gradum in probatione deficere, vel merito dubitari posse, attrum impossibilis prorsus, an difficilis tantum sanatio esset; ideo illa etiam exceptiones proponam, quas circa secundum externum versantur.

Pau-

vit in sui ordinis Comobio permansit; ut vero vulgatum fuit malum ad phthisim pertinere, quod adcidit aliquot menses antequam convalesceret, quum ob turpitudinem morbi Contubernalibus esset molestus, & ab omnibus derelictus, a Cœnobio recessit, & in

cedes vetulæ amitæ Isabellæ Giordano commigravit, ibique permansit usque dum facta est mirabilis rerum mutatio .

20 Interea Sodales aut numquam, aut admodum raro ad eum invisendum venicbant perculsi formidine, ne morbum quo ille laborabat & ipsi contraherent . Ita P. Andreas a Palma = ESSENDO QUAL CHE VOLTA ( non sæpe, non frequenter, non assidue, sed tantum QUALCHE VOLTA) da me, e con altri mici compagni visitato = (a). Ita P. Clemens a Palma (quem puto ejus spiritus Directorem fuisse, si eum P. Franciscus monitus de pericule in quo versabatur pro exomologesi facienda adhibuit ) = intesi da coloro , che spesso lo visitavano, come ancora feci lo QUALCHE VOL-TA = (b) . Ita P. Michael a Palma = avendolo andato TRE VOLTE 1A2 = 0). Ita F. Michael a Falma = deemhol throad The Delle a visiture . . . queste visite furono BREVISSIME, per timore d'inferione = (c) . Ita P. Bonaventura a Sarno = nel tempo, che egli stette in casa di sua Zia per paura d'infettazione NON L'ANDAI NEMMENO A RITROVARE = (d). Ita tandeni P. Seraphinus Palma = non ostante però di temere d'andarlo a visitare per cag-gione d'infezione, e di nausea, perchè ero obbligato a farlo co-me Superiore, LO VISITAI UNA VOLTA, TRATTAI IMME-DIATAMENTE LICENZIARMI = (e) . Duo igitur sunt qui eum visitarunt qualche volta, alter tre volte, alter una volta, & alter numquam : & nemo est ex illis qui , ut ait pater Clemens a Palma = spesso lo visitavano; quod aut verum non est, & ne exaggerasso dicamus Testem ad majorem suis dictis conciliandam fidem, saltem putandum ex ejus ore inconsiderate excidisse dictionem spesso; vel verum est,& hae in specie vel sublestre fidei , vel adminus oscitantice arguendi sunt Postulatores qui cum haberent, & in Testes inducero

<sup>(</sup>a) Sum. pag.35. §.131. (b) Ibid. pag-39: n.161.

<sup>(6)</sup> Ihid. pag.41. §.175.

<sup>(</sup>d) Ibid. pag. 43. 6.194. (e) Ibid. pag.45. 4.211.

oculatorum classem sunt referendi .

21 Audienda quidem fuisset Isabella Giordano Patris Francisci Amita , quæ tamen coram Judicibus ut testimonium diceret, nequivit induci, quia tempore inquisitionis jam ab anno decesserat = ed era l'anno scorso è trapassata all'eternità : veluti testatur idem sana-. tus vir (a). Se i forte non deerant alii, qui domum frequentarant, atque ægrotanti adstiterant, & proinde poterant longe melins & clarius, quam sodales fecerunt, morbi seriem, incrementa, variationes , diversos status ex ordine receasere . Dices Isabellam Giordano solam fuisse, quæ ægrotanti suam præstitit assistentiam quin ullus alius , præter sodales , qui tamen raro veniebant , ad eum invisendum accederet. Fac ita sit, nec mihi est animus fingendi quod ex Actis non constat. Quid tum vero? Postulatores non arguam vel socordiæ, vel sublestæ fidei; nec tamen dare potero nullum ex bujusmodi defectu allatis probationibus incommodum venire .

22 Vix enim tres supererunt Testes quorum dictis integra facti probatio innitatur videlicet Religiosus vir qui sanationem fuit consequetus, & duo Medici qui eumdem curaverant. Quamquam melius dixero si duos tantum appellem seposito altero ex Medicis Carolo Rainone . Nam is , quum non esset Ordinarius curre Medicas , raro admodum se præstabat ægrotanti, & forte impedito tantumodo altero Medico Vincentio de Aquila, hujus agebat vices : idcirco quoad postremum morbi statum, restitutamque valetudinem, quæ duo in miraculorum judicio nounisi testibus oculatis, probanda sunt, de au litu est , & utrum multis an paucis ante sanationem diebus eum visitaverit , penitus ignoramus = INTESI , inquit , dal unio Compagno o sia Ordinario Medico di detta Comunità D.Vincenzo d'Aquila,. per essere io Medico straordinario del sud. Convento, e visitandolo di tempo in tempo, che erano sopragiunti al sopradetto P. Francesco profusi sudori . . . dopo pochi giorni non intesa già la morte di d. P. FrancescoFECI DOMAND A all' Ordinario Medico d'esso come si ritrovava, mi rispose d' essere midiorato per divin miracolo (h) . Et revera idem Medicus Rainone contracte magis suam depositionem absolvit; atque hæc proinde ad Morbi indolem declarandam prodesse fortasse poterit, non item verò ad miraculi extrema, statum scilicet immediate ante, & immediate post comprobanda.

23 Quamobrem jure dixi, necessariam probationem in dictis DUORUM esse constituendam. Hi enim sunt qui de integra morbi serie instructos nos reddunt ; hi sunt qui de visu , & facto proprio morbi , & sanationis pandunt extrema : ceteri namque , ut vidimus , sicuti ut plurimum de auditu sint, & sane pauca de visu testantur .... valent tantummodo ad aliquas circumstantias confirmandas. Num

(a) Sum. pag. 19. 1.13.

VC-L

<sup>(</sup>b) Sum. pag. 32. 55. 108. 2 109. Atque hic ne attendas testimonium P. Francisci, & Medici de Aquila qui tempora confundentes nulla adhibita distinctione utrumque Medicum ab initio usque ad ultimum zgrotationis terminum curationem fecisse innuunt. Cre-

dendum propteres est Medice Rainene, qui de facto proprio testatur, a se visitatum Franciscum di tempo in tempo , sancteque adfit mat , quidquid pertinet ad Sanationis extreme ab altero Medico, qui revera aut quotidie aut saltem frequenter ad eum veniebat , sibi fuisse relatum .

vero ef omnibus simul junctis, & ad invicein comparatis exhabeantur afgumenta quæ necessaria sunt cum ad arduum subjectum determinandum, tum ad opus supernaturalé distinguendum; colligi ex ile poterit, que mox dicturus sam de indole & gravitate morbi, restitutæque valetudinis modo .

34 Posset tamen quis percontari : cur nam nemo ex illis celebrioribus medicæ facultatis Professoribus, quos ægrotaus Neapoli consuluerat in Nucerino Processu fuerit rogatus (a). De hoc tamen non ita sum solicitus; nam id adcidit longe antequam rerum mutatio fierer . hoc est mense Majo quo morbi indoles se manifestavit (b). De eo autem tempore nondum eo res devenerat, ut actum esset de ægro. tantis salute, idcirco Neapolitani Medici testari poterant de periculo tantum in quo versab atur, dum is coram ipsis stetit; sed non item de statu sanationi proximo, cujus precipue in judicando habenda ratio est. Ideo vero corumdem examen omissum arbitror, quia Inquisitio adornabatur Nuceriæ Paganorum, nec tam facile haberi potuissent Medici salutarem artem Neapoli exercentes, præsertim quia ex celebrioribus hi cum essent, difficile tempus occupatios nibus vacuum invenire potnissent, quo Nuceriam venirent, ut jui ridice de re deponerent , que aliorum Peritorum relationibus abunde poterat patefieri ."

25 Absoluto de Testibus , quorum depositiones habemus , examine , videndum modo superest num ex his res, quæ in quæstionem venit plane, absoluteque conficiatur : Phthisis pulmonalis cum confirmato marasmo miraculi subjectum constituit . Hoe arduum esse, multumque curatu difficile, & forte etiam impossibile, non diffiteor, dummodo tamen exploratium fiat ejus esse indolis morbum qui nostras excitat curas, & non alterius naturze. Ut id assequamur, tria sunt expendenda. Primum, utrum morbus quo affectus fuisse dicitur P. Franciscus ah Octajano revera faerit phthisis, an potius vomica pulmonalis? Secundum, an in hipotesi quod fuerit vera phthisis, ad tertium jam pervenisset gradum sive ad marasmum? Tertium denique, sive vomica fuerit, sive phthisis, quæ tamen ad marasmum non pervenisset; an sanatio, que adeidit, citra Miraculum effici solo artis, & nature beneficio potnerit ? Hisque autem cognitis facilis, & expe-

dita erit de asserto Miraculo definito .

26 Aprime ut exordiar , Acta omnia eo collineant , ut evincant morbum P. Francisci ad illam phthisis speciem esse referendum, quæ curatiopem omnino non respuit , utum plures ea affecti , quibus parandum videbatur funus, insperato sani evaserint. Jam me loqui intelligitis de ea phthisi, que tubercularis dicitur sive pulmonis vomica . Quotquot sunt Testes etsi velint contabnisse Ægrotantem , & penitus marasmo consumptum ad eum pervenisse statum, in quo nulla reliqua est sa-

lutis

<sup>(4)</sup> Sum. pag. 19. 5. 11. & seq. pag. 25. \$. 64. pag. 33. in princ. pag. 135. §. 129. @

<sup>(</sup>b) Septimestri spatio Franciscus regrotaverat , interpolatis febribus ac doloribus rheumaticis; sed die 9. mentisMail anni 1787 ad ceteras miseriasalia prava symptomata accesserunt, quibus indoles morbi patefieri ecepit . Tunc agrotans constituit Neapolim pe- & seq. ac alibi .

tere, expertissimos Medicos consulturus, quod & fecit; auditoque enrum judicio, in Patriam redit eireatt 27. di detto mese di Maggio, ut patet ex testimocio ipsius Sanati Sum. pag. 18. 0 19. a'6, 2. ad 6. 13. Sanatio autem contigit multo post, tribus &ultra mensibus transactis , videlicet die 30. Augu. 'sti ejusdem anni Sam. pag. 21. @ seq. f. 33.

hitis spes ; simptomata tamen que enumerant , potius quam lethall marasmo, tuberculari phthisi conveniunt .

- 27 Religiosus vir septimestri spatio febribus ac rheumaticis doloribus cum rigere in aggressu, sudoribne in remissione per intervalla afflictus fuit : benignas tamen experiebatur inducias ; unde potuit : nel mese di Marzo del susseguente Anno 1787, portarsi nella Terra di Poggio Marina a fare il Quaresimale = a quo tamen recrudescente morbo cessare debuit (a). Hujusmodi febres præludia forte fuerunt gravioris mali, cujus manifestatio accidit die 9. Maii ejusdem anni 1787. Tunc enim violenta tussi correptus Franciscus expuit = una gran quantità di sangue marcioso e putrefatto, ed in seguito una materia linfatica ; e guasta Venerunt Medici Vincentius d'Aquila , & Carolus Rainone, qui : giudicarono, che detto sangue marcioso nascente da rotture di l'omiche = (b) . Giudicai io , ed il mio socio D. Carlo Rainone secondo la regola dell'Arte, che detto sangue marcioso nascesse da rottura delle vomiche, che si erano generate, e si generavano tuttogiorno nel polmone (c), a detto sangue , e marcia nasceva da vera rottura di vomiche, argomento si è l'espettorazione anticipata di sangue vivo , a cui poi susseguiva l'accennata materia eterogenea , e marciosa (d) . Habes igitur ex Medicorum judicio certani morbi diagnosim, qua ut valet ad morbi indolem, & differentiam determinandam; ita etiam veluti manuducit & prodest ad firmandum , quo in pretio habenda sint quæ postea sunt subsequita .
- 28 Ut autem in hoc genere merbi accidere solet non eadem semper erat ex eo molestia quam experiebatur ægrotans, sed ut nova suppuration fiebat in novis vomicis, his disruptis invalescebant symptomata quod eveniebat per intervalla, modo sex vel septem, modo octo anc decem dierim z l'apertura di dette vomiche ordinariamente succes deva ogni sei in sette giorni , ed al più raro tra otto , o dieci (e) s questa apertura , o sia murazione di vomiche succedeva ordinariamente ogni otto, o dieci giorni = (f) . Neque morbum a vomicio sen Phthisi tuberculari diversum judicarunt Medici Neapoli ab regrotante consulti ; nam : questi dopo avermi esaminato ; ed osservato diligentemente, mi diedero mala speranza; perche dicevano de poter io restare soffocato dalla gran quantità di sangue, e di marcia, che cacciava continuamente, e sopratuito nella rottura delle vomiche, e si perchè non potendosi vicatrizare la piaga fatta nel pohnone nella continuazione di detto male, questa poteva degenerare (nondum ergo id adciderat sed poteva degenerare ) in ulcere, e farmi cadere in una tisichezza confirmata, detta Marasmo = (g), quod confirmat Medicus de Aquila de auditu ab ipso religioso vico : Furono di concorde sentimento, che il male era assai pericoloso, si perchè poteva il paziente restare soffocato . . . . , quando si aprivano le vomiche , si perche continuando ad affligerlo il detto male , ne cicatrizandosi la piaga del polmone poteva degenerare in ulcere &c. (h).
- So Certum porro ex his est a pulmonum vomicis, sive pulmonalibus tuberculis ea omnia processisse symptomata, quæ ægrotantem Franciscum

(e) Summ.pag. 18.4.5.

<sup>(</sup>a) Summ. pag. 44. 5. 206. (b) Summ. pag. 18. 5. 3. 6-4.

<sup>(</sup>c) Summ. pag. 24. 5. 54.

<sup>(</sup>d) Summ.pag.31.4.104.

<sup>(</sup>f) Summ.pag.25.5.56. (g) Summ.pag.19.6-12.

<sup>(</sup>b) Summ.pag. 15.in fin. & sequen in prince

ciscum misere diverabant. Sed hoc genus morbi , & senabile est , & sanatum sæpe fuisse testantur Medicæ artis scriptores omnes : Idque pluribus contigisse exploratum est , cum sæpe evenerit , ut quos audivimus ex gravi pectoris morbo diu decubuisse, & sua veluti tubercula simul ac dissumpebantur expuisse, eos deinde sanos y & incolumes nobis occurrisse. Quod adeo verum est , ut nemo forte sit . cui hujusmodi casus aliquando non contigerit. Etenim quum vomica nil aliud sit , nisi intestinus quidam clausque tuber, qui dum disrumpitur copiosam evomit materiem, que in eo continebatur (a) affert quidem molestiæ plurimum, & nonuumquam interitum subitaneum, si post quam disrupta est, facilem non inveniat contentum pus ex ea eductum ad exitum viam; quod si hæc ita pateat ut heterogenea materia omnino expuatur, si aptis inde remediis locus ille cavus, in quo pus subsidebat, detergatur, resiccetur, & consolidetur , quod partim naturæ , modo Artis ope non raro perficitur (b) longus quandoque est morbus, sed tandem bono homine cessat veluti salutaris Artis scriptores docent (c) , Ideo magnus Hippocrates hac de re agens docet ægrum vomica affectum contabescere & ples rumque periressi non possit (vomica) multo tempore rumpi, neque sponte, neque a medicamentis = nam = si quam citissime maturuerit, & ruptum fuerit, & sursum vertatur pus, & totum expuatur, locusque cavus in quo pus subsidat & resiccetur prorsus sanus evadit = (d) . ... in a service in the state of the

go In casu autem nostro quod vomicæ quam citissime maturatæ disrumperentur nec multum difficilis esset puris expuitio, immo longe faci-lis exitus, colligi potest ex actis. Periodice namque = questa apertura o sia mutazione di vomiche succe leva ordinariamente ogni otto, o dieci giorni (e) =, simulac nova generabantur tubercula, & primis abstersis, maturescebant. Præterea puris excreti copia tanta erat, ut quotidie, nisi testes éxaggerare voluisse dicamus, quatuor. librarum pondus æ maret = in ogni giorno metodicamente cacciava per la bocca tanta marcia, e sangue, che giungeva al peso di libre 4. in circa (f)=cacciava fuori per la bocca ogni giorno libbre 4.di marcia , e di sangue (g) = . Augebautur insuper symptomata , ac præcipue tussis, dum maturato pure parum aberat, ut discomperentur tubercula = una continua tosse, la quale si faceva sentire più violenta qualora era prossimo il tempo della rottura della fatta vomica = (h) . Quod autem adtinet ad puris copiam , vereor ne testes indicendo aliqua usi sint exaggeratione. Quod si revera ægrotaus quotidie evomuerit eam puris quantitatem , quam iidem designant , facis lè consequitur eterogeneam materiem patulam invenisse ad exitum viam ; secus enim pectoris cavum inundasset , ac cordis motu inter.

cepto, subitam necem misero ægrotanti intulisset, varios grandle? 31 Satis hæc sunt ad vomicam constabiliendam; sed puris qualitas id ip: sum plane ad veritatem evincit; talis enim erat, ut quo magis vo-

<sup>(</sup>a) Willisius Oper. Medic. tom. 2. de Medic. operat sect. 1.c. 10.0 11.

<sup>(</sup>b) Sennert, Medicin.pratic.lib. 2. part. 2.cap. 8.de Tubercul Pulmon. S. cum spes.

<sup>(</sup>c) Sennert. & Willis loc. cit. Hallen.in sy-

nops. Medicina Pratic.cap. 4. Art.; 41. de Vomi-ca pulmon. & ab ipso laudati Baglivius,

Etinulberus Or. (d) De morb. lih. 1, cap. 8. Carter.

<sup>(</sup>e) Summ. pag. 25. 4 -56.pag-27-5-75-page 18.6.6. (f) Summ.pag. 18.6.6.

<sup>(</sup>g) 1bid.pag.25.5.57.pag.27.5.75.

<sup>(</sup>h) Summ.pag.25.6.59.

232 Enim vero etsi morbi primordia Medici ex vomica fuisse adfirmaveriut; successu tamen temporis auctis egrotantis serumnis, ac aliis accedentibus symptomatibus pulmonem exulceratum dixerunt, ad ultimum marasmi gradum phthisim pervenisse judicarunt, nullamque fuisse reliquam salutis spem. Ita fortasse Defensores egregii, qui preterea ad morbi durationem confugient; adfirmantes quod vomica nisi intra quadraginta dies repurgetur, & omnino exsiccata consanescat; in putridum pus convertitur; unde graviora mala, tabes, marasmus, & mors. Neque is ego sun, qui obfirmato animo contendam nisque ad samationis diem unius, ejusdemque natura fuisse morbum, ac fuerat initio, neo-propterea alio quam vomicae pulmonalis nomine esse distinguentum, & appellandum; dio tamen rem dabiam esse; atque id sufficie, at meo utar jure, & adveraus Defensorum integrionem in Mirauli titulo espressum, alvo ad versus phthisim pulmonaless, quam ad marasmum usque pervenisse tuentur, excipiam.

33 Sed jam devenimus ad alterum disputationis caput, quo est quærendum;an in hypotesi quod Francisci morbus fuerit vera phthisis,ad tertium jam pervenisset gradum, sive ad marasmum . Possem illud præterire argumentum quod petitur ex dinturnitate morbi: nam habita ratione temporis, quo se vomica per sanguineam, purulentamque expuitionem manifestavit, quod adcidit die o. Maii, integra morbi duratio metitur spatium mensium trium & viginti dierum, quum rerum mutatio facta sit die 30, Augusti . Raro autem , vel numquam adeidit, ut vera phthisis ex facto pulmonis ulcere tam celeriter tria illa stadia percurrat, in quorum postremo Artis salutaris Professores popunt marasmum; immo plerumque adeo lente morbus progreditur, ut ad multos annos miseros homines discruciet priusquam ad marasmum perveniat. Que res utpote quotidiana experientia confirmata, ulteriori probatione non indiget. Nec repugnat indoli phthin sis tubercularis seu vomicæ duratio hujusmodi , quin apertus tuber. in sordidum ulcus convertatur, nullimode, vel-saltem difficitiine abstergendum, exsiccandum, sanandum. Non desunt exempla hominum, qui dintius vomica afflicti, nonnisi post menses aliquot integre perfecteque convaluerunt. = Novi plures , ait Willisius apud Hallen , qui ex pulmonis vomica sensim orta , maturata , & demum rupta, pus copiosum & fætidum expuissent, cumque tale sputum

<sup>(</sup>a) Loc. cit. (b) Cit. cap. 10. Sect. 1. S. Empiemat.

<sup>(</sup>c) Summ. pag. 18. 5. 5. pag. 24. infine Cr

mensium', ac viginti dierum spatio continetur',

34 Quod si ex frequenti , copiosaque corrupti puris excretione fit , ut qui vomicam patientur, ad plures hebdomadas, immo menses debiles adeo . & veluti tabidi evadant , haud proderunt ad differentiam & ad tertium phthiseos gradum demonstrandum que sunt subsequuta symptomata. Nam si excipias ædema in infernis artubus, quæ prope tempus sanationis apparuit , si excipias febrim , que , uti innuere videntur Testes , continua evasit , nulla amplius servata periodo remissionis; & novi accessus, si exciplas foeces liquidas & fæten tes (h), cetera phenomena eadem illa sunt, que principio apparuere . Fateor hæc acerbiora , magisque molesta quotidie evasisse : verum ex majori acerbitate, & molestia non id consequitur, quod probandum est , scilicet phthisim ad marasmum pervenisse . Ex morbi duratione prostratis viribus ; necessario graviora experiri debebat incomoda æger , etiamsi eadem essent symptomata , ab eadem causa producta. Nil proinde mirum si dum jumento vectus ivit ad visitandum V. S. D. Alphonsi de Ligorio sepulcrum, ejus imploraturus auxilium , iterata deliquia passus fint in itenere (c) : nil mirum si in patriam reversus lectulo decumbere debuit, quem non descruit , nisi sanatione sequata (d) . Ad hunc debilitatis statum devenire debebat ille, qui dietim, si vera narrant Testes, ad quatgor librarum pondus corruptum pus evomebat ; nec tamen ex hoc argui potest tertius phthiseos gradus, sive insanabilis marasmus.

35 Sinam tamen, ægrotantem Franciscum in ultimo morbi statu pulmonali phthisi laborasse, dummodo tamen eliminetur marasmus quam symptomata , quæ habemus non ea sint , quæ phthisim confirmatam, sive marasmum evincant. Etenim ut ex Hippocrate docet Daniel Sennertus =malo tandem confirmato (hoc est in summo gradu) capilli defluunt ob alimenti corruptionem , & penuriam ; ungues incurvantur absumpta carne, que in summis digitis existebat, unguesque firmabat; malæ livescunt nisi quod post sumptum cibum vaporibus sursum elevatis rubescunt; pediculi copiose generantur ob alimenti corruptionem ; extrema , & pedes calore languescente intumescunt, supervenit denique his omnibus diarrhæa ex retentricis ventriculi , & intestinorum imbecillitate, immo & humorum corruptione . . . atque ita tan lem . . . . mors sequitur (e)=. Et clarissimus Boheraave describens ultimum gradum phthisis ex rupta vomica =tumait, respiratio pessima, consumptio omnis sanguinis, chilique in pus;

<sup>(</sup>a) Apud Ailen. loc. eit.

<sup>(</sup>d) Summ. pag. 21. 5. 28.

<sup>(</sup>b) Summ. pag. 19. 4 20. 19. 4 20. (e) Medicin. pratic lib. 2. part. 2. cap. 14, g. 16. 1, 68. er 69. de signis diagnostie. \*\*\* ( II . 12.1512 .c.) ( . 113 11 ,

mutitui prepuratio sublata; solidorum, consumptio fest integra, febris hectica cum pulsu parvo, languado calosa ad superiora acti, genis rubentibus; facies hippocratica; anxietas inee plicabilis cira vesperas plerumque; sitis mugna; sudor nocturnus sugas; debititas summa; vor rauca; capillorum defluvium; pruetus taocorpore cum pustulis aquosis; diarrhæa flava, facilat, havulenta; cadaverosa, frequens, tenesmodes debilitans; sputi suppressto mors = (a).

36 Pieraque autem ex hisce signis in ægrotante Francisco deerant ; & si qua apparebaut, ea sunt, que confundi facile possunt cum iis, quæ vel diuturnarum vomicarum espuitionibus, vel phthysi in secundo gradu consistenti, ac proinde curabili conveniunt. Ubi enim capillorum defluvium , unguium incurvatio , pedicalorum generatio , rubentes genæ , sitis magna , pustulæ rubræ , pruritus in corpore, & id genus alia, quæ morbium omnino insanal·ilem osten-dant? Non moror molestas vigilias, ac colliquativos nocturnos sudores. Placide quiescere haud poterat ille, quem tussis, assidue divexabat : a cagione della tosse mi fuceva vegliare quasi tutta la notte intiera , o dormire qualche poco languidamente = (b) . Non igitur a natura. & indole morbi ad tertium extremumque gradum perventi , sed a tussi , sine qua non fit e pectore puris excretio , vigiliarum caussa repetenda . Quid de sudoribus dicam ? Tautum aly est ut sudores quos passus est æger , teterrimum marasmi præferant signum, & colliquativi appellari debeant, ut porius critici, & sulutares habendi sint , ac evincant naturae conatom in opere suo perficiendo , ut mox videbimus .

3. De marasmo igi tur jure est dubitandum , ac propterea nulla ejusdem mentio fieri debet in asserti miraculi titulo. Quamobrem redacta quastione ad vomicam, sive pulmonalem phthysim adhac in secundo gradu consistentem, quærendum superest quod tertio loco mihi proposui; an sanatio quæ accidit, citra miraculum effici solo artis, & nature beneficio potuerit? Cur autem non potuit si nullum [prætermissum fuit medicamenti genus ad phthysim sanaudam aptissimum? Mi applicarono i rimedi risolventi, espettoranti, e balsamici più efficaci : mi replicarono la cauata di sangue , mi applicarono i vessicanti , mi posero alla dieta luttea = (c) = procurai .... adoperare per lo guarimento del detto infermo P. Francesco i rimedii più efficaci risol venti , espettoranti , e balsamici , e fra gli altri la replicata cavata di sangue co vesciganti, lo posimo alla dieta lattea = (d) aggiunsimo agli usati medicamenti di sopra accennati anche aliri antiettiei, ed antifebrili = (e). RECULA autem estequod posita applicatione medicamentorum in judicio ferendo sauatio non miraculo, sed viribus medicamentorum sit a l'scribenda; veluti docet S. Mem. Pontifex Benedictus XIV. (f) .

38 Verum ea inutilia evasisse Testes dicunt, ideoque aliquando ante sanationem ab eorumdem applicatione fuisse cessatum. Autio. Nec tamen ex cessatione peti posse argumentum concedam ad higusande inutilitatem firmandam: nam prudentis Medici est aliquando quiescentia.

(e) Ibid. pag. 26. 6. 65.

<sup>(</sup>a) Aphorismo 1206.

<sup>(</sup>b) Sam. pag. 19.3.16. (f) De Servor. Dei Beatificat. lib. IV. part.

39 Videte autem , Patres amplissimi , num remedia adhibita ac præsertim lactis usus muquam intermissus ita disponere, ac præparare potuerint naturam ad perficiendum opus, ægrumque reddendum a morbo, quo detinebatur , incolumem . Quid præterea dicendum foret, si rebus remediorum ope apte dispositis, opportuna accessisset benefica crisis? Quod ita evenerit argumentum præbent acta minime contemnendum. Nonne enim beneficae ac salutaris crisis loco haberi possunt, immo debent, copiosi illi SUDORES, quibus post invocatum Servi Dei præsidium in ipso sanationis actu obnoxius Franciscus fuit ?

40 Facti seriem accipite. Prope finem mensis Augusti, Medici = giudicando , che egli era già cadato in una tisi confermata , ed in un vero Marasmo : ne sine Ecclesiæ auxiliis æger decedat , prudenter jubent ut, Sacramenta ei ministrentur; quamobrem is sub vesperas diei 29 ejusdem Mensis accersito P. Clemente a Palma ejusdem Ordinis Religioso exomologesim facit, postridie mane sacrum Viaticum recepturus . Recedente poenitentire Ministro, exterritus P. Franciscus forinidine mortis, se ad V. D. S. Alphonsum de Ligorio convertit, & illacrimans enixe deprecatur, ut sit sibi propitius, & pro salute apad Deum intercessor: mox petit ab amita pulmentum, hæc renuit , ille instat , ac tandem importunitas vincit , fit voti compos : optatum cibum manducat, quin irritentur tussis & stomachus : post cibum placido corripitur sonno, ad quinque horas quiescit, expergiscitur ingenti sudore madidus z e mi ritrovai baznato dalla testa a piedi di si copioso, ed eccessivo sudore, che ne restò bagnato tutto il Materazzo , non che le Lemuola , e i Coscini = exsiccatis a sudore membris iterum dormit z e nello svegliarmi la mattina mi trovai egualmente bagnato come prima di sudore = . (d) ingreditur cubiculum

<sup>(</sup>a) Ibid. num. 10. (b) Sum. pag, 20. 5.21.pag.26. in fin.

<sup>(</sup>d) Sum. pag. 21. & 22. a f. 33. ad 5.35. pag. 38. 0 29. 4 5.81. 44 5. 84. Cr alibi . (c) Observat. Medit. 120.

primum apparnisse .

I Neque audiendus est Medieus Carolus Rainone , qui , ut notatum est supra, raro ad ægrum veniebat, & ea quæ pertinent ad asserti prodigii extrema . de auditu ab altero Medico testatur . Ita is loquitur . ut videatur innuere teterrimum sudorum symptoma ante sanationem apparuisse proximamque mortem prenunciasse . = Intesi dal mio compagno o sia Ordinario Medico di detta Comunità . . . , che erano sopragiunti al sopradetto P. Francesco profusi sudori stimati in quello stato veri colliquativi, e corruttorii, donde mi confermai vieppiù del conclamato, e prossimo stato di sua vita, con attenderne perciò breve notizia del suo trapassato stato=(a), Is enim ut sæpenumero adcidit illis qui audita referent , res mire confundit , & sudores qui nonnisi in actu sanationis apparuere, ponit ut ultimum signum desperatæ salutis : Standum est dicto alterius Medici , & ipsius Sanati, quorum depositiones evincunt sudores hujusmodi so-

lummodo apparuisse nocte diei 30. Augusti .

42 Nec miram tamen si Medieus de Aquila prinsquam Francisci cubiculum ingrederetur, audiens ab Amita z che la notte l'Infermo era caduto in un sudore eccessivo , e straordinario = nescius insperatæ . sed sequetæ salutis actum esse de Ægrotante pronunciavit = io secondo le cagioni sopradette risposi francamente, alla medesima è morto; colliquativos namque putavit sudores, qui & pessimi ominis sunt, & mortem præ foribus jam esse demonstrant. Verumtamen fallax fuisse quod efformaverat judicium agnovit, dum, quein putabat proxime moriturum , sanum reperiit = restai però deluso, ed ingannato sopra questo mio Medico giudizio &c. (b). Si cuncta pensentur, sudores hujusmodi potius ad sanitatem pertinent, quam ad morbum : ostendunt signidem ultimum , validumque naturæ. conatum ad id superandum, quod adhue mali supererat, & excutiendos pravos humores qui ad pulmones deferebantur. Forte enim, medicaminum usu intermisso, lactis potus, ad. diem usque sanationis continuatus, profiterat non nihil ad disruptas vomicas abstergendas , & exsiccandas , vel saltem ad impediendum humorum affluxum ne in lisdem novum generaretur pus . Quid igitur si quod lactis usu paratum, dispositumque jam fuerat, mox ingentium suderum ope natura perfecisset ? Quis enim est , quin sciat quantum valeant nature vires?

43 Atqui sudores nequeunt in specie nostra haberi ut læthale aymptoma morbi qui jam imminui coeperat, vel actu imminuebatur : illud ergo superest, ut dicamus beneficos, & salutares fuisse. Et revera P. Franciscus ex hisce sudoribus adeo est recreatus, ut expergefactus post dulcem somnum ad solidas quinque horas protractum, accersita amita, de sibi reddita sanitate minime dubitandum esse pronunciavit = chiamai mia Zia, che mi ajutò ad asciugarmi, e pieno di una vera confidenza assicurai-la medesima, che il Ven. Servo di

(b) Summ. pag. 28. dr 29. 45.81. ad 5.85.

Zacchia docet Pontifex supra laudatus (b) . willow 44 Eoque magis quia superfuerum morbi reliquiæ . Nondum penitus evanuerat pedum tumefactio = osservai benanche i piedi QUASI sponfiuti dall' edema comparsa nel corso della maluna (c) & s sie adhuc ad triduum perseveravitz benchè PER ALTRI TRE GIOR NI susseguenti avesse sofferea una piccolissima, e rarissund TOS. SE (d). Præterea non statim lectum dereliquit sanatus; sed in co decubuit per integram sequentem diem : La maitina stessa mi clbai di un cibo più consistente, e benche volli stare PER UN AL-TRO CIORNO IN LETTO, mon fu già questo per necessità e debolegra , ma benst fer mio proprio genio (6) . Si aliquis crederet , ideo lectum non deservisse Franciscum, quia nondum vires satis validas experiebatur, licet ipse sanatus dicat, non già fu que sio per necessità e debolega, ma bensì per mio proprio genio, is continuo arguendus non esset . Quis enim in animum sibi inducat, ut ere lat hominem extemplo præter spein sanatum, viribus integris, decumbere adhuc voluisse = per proprio genio = ? Debuisset im statim exilire prægaudio , lectum deserere , & firmiter stando , ac ambaj lando expedire, cunctis ostendere prodigique in sui, favorem pa-

tratum . Quæ sunt disputata, breviter colligam . Morbus qui proebet asserti prodigii subjectum vel Vomica fuit , vel phthisis pulmonalis in secundo gradu consistens , qui , licet difficulter , curationem tamen vel a natura, vel ab arte perficiendam admittit. Constat opportuna adhibita fuisse remedia, ac præcipue illud, quod plurimi faciunt salutaris artis Magistri, scilicet lactis usum. Probatum præterca est, salutarem Crisim in actu sanationis contigisse, que efficit, ut naturali actioni insperatum opus tribuamus 2 & quoniam aliquæ superfuerunt morbi reliquice , cuncta collineare videntur ut saltem ancipiti versemur animo, dum de sanatione P. Francisci ab Octajano en judicandum . Quod si quæstio ad statum redacta est dubitandi, hand est pro miraculo definienda, etsi in opere, quod illam excitat , nomulia occurrant , que naturali tantum servato ordine , vix, aut ne vix quidem fieri posse videantur ; unde in eo deprehendun; tur cum naturalis actio , tum quid insolitum , quod naturalem no-

<sup>(</sup>a) Summ. pag. 22. ante §. 35.

<sup>(</sup>b) Lib.4. part. 1. cap. 8. num. 26.

<sup>(</sup>c) Summ. pag. 29. 5. 87.

<sup>(</sup>d) Ibid.pag. 23. ante §. 42. pag. 29. §. 90. (e) Pag. 23. ante §. 42. pag. 29. §. 89.

<sup>14.5 (</sup>N)

bis notam actionem superare videtur. Præclare Bordonius ad rem postram ait : cum Miracula non præsumanter, sed probable sint, esse a Deo ex meritis Sanctorum, consequenter excludenda est omnis causa securida, a qua possit esse effectus : nam si causa secunda locum habeat in sanitate, jam sanatio non est miraculosa sed naturalis = (a) . Et infra = In dubiis tutior pars est eligenda ; tutius est asserere effectum esse GRATIOSUM, quain MIRACULOSUM, dum ex una parte constat, illum sanitatis effectum totaliter non procedere a causa secunda, nec totaliter a prima, sed aliqua ratione misceri ex ambabus (b). Quod quidem co etiam fortius dicendum est in hypothesi subjecta, quia Testis optimus P. Seraphinus a Palma hanc referens sanationem ex ore Medici, frigida hac loquutione usus est : PASSATI ALCUNI GIORNI per pura curiosità domandai al Medico D. Vincenzo Aquila, che era del P. Francesco: mi rispose PASSAR MEGLIO, per avergli fatto D. Alfonso (notetur) LA GRAZIA (c). Concinitque Medicus Rainone, qui ait: DOPO POCHI CIORNI .... feci dimanda all'ordinario Medico di esso come si trovava : mi rispose ESSER MIGLIORATO: & infra: consolandomi del suo ripigliato stato di salute IN BRE-VE TEMPO (d).

#### MIRACULUM III.

Repentince absolutarque sanationis Caroli del Vecchio Clerici Tironis Congregationis SSini Redemptoris ab Hemopluthysi cum acuto
pectoris tatiusque corporis dolore rheumatico, tussique
piolenta

46 Si duce ille sanationes , de quibus hue usque dictum est , a pluribus exceptionibus vindicandre sunt , ut Ven. S. Dei Alphonsi de Ligorio intercessioni referantur acceptae, & habeantur in testimonium ejus sanctitatis ; multo graviores difficultates sunt , quæ vehementer urgent adversus eam, quæ tertium tenet locum. In illis namque etsi non omnia ita sint comparata, ut superno operi certo tribuatur facta rerum insperata mutatio; proponuntur tamen subjecta, que specie saltem nounihil habent arduitatis : in ista vero disputandum est de morbo, qui vel levis erat, vel num gravis esset, & ex interna causa curatu difficilis , est omnino obscurum . Parcere hine possem labori , quum satis sit lustrare Summarium , ut pateat deesse conditiones omnes ad Miraculi rationem requisitas, ac illam præsertim , sine qua nequit esse prodigium, ab indole , & gravitate morbi petendam. Ne tamen muneri desim meo, PP. judicio subjiciam que in facto occurrunt serio animadvertenda, queque plane evincunt, incassum de sanatione Caroli del Vecchio Miragulis adnumeranda concertationem institui.

57 Non immorabor in expendendis probationum viribus. Quid enim

<sup>(</sup>a) De Miraculis meditat. 7. num. 27. 4, 1bid.num.33.

<sup>(</sup>c) Summ.pag. 45. 5. 215. (d) Ibid.pag. 32.5.149.

prodest querere, num plena, numerisque omnibus absoluta site probatio facti; num Testes, quorum exhibentur dicta, omni sine, exceptione majores, integranque s'hi auctoritatem concilient, si factum ipsum deficit, utpote conditionihus destitutum necessariis ad finem, & effectum, pro quo obtinendo proponitur? Hacigitur concertatione prætermissa, venio, ad di, io quo resider judici substantia, ad examen scilicet utriusque extremi morbi, & sanationis, que duo, dum de Misaculis res est, it in inter se connectuntur, ut si unum deficiat, alterum nullaterms prosi:

48 Inscribitur assertum prodigium sanationis ah Hæmophthysi; cetera que proponuntur in titulo, vel potita ad symptomata, que comis tantur, morbum, quam ad ciusdem indodem pertinent, vel tanti fieri non debent, ut seosium ah hæmophthisi con-ilerata nostras mereantur curas. Porro non diffiteor Hemophthisim lethalem essa aliquando morbum, qui arti impervius fit, & Medicorum peritiam eludit; sed Defensores dare debent, talis quandoque esse indolis, ut facili negotio natura viribus, artisque pressidiis cedat. Id autem a proxima interna causa dignoscitur; que in nostra specie vel omnipo latet, vel ea enque Hemophthisim facillime curationia giguit.

49 Ut di perspectum fiat, interest rescire circumstantias, facti, certam

our la perspection fat, interest rescuinstantias, fact, certain durationem morbi, diversas periodas, ac etnoris quantitatem ab segro per intervalla ejecti. Laque, a de morbi duratione res sit, hac hrevi PAUCORUM DIBRUM spatio circumserbitur, a die sellicet duodectima Martii, hoc est, feria quarta hebdomade Parsionis qua Carolus correptus fuit = da un terribile rigore pettorale sensibilissimo dolore, accoppiata ad una tosse orrida; e convulsiva (a) ad feriam quartam sanctioris hebdomade, que eo anno incidit in diem decimam rionam ejusdem mensis: hac enim die a morbo, quem OCTIDUO passus fuerat, seger fucolumis evasit (b).

so Verumtamen in tam brevi spatio duo diversi status sunt distinguendia In primo hoc est sub morbi initium aliqualis adcidit modici sanguinis expuitio, qui vix uncie pondus aequabat a aveva sputato in due volte circa un oncia di sangue (c). Certa expuitionis dies ignoratur ; fuit tamen vel paulo post manifestationem morbi , ut vult ipse sanatus (d), vel aliquot transactis diebus, ut innuit Curae Medique (e). In altero statu , videlicet in nocte feriæ tertiæ majoris hebdomadæ, que immediate sanationem præcessit, iterato sanguinem per os ejecit ægrotans. Hujus quantitas binas uncias non superabat; nam ea nocte = l'infermo riposò per sole tre ore, dopo la quale si spegliò con una fiera tosse così veemente, che fu costretto a buttare due bocconi di sangue vivo e spumoso di peso circa oncie due in un vuso di creta , come si vidde da me , e dai Medici nel mattino , e seguito sutta la notre a tossire, senza dure altro sangue (f). Igitur quond hamophilisin , que constituere debet arduum Miraculi subjectum, talis morlas arguitur a modica quantitate sanguinis per inservalla bis ejecti , qui simul collectus ponderis erat unciarum trium.

(d) Summ.pag.51.6.1.

(c) Sum.pag.60.5.59.

Ne

<sup>(</sup>b) ld patet ex iis, que refert idem sanatus (c) Ibidem pag. 55.4.27. Vir ibid. a 5.3. ad \$. 10. (f) Summ.pag. 58.55.49.0 \$0.pag.60.5.61.

Ne tecum reputes octiduo illo, quo Carolus regrotavit, cadem acerbitate sæviisse, vel etiam acerbiora evasisse symptomata, quæ assertam hamophthisin & comitabantur . & manifestabant . Nam interea, hoc est primam inter & alteram sanguinis expuitionem hujusmodi symptomata, præsertim vero tussis adeo imminuta sunt & clanguerunt , ut potuerit æger per biduum , aut triduum placide quiesecte, veluti discimus ex testimonio Patris Decalati Criscaoli Tyrocinio Prafecti, qui solus estanti las circumstantias apte distin-guat. = Lanotte (Dominice Palanarum) RIPICIAO QUEL SON-NO, che dal Mercoledi antecedente aveva perduto a causa della detta continua tosse, sicche dalla Donnenica la sera fino al Marted, santo la muttina DORMI' FELICEMENTE così nella notte, come nel giorno, e per causa del SONNO RICUPERATO si rese PIU" RARA latosse =. Ita in Processu Ordinario (a): in altero vero Apostolica auctoritate constructo inquit-La Domenica delle Paline .... lo ritrovai, che si stava salassando per la terza volta. . La notte seguente però DORMI' PLACIDAMENTE; lo che non aveva fatto nelle notti antecedenti fin dal detto Mercoledì di passione, ( in quo ponendum est ægritudinis initium ) , E COSI SECUITO per tutta la giornata del Lunedì santo, e notte seguente (b): Quamobrem idem Tyronum Magister existimavit = che il Novizio si avesse avuto PRESTO A RISTABILIRE (c) & Medicus = veduto che la tosse col SONNO RICUPERATO era divenuta un poco PIU. RA-RA, azzardò di dargli un poco di brodo con pochissimi tagliolini (d) ..

52 Hæc tenenda sunt, ut de vera indole, & gravitate morbi procul ab errandi formidine queat judicari . Juxta datam distinctionem expaitionis, & quantitatis sanguinis ejecti, remissionis, & recrudescentiæ morbi , explicanda & intelligenda sunt testimonia aliorum ; precipue vero ipsius Sanati, ac Medici Francisci Desiderio, qui tantum abest, ut triduani sane notabilis levaminis meminerint, ut potius nullo facto discrimine temporum , longe secus rem adcidisse innuere videantur, adfirmantes morbum in dies habuisse incrementa. Ita sanatus Viradai dodici del sopraccennato mese, che buttai sangue, fino ai diciassette dello stesso io stiedi cattivissimo, ed il male in vece di far tregua,o lasciarmi, crebbe, ne punto diminuissi, a tal segno, che nel giorno diciotto &c.(e)& Medionezseguitai adassisterlo circa otto giorni, e non ostante altri salassi &c.il inale si ingiganti in maniera, che sino a tre volte diè per la bocca replicati bocconi di sangue (f). Neque ejecti sanguinis pondus, aut mensuram determinant; immo ità depositiones suas component , ut , qui cos audit,facile arbitretur immodicam fuisse sanguinis jacturam. Ita sanatus vir = quanto più si adoperavano da me ( præscripta remedia ) tanto più quello sputo di sangue, che dal principio comparve, cresceva a dismisura (g), & quamquam ipse sub morbi initium ponat sanguinis sputum : dai dodici del sopraccenuato mese che buttai sangue, id inficiatur Medicus, qui adfirmat , che DOPO CINQUE, O SEI GIORNI cominciaro-

· A FLOOR AND A SA )

· forter = 1-1 - 3.

<sup>(</sup>c) Sum. pag.60,5.59.

<sup>(</sup>b) Sum.pag. 58.5.47. (c) Ibid. peg. 60.5.59.

<sup>(4)</sup> Wid pag: 5 8-4.47

<sup>(</sup>e) Summ.pag.51.4.2. @ 3. (f) Sum.pag. 55.5.38.

<sup>(</sup>g) Ibid. pag. 51. 5.2. · 11,2 0 7 - 100 4

53 Simplex hæc facti expositio satis superque est, ne sanationem Caroli del Vecchio Miraculis adnumerari posse respondeatis. Id plane suadent brevis morbi duratio, modica excreti sanguinis quantitas , benignæ induciæ, symptomatum imminutio . Hinc non quæram, num sanguis potius e ventriculo, quam ex pulmonum vasculis prodierit: nec onus assumain refellendi Medici curantis judicium, qui ait = Il sangue lo giudicai, e lo stimo sboccato dai vasi dei bronchi del polmone (e) . Quid enim interest in hisce quæstionibus immorari , si circumstantiæ supra recensitæ levem fuisse morbum curatuque facilem evincunt, etiam data hypothesi, quod sanguis e pulmone ad os fuerit delatus ?

54 Porro hemophthisim , quæ in pulmone causam & sedem agnoscit triplici modo fit : vel enim run puntur vasa a vi quadam illata . . . . ubi vero ab ipsa humorum per vasa circumductorum acrimonia fit erosio . . . . tertiam autem han opthisis speciem dixerunt illam , ubi integris manentibus vasis adeoque nec ruptis, nec erosis, per ultima orificia eorum dilatata sanguis exiret . . . . Ita Swietenus qui de singulis speciebus max agit cum tam in prognosi, quam in curatione magna diversitas sit dum tribus his modis hemophthisis oritur (f). Neminem porro fore arbitror, qui existimet hemophthoen in Clerico Carolo del Vecchio ex gravi vasorum laceratione processisse, quum nulla vis violenter illata illi fuerit, vel sanguinem ex vasis ab humorum circumductorum acrimonia erosis prodiisse, quæ species hæmopthisis difficilius curatur: nam in nostra specie causa proxima presens est ex neglecta abstersione sudorisegli occorse sentirsi come un colpo nel petto, che glie lo las ciò addolorato con forte, ed acuto dolore , ed esso malgrado prosegui a servire sino alla fine della tavola, dopo la quale, sebbene sultiro, senza cambiarsi si pose in letto = unde orti sunt rheumatici dolores z sit cui non poteva tropar sito per lo spasimo suddetto, e svegliatosi poco dopo si senti tutte addolorate le membra, ed aumentato il dolore nel petto (g).

<sup>(</sup>a) Ibid.pag.55.4.27. (b) Ibid-pag. 53.4.19. (c) Pag. 55.4.28.

<sup>(</sup>d) Summ. pag.60.55. 62. # 63.

<sup>(</sup>e) Ibidem pag. 55. in fin. & seq. in prine. (f) Ad Boberanve Aphor. 1198. 5-prudentes (g) Pag.54-16.23.0 24.

55 Superest igitur tertia hemoptoes species a dilatatis vasorum orificiia repetenda . Quid enim si ab hac causa, aut a rupto exili quodam vase sanguis erupisset ? Facillima fuisset curatio. Ita laudatus Swietenus; illa autem hemophthisis que per anastornasin dilatatis vasorum orificiis fit absque ulla vasorum ruptura, vel erosione, omnium facillime curabilis est, quia nullam humorum cacochimiam suppoint, & vasa manent integra, quamvis dilatata fuerint. Per ipsum autem sanguinis effluxum fit constrictio vasorum dilatatorum : capacitas enim pasorum pendet a duabus præcipue causis; nempe a vi cordis pellente liquida in vasa, & a resistentia circa fines vasorum angustos ; simul ae autem aperta extrema vasorum sanguinem transmittunt libere illa resistentia minuitur insigniter . . . . Vasa proprio elatere constringuntur , & minuitur cavitas , extrema orificia connivent ita ut sanguinem non transmittant amplius, sieque cessat ta-

le sanguinis sputum (a).

56 Neque sit, qui verba illa aucupando = gli occorse di sentirsi come un colpo nel petto = quia mense inserviens. Carolus transferebat = una tavoletta pesante pel (troppo numero dei piatti (b), existimet hæmopthoen ad primam speciem esse referendam. De hoc enim ictu silet prorsus ipse Sanatus qui ait, describens morbi exordia = fui assalito da un terribile rigore pettorale, il quale nell'aumentarsi, che fece : mi recò sensibilissimo dolore = (c) alli dodici di Murzo di questo corrente anno 1788, mi sentii una grande asprezza nel petto, la quale si comincio ad avanzare a poco a poco tanto, che mi si fisso un dolore insoffribile al petto &c. (d) . Verum etiam dato quod ex vi illata malum processerit; haud tamen consequitur, rupturam inde factam difficulter solidari potuisse docente eodem Svvieteno, quod ex subita ruptura vasorum, si majora fuerint, periculum imminet suffocationis, & subite mortis = si autem primum hoc discrimen evaserint, multa carationis spes superest : ruptura enim facilior solidatio est quia vulneris labia se mutuo contingunt (e) : in ea autem suppositione, quod aliquod vas ruptum revera fuisset, hoc certe ex tenuissimis erat, secus majorem sanguinis copiam evomuisset ægrotans. At vasa quo exiliora sunt, eo etiam facilius coalescunt, quia vulneris labia propius sese contingunt .

57 Atque hic meminisse oportet eorum quæ supra notata sunt de modicissima sanguinis quantitate, quam expuit ægrotans interpolatis vicibus ad trium unciarum pondus pertingente. Hoc sanc demonstrat vel vasa simpliciter rarefacta fuisse, vel aliquam ruptam ex tenuissimis venis, que capillares nuncupantur. Hinc est ut ex ejecti sanguinis copia nequeat peti argumentum ad ejusdem morbi gravitatem asserendam, nec proinde ad constabiliendum illud arduum, difficileque subjectum, quod ad Miraculi rationem oranino requiritur. Dum enim de sanatione ab hemorrhagia tamquam de Miraculi subjecto disputatur , Sacra Congregatio , uti magni facit repetitas copiosasque ejectiones , ita parvi pendit illas , quæ non sæpe rediere , & quum redierunt, inodica fuerunt in quantitate. Atque en ratio, ob quam Miraculis adnumerata fuit in causa B. Joannis de Prado Sana-

(a) thidig. illa . (b) Summ.pag.54.4.234 (d) Ibid. pag. 53.5.14-(e) Loco cit. f. a Ruptura .

THE PARTY WAY

<sup>(9)</sup> Ibid.pag.51.6.1.

si Quod si dixero perperam inscribi Miraculum sanationis ab hemophthissi propius veritatem attingam; nisi late nimis hoc vocabulum usure pari velit pro qualibet sanguinis expuisione. Nam forte ex vaido intussiendo conatu sanguis prodiit ex ruptura unius, vel alterius vel nule capillaris, que ut supra notatum est, ob propinquitatem labioni rum facile, 3c brevi consanescit. Id non raro acoidere sine nila non xa, si excipias formidinem que quamlibet est minimam cruoris pes os excretionem semper comitatur, nemo forte est qui nesciat. Nam secus ac Sanatus afbrinavera inquieus sanguinea sputa usque ab initio apparuisse, (b) cure Medicus testatur, che dopo cinque o ssis giorni cominciarono a vedersi DIETRO UNA FORTE TOSSE alcune RASCHE TINTE di vivo sangue (c). Nome molicus hio cruor prodire potuerat ex minimis capillaribus venulis = dietro una forte tosse = disruptis? Ubi ergo hemophthisis malae note 8c difficio lis curationis, que det arduum pro Miraculo constituendo subiectum?,

lis curationis, que det ardaum pro Miraculo constituendo suotectums, 
9 Vernmamen id pretereo, nec tantum milit estotii, ut agese velim 
questionem de nomine: immo concedam hæmophthisim ampellaudum esse morbum quo afflictus finit Carolus del Vecchio. Quid.inde? Ecit ne melior Causse conditio? Neutiquam dabo. Nam ea, 
quæ sunt disputata, plane evincunt, rem esse de hæmophthisi que 
gravis non erat, & facillime sanari poterat. In hac me sententia confirmo, quum videam neminem fuisse solicitum de Sacramentis ægro
ministrandis, etiamsi mebi duratio fuerit a feria quarta hebdomadse
Passionis ad feriam quartam sequentis: lana autem gravissimam circumstantiam in actis referre non omisissent tam Medicus, quam Religiosi Viri, qui in utroque processo fuerunt rogati, si revera lisdem Carolus munitus fuisset. Hinc prorsus rejiciendæ sunt empha-

<sup>(</sup>a) Ex illius causz actis. Videri etiam potest ... Benedictus XIV. lib.4. part. 2. cap. 16. n, 20.

<sup>(</sup>b) Summ. pag.51. §.2. (c) Ibid. p.55. §.27.

tice ille loguntiones = tanto che mi tenevano ed esso Medico , e tutti di questa Congregazione per già spedito, di modo, che ne scrissero ai miei genitori , mi diede morto per morto un estremo medicamento &c. (a) = mostrava voler fra breve esalar l'anima (b) = lo trovai abbattuto, e per dir così in agonia di morte (c).

60 Quoniam vero dum aliqua sanatio ab hæmorragiis tamquam Miraculum proponitur, nedum species hæmor ragiæ, ejus gravitas, diuturnitas, simptomata sunt ponderanda; verum etiam & illud quærendum, an medicamenta fuerint exhibita, an profuerint (d), de hoc etiam dicendum est , ut magis pateat , nil esse quod ad levissimi morbi sanationem non conferat. Porro constat ex actis exquisita adhibita fuisse quæ ars suppeditat remedia ad repellendam morbi vim , cruorem sistendum , symptomata debellanda = mi fe soggetto per eurarmi a varj medicamenti, con ordinarmi più salassi, e vessicatorii , & paulo ante sanationem = una pillola di etiope vegetabile mischiato con certo latte di amandole (e) = accorsi al male con salassi , piediluvii , vessicanti , ed altri specifici , che l'arte Medica mi suggerì . . . non lasciai . . . . di prescrivergli una pillola di etiope vegetabile (f) = Prescrissi sulle prime un salasso , ed un narcotico, dal che non ne riceve alcun sollievo, seguitai ad assisterlo circa otto giorni, e non ostante altri salassi fino al terzo, e continuazione di narcotici leggieri, e blandi &c. gli prescrissi ... che senza perdita di tempo se gli fosse dato una pillola di etiope vegeta-bile narcotico più attivo (g) = .

61 De horum remediorum efficacia & utilitate non est dubitandum : nam ut primum venit ad ægrum P. Deodatus Crisciuoli invenit = che si stava salassando per la terza volta : que sanguinis emissio multum certe profuit ; quippe Carolus = La notte seguente DORMI PLA-CIDAMENTE, lo che non aveva fatto nelle notti antecedenti fin dal detto Mercoledì di passione , E COST SEGUITO per tutta la giornata del Lunedi Santo , e notte seguente (h) . Non diffiteor exasperata fuisse symptomata nocte post feriam tertiam hebdomadæ sanctioris, & ægrotantem iterum expuisse sanguinem = nella quantità di circa due oncie (i). Verum accurrit mane Medicus, bolum præscribit ore sumendum æthiopis vegetabilis præter applicationem hirudinum ad sanguinem extrahendum, postremum hoc necessarium non fnit, quia cessarat periculum; bolum tamen æthiopis vegetabilis Carolus sumpsit. Interea facta est rerum mutatio, Medicus accersitus venit, de sanatione sequuta fit certior, audit hanc tribui Ven. Servi Dei Alphonsi de Ligorio intercessioni, id ipse negat, & sanationem referendam esse adfirmat efficaciæ æthiopis vegetabilis = risposi subito: godo di questo fatto, ma LO CREDO EFFETTO DELL' ETIOPE DATO (k) = mi ricordo benissimo di aver loro risposto, che LA GRAZIA FATTA L'AVEVA L'ETIOPE VE-GET ABILE raffrenando il butto del sangue (1) = & etiam clarius in Pro-

<sup>(</sup>a) Summ. p. 51. §. 5.

<sup>(</sup>b) Ibid. pag. 9 9. 4.27.

<sup>(</sup>c) Ibid. pag. 53: §-19. (d) Bened. XIV. lib. 4. part. 1. cap. 16. n. 19. (e) Summ. pag. 51. §-1. & 5.

<sup>(</sup>f) Ibid. p.55. 5.26. @ 28.

<sup>(</sup>g) 1bid. \$5.38. & 40.

<sup>(</sup>b) Ibid. pa.58. \$5. 46. 0 47. p.60. 5.59. (i) Ibid. pag. 58. 5.49. p.60. \$.59. 6 6e.

<sup>(</sup>k) Sum. p.54. 5.20. (1) Ibid. p.55. 4.28.

Processu Informativo. Nam audiens Medicus il Novizio è sanato, e l'ha sanato Monsignore il nostro vecchio, mentre dopo datagli la pillola prescritta da voi vedendo, che il mole più cresceza, ed i patiment del Novizio più si aumentevano, se gli è applicato alla parte una figura con alcuni copelli del Servo di Dio Sc. ed immediatamente si evaluto cessore il dolore, la tosse, aperto il respiro dell' in tutto sano; ed avendo io ripigliato sarà stato forse EFFETTO DELLA PILLOLA che io gli ho ordinata questa mattina, siccome diceva ancora il Professore de Luca (alter Medicus qui fuerat in consultationem vocatus) ed il P. Neri insistè dicendo, che non era stata la pillola, ma l'intercessione del deito Servo di Dio, al che io risposi faremo l'osservazione Sc. Reliqua ut in Sum. (a)

62 Nec tamen Medicus victum morbum existimavit postquam Caroli cubiculum una cum altero salutaris artis Professore ingressus, eum dispulsis morbosis phænomenis, vel saltem imminutis recreatum invenit , reputans = che se ciò era effetto della pillola , secondo l'arte avrebbe di nuovo dovuta comparire almeno leggiermente la tosse, la difficoltà del respiro, ed il dolore = ; ideo ejusdem instantize de aliquali cibo sumendo firmiter restitit = , io glie lo proibii per detto timore = , & nonnisi postridie mane repetitis instantiis , ut parum quid sumeret tandem indulsit = la mattina poi susseguente . . . cercandomi di nuovo di mangiare, io gli accordai picciola cosa per riguardo al detto timore (b) : jussit præterea , ne ad aliquot dies lectum desereret = dopo averlo fatto stare per cautela ed assicurarmi del fatto QUALCHE ALTRO GIORNO A LETTO alzossi benissimo (c) =. Si tales fuissent circumstantiæ facti, si talia signa perfectæ salutis in Carolo apparuissent, quæ de sequito prodigio dubitare non permitterent, suspenso non hæsisset animo Medicus, neque hasce adhibuisset cautelas. Verum non inanis erat formido, quia symptomata morbi licet multum imminuta, tamen uon omnino recesserant = trovai cessato il sangue , E QUASI tutti i sintomi , che l'accompagnavano (d) la trovata MIGLIORIA &c. (e) Porro dictiones illa QUASI = MICLIORIA = perfectionem sanitatis excludunt, & alicujus saltem symptomatis præsentiam adstruunt .

63 Duo vero in Medici testificatione sunt serio notanda. Primum, quod idem timuisse videtur, potiusquam expuitionis cruente ( que ut asserti miraculi subjectum proponitur) regressum tussis, difficilis respirationis, atque doloris, inquiens, quod si ad efficaciam validi narcotici referenda erat remissio symptomatum, z. eurebbe di muovo dovuto comparire almeno la tosse, la difficoltà del respiro, ed il dolore = quin vel unum addat verbum quoad sputa cruenta. Ex hoc intelligimus, præfatum Medicum pluris focises enunciata symptomata, quam sanguinis expuisionem. Et ipure quidem; quia sanguis modicus, qui ex parvis vasis, facta orificii dilatatione, prodierat, clauso codem orificio, prodire simplius equidat, nisi violenta tussis iistem, vel alits novam noxam intulisset.

64 Neque is audiendus est, dum ait il sangue lo giudicai, e lo stimo sboc-

<sup>(</sup>a) Proc. Infor. Nucer. f. 1579. tet. & seq. jungen, iis qua habentur in Sum. pag. 57. ante

<sup>(</sup>b) Summ. pag.57. 5.42 & 43.

<sup>(</sup>r) Ibid. pag.55. 6.30. (d) Ibid. p.54. 6.20

<sup>(</sup>e) Ibidem ,

sboccato dai vast dei bronchi del polmone, perchè vivo, e rosso ut concludat = l'etiope vegetabile poteva raffrenare per qualche ora il butto del sangue, ma non estinguerlo = (a); nisi enim alia proferat signa, fallax ejus judicium erit, quia etiam ex capillaribus venis ruptis, sanguis ad os defertur vivo, e rosso. Ideo vero asseruit sanguinem = sboccato dai vasi de bronchi del polinone = , quia morbum arbitratus est fuisse hemophthisin . Atqui id non certo , sed tantum opinative posnit = SEMBRAMI a mio giudizio l'infermità sofferta essere stata una vera emoftisi = (b) Quis ergo erit qui certo statuat sanguinem revera = sboccato dai vasi dei bronchi del polmone, ut inde concludat post aliquot horas reversurum? Nec magis verum est alterum quod sumptus bolus poteva raffrenare per qualche ora il butto del sangue. Valeret forte assertio, si res fuisset de expuitione frequenti & sæpe sæpius per brevia iterata intervalla repetita, etiam post adhibita exquisitissima pharmaca. Id autem non verificatur in specie nostra; immo satis constat de opposito . Nam, et supra vidimus, octiduo ægrotationis bis tantum sanguis apparuit ; post primam expuitionem imminutis symptomatibus placide ad plures dies æger quieverat; & priusquam bolum is sumeret post secundam expuitionem, quæ adciderat nocte præcedenti, ad plures jam horas steterat cruor, etiamsi vehementis tussis molestia persisteret = seguito tutta la notte a tossire, senza dare altro sangue = (c). Quid autem si natura postrema hac expuitione compulisset ope tussis ad os totum sanguinem ex orificiis vasorum excretum, quin ulla portio educenda superesset? Neque virtuti & efficaciee pharmaci, neque prodigio referenda esset, sed ut naturalis habenda sequuta sanatio : Id negas? Proba,si tantum vales ,secus rem accidisse; proba,dum sanatio contigit adhuc in pulmone sangninem superfuisse educendum. 65 Alterum, quod ex medici testimonio notandum occurrit, illud est quod circa judicium de segunta sanatione versatur. Caute enim loquitur, nec satis clare eam miraculo tribuendam esse adfirmat ; sed potius videtur in ratione habuisse simplicis gratize = dissi , che la travata MIGLIORIA (tene vocabulum miglioria , quod significat sanationem non perfectam, sed initiatam) se era per durare ore, o al più qualche giorno dovea attribuirsi AD EFFETTO DEL RI-MEDIO; se però fosse stata permanente, e durevole, non poteva dubitarsi DELLA GRAZIA = (d) . Nec secus opinari poterat ille cui satis explorata non erat vera morbi indoles ; quamobrem hæme pthisun appellane, opinativum vocabulum = SEMBRAMI = usur-

pavit', ut supra visum est.

6 Sed & alii ex contubernalibus Caroli iis utuntur vocibus, quæ mirabilem adstruunt sanationem, sed non item miraculi verbum adhibent = nel mese di Marzo, inquit tyrocinio Præfectus operò Dio un' altra GR AZIA strepitosa in persona di un nostro Novigio (e) il Medico Ordinario e tutti gli altri indivituà, che bo intesero, che la sua guarigione era stata veramente prodigiosa, (f) & etiam clarius in Processu Ordinar, dum recens erat facti memoria concludit = cosa la D. 2

<sup>(</sup>a) Ihid. pag. 55.in fin. & seq.in princip.

<sup>(</sup>b) ibid.pag.55.5.32

<sup>(</sup>c) Ibid. pag. 58. 5. 49.

<sup>(</sup>d) Ibid. pag. 54. 5. 20. (e) Ibid. pag. 57. in fin.

<sup>(</sup>f) Ibid.pag.59.5.56.

67 Quin immo licet suspicari in ipsa Congregationis domo ab aliquo saltem ex contubernalibus parvi habitam fuisse hanc sanationem. Id arguo præsertim ex depositione gravissimi Viri P. Dominici Corsano. qui paucis , contractisque verbis factum refert = ne sono testimonio oculare di uno sortito in questa casa . . . in persona di un no-. fu egli assalito da un Reuma che gli produsstro Novizio se sul principio dolori voghi nella muscolatura , ed altri mali gravissimi , quando con essersi egli raccomandato all'intercessione del Servo di Dio Alfonso Maria di Liguori , ottenne la sanità .Io lo viddi infermo , indi risanato , ED INTESI DIRE , che i Medici D. Francesco Desiderio , e D. Bonaventura de Luca giudicarono , che detta risanazione era stata miracolosa : ALTRO DI QUESTO 10 NON SO' = (d). Postrema hac verba dum lego, hominem video. qui dum factum refert , proprium judicium forte aliorum sententia contrarium abscondere studet. Quidquid autem de Medici, & Contubernalium opinione sit, satis sunt ad exclusionem Miraculi gravissimæ propositæ exceptiones relate ad certam indolem . & natu-

ram morbi . & subjecti difficultatem .

68 Etiamsi vero omnes concurrerent conditiones tam quoad subjectum, sive morbum, quam quoad sanationis modum, dubitandum nihilo-minus esset, & quærendum, num prodigium ope Dei Servi Alphonsi Mariæ de Ligorio revera fuerit patratum, cum una simul eodemque contextu fuerit imploratum auxilium B.M.V. Ita Tyronum Magister = gl'insinuai ed animai a ricorrere all'intercessione del nostro Servo di Dio . . . dopo avere recitati col predetto Infermo genuflesso, e un altro Padre mio socio tre Gloria Patri in onore della SSma Trinità, ed un Ave Maria a Maria SSma pregando . . . . la prima di concedere, la seconda di ottenere al medesimo il ristabilimento in salute, applicai &c. (e) = Dopo aver tutti e trè recitato tre Gloria Patri in onore della SSina Trinità , ed un Ave a Maria SSina, ed aver fatto prendere per bocca all'infermo una cartolina della Vergine Immacolata pregai &c. (f). Proponit sibi Mat ta quæstionem si aliquis Ægrotus cum invocatione alicujus Servi Dei , invocaret etiam opem B.V. vel alterius Sancti , & miraculose

sa-

<sup>(</sup>a) Proc. Infor. Nucerino fol. 1 100.ter. (b) Ibid.pag.61. 6.62.

<sup>(</sup>c) Process. Apostolic. Nucerin fol. 1787.ter.

<sup>(</sup>d) Proces. Informat. Nucer. fol. 518. (e) Sum. pag. 58. & seq. \$.52. (f ) Proces. Informat. Nucerin.fol. 1099.

O seg.

sanaretur, utrum tale miraculum attribuendum esset invocationi dicti Servi Dei = Respondet autem =negative propter incertitudi: nem &c. quin immo attribuendum esset Miraculum intercessioni alterius Sancti jam canonizati (a) Adstipulatur sanctæ mem. Pontifex Benedictus XIV. qui Mattæ Sententiam & refert, & tenet. (b) Que dicta sint sub censura &c. Salvo &c.

### Hieronymus Napulioni S. Fidei Promotor:

(a) De Canoniz. Sancter.part.3.cap.20.n.7. (b) Lib.4.part.1-cap.5.num.7.



tong a prince & File I contator .

### NUCERINA PAGANORUM

Beatificationis, & Canonizationis

VEN. SERVI DEI

## ALPHONSI MARIÆ DE LIGORIO

Fundatoris Congregationis SS. Redemptoris, ac olim Episcopi Sanchæ Agathæ
Gothorum

# RESPONSIO

A L

# ANIMADVERSIONES

R.P. PROMOTORIS FIDEI

SUPER DUBIO

An, & de quibus Miraculis constet in casu, & ad effectum, de quo agitur?

#### BEATISSIME PATER

Dicturo milii de Miraculis sacri Antistitis VEN. ALPHONSI MARIÆ DE LIGORIO corum primum, illudque maximum fuisse videtur Apostolicam ejus vitam in mira baptismali innocentia pari cum
pecnitentia sociata, in laboribus, in vigiliis, in Duniis multis, in
sollicitudine, tum sune Agathensis Ecclesie, tum a se institutæ Gongregationis, tum æternæ singulorum hominum salutis, in diutinis
denique morbis patientissime toleratis ad ultimum usque senium
protractam; quemadunodum de S. Basilio scripsit Tillemontius =
Leur vie seule toit un plus grand Miracle, que tous ceux qu' ils
eussent pû faire = . Tam ingens profecto Miraculum TU ipse PIE
DON.

PONTIFEX MAXIME cum selectissimis Viris, qui Tibi a Consillo sunt , ea die vehementer es demiratus , qua die hujusce Christiani Herois virtutibus coram Te ad Sanctuarii lancem severe libratis, no nævnm quidem in eas opponendum , raro admodum , ac pene singulari exemplo. Censori doctissimo datum fuit invenire (a). Quantam vero in Cælis gloriam tot labores, tot ærumnæ, tot sollicitudines Sacre huic Antistiti promernerint, ingentia, ac stupenda Miracula ab Excelsi dextera, ad ejus jam vita functi invocatam opem, patrata luculentissime patefaciunt. De iis ergo disseram.

### MIRACULUM

Subitæ, perfectæque restitutionis Mammillæ cum papilla ob ulcus gangrænosum magna ex parte pridie abscissæ Mandalence de Nunzio.

uousque tandem acrioris ingenil viri ætati nostræ succensent ca nunc desiderari Miracula, quæ vel in sacris paginis, vel in vetustissimis nascentis Ecclesiæ annalibus patrata leguntur? Si enim olim beatissima Virgo Agatha, abscissa sibi pridie mammilla, sequenti nocte a sene quodam, qui se Christi Apostolum esse dicebat, sanata est (b); nostra item ætate, pari renovato prodigio, Magdalena de Nuntio, cui pridie fuerat abscissa mammilla, insequenti nocte ab Apostolico sene Ligorio sanata est.

3 Judiciales Causse tabulas Prodigii testes appello. Hee namque perhibent , quod Chirurgus circa meridiem amputavit foeminæ = una porzione di carne nella zinna &c. COL CAPITELLO, che dopo si fece buttare nel Cimiterio (c): col taglio cacciò filori il CAPITELLO CON UNA NOTABILE PORZIONE DI CARNE MORTA, che fu portata nel Cimiterio (d): ne recise PIU' DELLA META' DI DETTA ZINNA (e) restando così RECISA QUASI TUTTA LA MAMMELLA (f) = Eæ vero tabulæ, quæ vespere mammillam fere totam abssissam exhibent, exhibent item per admotam Imaginem invocato Ligorio, postridie mane ejustem fœminæ pectus loco cavitatis amputate mamme spectatum admissis exhibuisse = LA ZINNA bianca INTERA , ED AL PARI DELL'ALTRA non patita &c. a segno che fattosi portare il Bambino lo fe succhiare nella zinna patita, e DIEDE LATTE (g) exhibuisse LA ZINNA ridotta AL MEDESIMO STATO DELL'ALTRA mammella LA CARNE CRESCIUTA INTIERAMENTE &c. COL CAPITELLO CRESCIU-TO &c. di modo che &c. fattosi portare il suo Bambino gli DETTE FELICEMENTE LATTE (h) exhibuisse LA ZINNA veromente sa-na del tutto, E COLLA CARNE, E COL CAPITELLO CRESCIU-TA del medesimo colore, e fatterza dell'altra sana (i): vedendosi gua-

<sup>(</sup>a) Habita fuit Congregatio Generalis coram Summo Pontifice super Virtutibus sine Animadversionibus; ex ejus Posis. noviss.

<sup>(</sup>b) Ex ejus actis in Brev. V. Febr.

<sup>(</sup>c) Summar. pag. 2. 5. 2.

<sup>(</sup>d' Summ. pag.4. 5 .

<sup>(</sup>e) Sum. pag. 6. 4. 24.

<sup>(</sup>f) Summ. pag. 15. 5.79. (g) Summ. pag. 2. 6.5.

<sup>(</sup>b) Summ. pag.4. §. 18. 6 seq.. (i) Sum. pag. 6. §. 28.

guarita perfettamente SI FECE PORTARE ALLA MAMMELLA GUARITA LO BAMBINO, il quale SUBITO SI POSE A POPPA-RE ALLA MAMMELLA patita, già MIRACOLOSAMENTE RI. PIENA DI LATTE (a): eshibuisse la parte rimarginata COLI. ACCRESCIMENTO DI NUOVA CANNE SUPPLITASI NELLA PARTE, E PARTI DI CUI SI ERA FATTO IL TACLIO DELLA CARNE mortificata . . . sino ud esser TORNATO IL LATTE ABBONDANTEMENTE NELLA MAMMELLA, e così avendo quella ripigliato a lattare il suo Bambino (b) = .

4 Oh prodigium a quindecim retro Sæculis inauditum, & ad Catholice Religionis veritatem adstruendam nostræ reservatum ætati! Ecquis enim amputatam copiosam mammillarem pinguedinem? Ecquis recisam uberis glandulosam substantiam? Ecquis lactiferos tubulos internis mammillaribus glandulis interjectos (\*\*)? Ecquis tumulatam jam in Cœmeterio cum insigni mammæ parte papillam, substantiam scilicet illam, quæ fibris nerveis, atque reticulatis constat, copiosisque sanguiferis vasis, extemplo produxit, fœminæque pectori momento restituit? Ecquis denique novam hanc mammillus fabricam illico comumibus integumentis vestivit, a espait?

5 Insigne portentum hoc est . & classicum , ut ajunt , Miraculum, quod totius creatæ Naturæ vires excedit. Potest enim ipsa in generando corpore formare mammam, sed abscissam jam, & a suo vivo principio separatam, iterum restituere non potest, quia a privatione ad habitum non datur regressus per naturam; quemadmodum scite ponderat Benedictus XIV. lib.4. par.1. cap. 6. num. 7. ibi = Si nova materia producatur &c. modus hic agendi excedit vires cujuscumque naturæ creatæ, & rationem addit num. 9. ubi de Miraculorum specie ita scribit = Secunda classis sit eorum, quæ, licet ex parte rei factæ non excedant facultatem naturæ, tamen illam excedunt ex parte actionis, per quam fiunt, uti sunt mortui suscitatio, & caci illuminatio; licet enim vita mortuo, & facultas videndi caco restitutæ sint ejusdem naturæ & rationis atque illa, quam agens naturale dare potest, actio tamen ipsa recuperanda vita, ac visus recipiendi excedit totius natura facultatem cum a privatione ad habitum non detur regressus per naturam = . Quod tamen Natura nou poterat, ab ipso Naturæ Opifice impetrare Ligorius potuit. Unius enim Dei est posse eadem numero reparare, etiamsi fuerint ad nihilum reducta, cum in ejus potestate sit effectus producere sine causis mediis ; uti idem Pontifex ex Angelico tradit cit. lib. 4. par. 1. cap.21. num.7.

6 Tauti tamque ingentis Prodigii circumstantias secum ipse perpendens vel ipse sapientissimus Animadversor oumino non potest, qui aperte fateatur Asimad, \$2. quod = Hujusmodi circumstantici tales sunt, ut STUPOREM INGERANT, MAXIMUMQUE EXHIBEANT PRODIGIUM adelassem Miraculorum PIRIM PLANE CENERIS amandandum = . Quamobrem ut muneri suo quodammodo obsequatur ad probationes sese convertens orationen ita exorditur cit. \$2. Si Testes omnes in facti circumstantiis recensendis ita convenient, ut nemo corum aut arguendus falsi, aut exagerationis vitio infectus.

<sup>(</sup>a) Sum. pag.6. cit. 6.30. (b) Sum. pag.16. 5.86. & seq.

<sup>(</sup>c) Heister Compend. Anatom. in Prafat. 6. Tubulos & de thorace num. 249.

densendas esset, POSSEM initio orationis ME VICTUM FATE-RI, neque opus esset l'obis inani labore diutinam molestiain creare. Si vero bene cordatos vir una Testiam fide moratur, quominus se victum fateatur, se victum fateri oportet, si uon conjecturis, fallacibusque argumentis, sed gravissimo ipsorum Delegatorum Judicum testimonio cosdem Testes, queis Prodigii probatio nititur, morum integritate præditos, ounni exceptione majores, omnique fide dignos, ac fallere, fallique nescios ostendero; illorum, inquam, testimonio ostendero, quibus ab Apostolica Sede fidei Testibus adhibende cognitio, giuque relatio in Delegationis Litteris demandatur;

ex Benedicto XIV. lib.2, cap.44. num.13.

7 Et quoniam in hac Causa Testibus utimur in duabus Apostolicis Inquisitionibus examinatis, altera Nuceriæ Paganorum, altera S. Agathæ Gothorum constructa; deque fide duntaxat Nucerinis Testibus adhibenda sollicitum se præbet ell. Animadversor a 6. 4. ad 7. hinc quantam ipsi mereantur fidem a Nucerinis Delegatis Judicibus , AA. PP. , accipite, qui munere suo rite perfuncti ita Sac. Congregationi rescribunt = ( Proc. Apost, Nucer. fol. 3. ad 6.) Circa ai Testimoni, e Contesti in esso Processo esaminati assicurar pienamente possiamo PEE. VV. Rine d'essere state tutte Persone DELLA PIU POSSI-BILE PROBITA, ed onesia, DEGNE DI FEDE, ED INCA-PACI DI MENTIRE, specialmente in una Causa si gelosa, e delicata; abhiamo usata ogni industria nelle domande per scorgere la perità delle loro risposte, ma esse in luogo di vacillare, o farci cadere nel menomo sospetto , han maggiormente mostrata LA LORO FERMEZZA, E VERACITA NEL RISPONDERE sema aver mai dato segno alcuno di farcene esitare : . Luculentissimo huic Conjudicum testimonio gravissimum aliud accedit ipsius Antistitis Nucerini in suis responsivis Epistolis ad S. B. C., quæ leguntur Proc. Apost, Nuc. fol, 6. ad 9. = ibi = Mi è ben nota la probità di tutti i Testimonj indotti , ed esaminati in detto Processo , perciò ad ESSI SI PUO DARE OGNI CREDITO, perchè GENTE IN-CAPACE DI FARSI TRASPORTATE DA QUALUNQUE FI-NE SECONDARIO , O DI MENTIRE in si fat e materie = .

8 Quid vero quod integram nostrorum Testium fidem vel ab ipso Fisci ore testatam habeinus? Testantur videlicet eam ambo Fiscales Nucerini ab ipso Fidei Promotore in Sub-Promotores electi, qui proinde cum in Testium examine illius gesserint vices juxta Benedict. XIV. lib. 1. cap. 18. num, 14. idem maximum sibi vin licant probationis pondus ac amplissimus ipse Fidei Promotor, qui coram vocem, corumque testimonium fecit suum cum auctoritatem suam ipsis est impertitus, ad Text. cap. 23. de Prabend, in 6. & Leg. 1. S. Sed neque Cod, de veter, jur. enucleand, Leg. 1, ff. de off. Proc. , & communiter DD. = En ipsorum verba in Epistola ad R. P. D. Promotorem data cit, Proc. Apost. Nucer. fol.q. ad 11. = Noi ci diamo l'onore di assicurare CORAM DEO Vostra Signor a Illina e Rina, che IN ADEM-PIMENTO DELL'ADDOSSATOCI OFFICIO non abbiamo oinmessa alcuna diligenza . . . ne abbiamo tralasciato di fare que motivi fiscali , e domunde proprie , per quanto da Noi si è potuto , e che secondo le occasioni abbiamo stimate necessarie, e confacevoli per assicurarci, e SPERIMENTARE LA STABILITA' DE TESTIMO-NJ, e Contesti nelle respettive loro deposizioni; ma ciò nulla ostanre NON ABBIAMO MAI AVUTO MOTIVO DI VERUNA SOS-PEZZIONE, è di menoma etitazione sù di quanto han deposto, anzi GLI ABBIAMO SPERIMENTATI SEMPRE PIU STABILI, E CO-STANTI ne'loro detti, per lo che ben si può, e SI DEVE LORO PRESTARE OCNI FEDE, e tutta la possibile credenza, tanto più che attesa LA LORO FROBITA, e maturità colle ottime qualità personali, tutte ben li rendono DI MENTIRE INCAPACI.

Nostrorum Testium fidem tam amplo, tam luculento, tamque gravi & Delegatorum Judicum, & ipsiusmer Fisci testimonio, cujus majus, graviusque exogitari, darique non potest, juxta Hieronymum Epist.61. & Lactan. Firmian, de verb. sapien. lib.4. post init; Fisci, inquam, testimonio cohonestatam, stabilitam, firmatam, nulla mehereule suspicio vel labefactare, vel ullo umquam modo infirmare valebit. Id vero quo apertius constet, antequam argumenta ab egregio Animadversore allata refellam, critices regulas a Pontificio, & Caesareo jure ad ferendum de Testium fide judicium instar canonum præscriptas, & ad sacrum hoc forum a Benedicto XIV. translatas ex ipso docto Pontifice ad verbum excribo, prout ipse refert in Oper, de Can, SS. lib.3. cap.7. num. 10. E 11.

I, Fidei Promotor scribendo multa adnotare solet quoad contradictionem inter dicta Testium; sed punctum hoc cum grano salis, ut die citür, est intelligendum & a Consultoribus Sac. Congregationis advertendum. EXPEDIT enim aliquando, UT ALIQUA ADSIT DISCORDIA INTER TESTES, non in substantialibus; sed in accidentalibus; CONCORDIA siquidem IN OMNIBUS, hoc est tum in substantialibus, tum in accidentalibus TANTUM ABEST, UT FIADEM GONGILIET, UT EAM POTIUS TESTIBUS MINUAT; jux-

ta doctrinam D. Thoma 2.2. quæst. 70. art. 2. ad 2.

II. Varietas, & contradictio respiciens substantialia ea est, quæ tollit fidem Testibus, secus autem si discordia, & varietas sit in accidentalibus,

III. Nullo modo Testes dicuntur contrarii, si unus referat aliquid,

quod alius non refert . so Hisce tum in facto a tum in jure prehabitis censuris occurro. Ac primo quidem nostra studia non excitat animadversio illa §.3. quod cum Testes ad comprobandum Prodigium sint numero sex, quatuor rogati fuerunt in Processu Apostolico Nucerino; duo in altero pariter Apostolica auctoritate constructo in Civitate S. Agatha Gothorum; addit enim ipse Censor S. cit. = Cur non omnes in una eademque Inquisitione fuerint inducti modo non quero; imo CONCEDAM NON DEFUISSE RATIONES CUR ITA FIERET. Et recte quidem sapienterque. Nam rei familiaris opportunitas, anni tempestas, commodius iter, negocia, causam esse potuerunt, qua Sanata, ejusque Vir mense Aprili anni 1797. Agathensem Urbem ad subeundum examen petierint ( Proc. Apost. S. Agat. fol. 800. & segg. ) reliqui vero quatuor insequenti Majo Nuceriam potius in id se contulerint ( Proc. Apost. Nuc. fol. 319. S seq.) Singuli enim , neque Nucerini , neque Agathenses erant , sed incolæ Terræ Reini Direcesis Beneventanæ . Singulis autem æqua potestas erat vel Agathense , vel . Nucerinum iter arripere, prout vel comodum, vel negocia ferebant; cum utrobique Apostolica auctoritate Inquisitiones haberentur. Illud vero addam, si tanti onus est, non prius corum singulos Postulatores vel Nuceriæ, vel S. Agathæ induxisse, quam ibi præsentes, citoque abhituros intellexerint (a) ex quo quidem patet eos proprio
arbitrio, non Postulatorum voluntate examinis locum elegisse. Quod
unum interest est, singulorum æque fidem coramApostolicis Judicibus
ad eadem Promotoris Fidei interrogatoria fuisse rogatam, eorumque
examen rite, ac recte factum S. Congregationem declarasse Decreto
lato die 24. Septembris 1873.

Vernin de ils parum Animadversio sollicita se sollicitiorem reddere ait 6. 3. discrepantiam in Testium dictis , quam ex eo repetit 6. 4.ad 8. quod Nucerini Testes circumstantias deposuerint quarum Agathenses Testes , Sanata videlicet , ejusque Vir non meminere . Ait enim fæmellas, quæ Nuceriæ Paganorum testimonium dixere nec non Sanatæ Levirum oculatos deposuisse coram semetipsis Chirurgum amputasse una porzione di carne nella Zinna &c. col Capitello, che dopo si fece buttare nel Cimiterio: Cacciò fuori il Capitello con una notabile porzione di carne morta, che fit portata nel Cimiterio.... recise più della metà della detta Zinna : oculatos deposuisse eodem vespere evenisse la percezzione degli ultimi Sagramenti ordinatigli dal Medico . . . nel giorno stesso aveva ricevuti tutti i Sagramenti per comando del Medico: me presente disse, chiera disperato assolutamente il caso . . . . le ordinò tutti i Sagramenti della Penitenza . Viatico . ed estrema Unzione : oculatos deposuisse inseguenti mane coram semetipsis Chirurgum removisse fascias e mamma, & essendone cascata una scoria nera restò la Zinna bianca intiera . . a segno che la detta Paziente fattosi portare il Bambino . . lo fece succhiare nella Zinna patita, e diede latte . . . vedemmo tutte con nostro stupore la piaga saldata, e la Zinna ri lotta al medesimo stato dell'altra Mammella, la carne cresciuta intieramente . . . . apparve la sudetta carne bianca, e vegeta col Capitello cresciuto, di modo che avanti di Noi fattosi portare il suo Bambino gli diede felicemente latte . . . . . dal succennato Chirurgo sfasciata la piaga alla presenza mia , di suo Marito , di nostra Mudre , e delle predette fu Donna Maddalena Mari , Anna Calzone , e Donata Negri vedemmo con nostro stupore, che la predetta Zinna era sana del tutto e colla carne, e col Capitello cresciuta &c., sul punto istesso . . . si fece portare alla Mammella guarita il Bambino, il quale subito si pose a poppare alla Mammella patita, miracolosamente ripiena di latte . Animadvertit autem \$. 7. Sanatam , ejusque virum in alia Apostolica Inquisitione Agathensi examinatos mentionem non fecisse de Sacramentis ægrotanti ministratis, de totali rescissione papillæ, deque nova instantanea ejusdem reproductione; & quamvis Sanatæ vir deposuerit integram, perfectamque sanationem fuisse sino ad esser tornato il latte nella Mammella, e così avendo quella ripigliato a lattare il suo bambino = haud tamen conseguitur id eodem temporis momento accidisse cum de hoc sileat smata mulier . Ex quo quidem silentio Animadversio ipsa concludit §. 8. Nollem falsi arguere Nucerinos Testes , sed vel invitus arguere cogor . . . saltem eosdem Testes rem immaniter exagerasse putandum est .

12 Sed jam vos A.A. PP. qua sapientia polletis , argumenti inanitatem percipitis ex una , quam superius attulimus Regula, quod = Nullo pudo

<sup>(</sup>a) Proc. Ap. S. Agat. fol. 822. & seq. ,, Proc. Ap. Nuc. fol. 321. ter. & seq.

modo Testes dicuntur contrarii si unus referat aliquid, quod alius non refert. De singulis vero ex or line. Sint profecto fæmellæ duo primi Nucerini Testes , qui oculati cum Sanatæ Leviro miras referunt circumstantias , quit inde ? Nonne foeminis suam Christus manifestavit resurrectionem, earum que dicto Ecclesiæ suæ voluit esse testatam? Nonne fæmeilæ in hoc Canonizationis judicio in Testes admittuntur ? juxta Benedictum XIV. lib. 3. cap. 6. num. 5. & cap. 7. num. 10. Nonne fæmellæ oculis pollent, quorum dumtaxat usu videre potuerunt foe ninæ mammam magna ex parte una cum papilla vespere fuisse recisam, & insequenti mane integre restitutam? Nonne formellæ, ceterique Testes licet rudes, non ad ferendum judicium, sed ad facti circumstantias enarrandas, quæ sub sensibus cadunt, ad dicendum testimonium inducuntur? ex eodem Pontifice cit. lib. 3. cap. 6. num. 7. Nonne formellis in nostro rerum themate de miris narratis circumstantiis oculati a Istinulantur viri . Sanatæ videlicet Levir penes ipsam Animadversionem, ac illius item Vir ex infra dicendis ? Nonne foemellis , Sanatæque Leviro , ipsa Sanata, ejusque Vir minime contradicunt, quia miras circumstantias ab illis enarratas etiamsi siluisse contendas , numquam tamen negarunt? Quonam itaque jure oculatos hosce Nucerinos Testes ex supposito aliorum silentio vel falsos, vel exageratos contra juria regulam suspicaris?

13 An vero sint ipsi exteri & non Sanatæ domestici, sint vero alii Agathenees Testes inter see cognatione conjuncti nihil ad Miraculum xefert. Præterquam quod enim alter ex Nucerinis Testibus est ipsius Sanatæ Levir, proindeque cum ipsa cognatione conjunctus, domesticusque; omnes certe sunt OCULATI, quod unum Apostolica Sedes

in Miraculorum judicio requirit .

14 De primo enim Miraculi extremo hanc scientize causam affert D. Anna Calzone Sum. pag. 1. in fin. & seq. = Non intervenni per la prima volta alla visita del Medico , nel decorso poi , ed in un giorno &c. avendo veduto, che il sudetto Medico si portava alla casa della Pagiente, di unita coll'altra mia Paesana, e vicina Donna Maddalena Mari, e Donata Negri unche mia Paesana per affetto che portavamo alla detta Maddalena Paziente CI PORTAMMO UNITAMENTE in casa di detta Pariente, dove giunte OSSERVAMMO, COME IO OSSERVAI, che il succennato Medico sfasciò la Zinna della medesima &c. ed essendosi il Medico deliberato ad un nuovo taglio. IO AVENDOLA APPOGGIATA, E STRETTA NELLE MIE BRACCIA OSSERVAI, che il Medico sudetto con un coltello tagliò &c. De Sanationis medio, sive invocatione ita se habet = al giorno poi verso le ore ventidue la sudetta D. Maddalena Mari mi chiamò nuovamente, E VOLLE PORTARMI in sua compagnia colla sudetta Donata Negri in CASA DELL' INFERMA &c. ed infatti PORTATECI IN SUA CASA, cacciò una figurina del Servo di Dio ed un peggettino di Ahito, che soleva il medesimo portare e dopo d'avere UNITAMENTE RECITATA LA LITANIA della Vergine disse alla sudetta Paziente d'averle portata la figura del Servo di Dio ed un pezzetto di abito insinuandole che si raccomandasse al medesimo con calore, che ne avrebbe riportata la grazia della guarigione; e ciò detto pose in un bicchierino d' acqua quel pezzetto di abito, e lo fece bere all' Inferma, indi situò la runa vestigie di male &c.

D. Donata Negri Summ. pag. 4. init.de primo extremo ita se habetz Nella mattina di un giorno , che non mi ricordo, fui chiamata dalla sudetta D. Maddalena Mari a visitare ( ægrotam ) in sua compagnia , e di Anna Calzone anche mia Paesana e vicina , e CON-DÔTTECI NELLA DI LEI CASA vi trovammo il Medico sudetto il quale avendo sfasciata la Zinna che pativa , OSSERVAMMO , COME BENE OSSERVAI , che vi era &c. avendo risoluto detto Medico di darci un taglio con un coltello , che aveva l'esegui &c. Ed essendosi mioramente infusciata la Zinna dal Medico ne PAR-TIMMO COLA' UNITAMENTE :De invocatione vero pag eit. 6.15.= verso le ore ventidue la sudetta D. Maddalena Mari mi chiamò assieme coll' avcennata Anna Culzone , e CI PORTAMMO TUTTE TRE DI CONCERTO a trovare la povera Paziente. Colà giunte la sudetta fù D. Maddalena Mari portando seco un' effigie di carta del Ven. Servo di Dio con un pezzetto del suo abito genuflessa con tutte le dette recità devotamente la Litania . . . . . ciò fatto PAR-TIMMO DI CONCERTO &c. per atto di pietà RITORNAMMO TUTTE E TER verso un ora di notte a ritrovarla &c. De altero Miraculi extremo Sum. cit. pag. 4. §. 18. Prevenne la detta fu D. Maddalena Mari la Suocera dell'Inferma chiamata Brigida , che la mattina requente ritornando il Medico a visitarla l'avesse chiumata, come infatti, avendola essa fatto in mantinenti , MI PORTAI AN-CHE 10 con Anna Calzone , e predetta fu Signora D. Maddalena Mari allo sfusciar della piaga, che fece il Medico, VIDIMMO TUTTE con nostro stupore &c.

D. Joseph Tozzi Sanatæ Levir de primo Morbi extremo Sum.pag. 5.

In. Świeg. 3 ABITANDO 10 nel medesimo comprensorio di Casc. COL detto MIO FRATELLO Giuseppe e MAPDALENA SUA MOGLIE SO DI PROPRIA SCIENZA, che la predetta mia Cognata. . . . . cominciai A SENTIRE lagnarsi la medesima Maddelene per un fiero dolore alla sua mammella sinistra Se. fii costretta (sChirurgus) a darci più togli, ad uno de' quali Se. MI TRO-VAI-PRESENTE, E VIDDI COCLI OCCHI MIEI, che la parte & a. la Paziente mia Cognata gli disse ME PRESENTE, che più presto voleva morire che assoggettarsi ad altro taglio Se. Et Pag. 7: 6, 33. - Per AVER VEDUTA PIU VOLTE LA MAMMELIA INFERMA di detta mia Cognata, ed OSSERVARIA negra Se. De-altero Miraculi extremo Sum. pag. 6. § 27. La mattina ESSENDOMI PORTATO, NELLA STANZA DELL' INFERMA MIA COCNATA, mi disse Se. che perciò la mattina istessa essendosi dal succennato Chirurgo sfasciata la piaga ALIA PRESENZA

MIA, di suo Marito mio fratello, di nostra Madre commune, e delle predette si. D. Moddolena Mari, Anna Calone, e Donata Negri VIDDIMO CON NOSTRO STUPORE, che la predetta Zinna Sec. e VIDDI IO, e tutti i presenti caderne dalla detta Zinna una scoria Sec. Et. pug. 7, §. 3. = Allorchè quella SI SCOVRP AVANTI DI ME, e delle cennate persone NE VIDDI cadere quella scoria nera, che la vestiva, NON GI OSSENVAI verun sepro Sec.

5 I nunc., & proba hoa TRES praeclarissimos Testes non esse OGUIA-TOS, quales ad Miraculi probationem requirmutr. & ex supposito aliorum silentio miras eventus circumstantias ab ipsis de visu narra-

tas falsas vel suspectas effinge .

16 Nullum certe inanius argumentum afferri unquam potest contra Testes rem aliquam affirmantes, quam illud ex aliorum silentio petitum. Ergo ne falsa quæ ah uno Evangelista narrata ceteri silentio omisere ? Si affirmare id absonum, 'ex objecta tamen regula necessario consequitur. Quot, bone Deus! quantaque de nostro Reparatore Joannes refert , quæ ceteri silent ! Hinc ad rem pon lerat Castellinus de inquisit. Mirac. in Caus. Martyr. pag. 64. , = Regulariter & ordinarie ESSE USITATUM apud Scriptores etiam Ecclesiasticos, ut unus vel alter non exprimat omnia, & singula gesta &c. sed quod unus omittit, alter vero refert; quod observarunt ! : etiam Evangelista scribentes gesta Salvatoris nostri . Num QUOD UNUS OMISIT ALIUS EXPLICAVIT. Multo vero minus contrarii inter sese Testes dicendi sunt, si aliqui referant, quo i a ceteris omittitur, cen observat Hieronymus in Comment. ad G ilatas cap.2. col 409. Tom. 7. ibi = Nec mirum esse si Lucas hanc rem tacuerit . quum & alia multa , quæ Paulns substinuisse se replicat Historiogras phi licentia prætermiserit;& NON statim EST CONTRAMIUM si quod alius ob causam dignum putarit relatu , alius inter cetera dereliquit .

17 Quamobrem amplectenda est Regula, quam tradit P.Michael a S. Joseph de vet. & nov. Critice Art. 12. p. 133. , quod = Unius , vel alterius SHENTIUM CONTRA ALIORUM TESTIMONIUM REM EX-PRESSE AFFIRMANTIUM NULLAM SUPPEDITAT PROBABI-LEM CONJECTURAM, tametsi qui siluit Scriptor gravis, atque integroe sit fidei , OPPORTUNITATEMQUE HABUERIT REM COMMEMORANDI . Ratio in promptu est . Nam affirmantium auctoritas &c. silentio niliil ea de re dicentis minime elevatur, aut minuitur , NULLO enim MODO CONTRARIA SUNT UNIUS SI-LENTIUM ET ALTERIUS TESTIMONIUM . . . . . Quod autem qui siluit Auctor videatur opportunitatem habuisse de facto ipso scribendi , nec videatur verosimile potuisse illud non noscere , LU-BRICA EST RATIOCINATIO multisque obnocia exceptionibus, cum multiplices sint assignabiles causa humana nescientia, oblivionis, & incogitantice, variaque motiva, oh quæ homo sciens etiam, & volens hæc vel illa omittere velit . Unde Scriptorum silentia interpretari non minus vanum est , quam umbras persegui . Hinc idem doctissimus Auctor hanc aliam addit Regulam cit. pag. 133. = silentium Scriptoris, qui videtur rem, de qua controversia est, ignorare non poluisse TUM INEPTIUS ALLEGATUR adversus idonea aliorum Scriptorum testimonia, CUM SUPPETIT PROBABILIS, NEC SOLUM POSSIBILIS CAUSA SILENTII. Hanc ipsam q110-

quoque sanæ critices regulam præ ociulis habuisse videtur sapientissimus Pontifex Benedictus XIV. dum lib. 3. cap. 9. num. 5. scripsit = Contrarios non esse Testes si unus dicit id , quod ab alio non dicitur &c. cum vel ex oblivione, vel EX ALIA CAUSA potuerit unus

ex his omittere, quod ab alio narratur.

18 His porro Critices Regulis, quas ipsi etiam neocritici ultro recipiunt. ipsique Jurisperiti , ut par erat , in forum transtulere , acta evolventi suppetit probabilis possibilisque causa silentii in Agathensibus Testibus de hac , vel altera ex iis circumstantiis , quas singulas reliqui oculati, juratique Testes Nucerini meminere. Una sat est Loci diversitas, qua hi, ac illi subierunt examen. Ex Actis enim constat ambos diligentissimos Sub Promotores Nucerinos haud contentis generalibus ils interrogatoriis, quæ de Miraculis Remissoria ferebat, fiscali tentamine, alia addidisse, queis urgerent Testes ad singulas enucleandas mirabilis eventus circumstantias. Id profecto ex illorum superius allata Epistola in propatulo est ; ibi = Non abbiamo ommessa veruna diligenza . . . . ne abbiamo tralasciato di FAR QUE MOTIVI FISCALI , E DOMANDE PROPRIE , per quanto da Noi si è potuto, e che. SECONDO LE OCCASIONI ABBIAMO 

19 In Agathensi e contra Inquisitione, in qua Sanata, ejusque Vir subierunt examen, unus ille Fiscalis ex ambobus superstes, qui singulis actis interfuit, testatur quidem omnem adhiliendam esse Testibus fidem; de peculiaribus vero fiscalibus que interrogationibus opportune, dataque opera inter eos examinandos generalibus additis ne verbulum quidem fecit, ceu legere est in ejus Epistola ad R. P. D. Promotorem = Proc. Apost. S. Agat. fol. 8. & seq. = ibi a Trovandomi io nell'impiego di Promotor Fiscale di questa Curia Vescovile fui prescelto secondo prescritto avea V. S. Illina per uno dei Sotto Promotori , e per compagno mi fu dato il Canonico D. Giuseppe Petrillo, che dopo aver meco assistito a tutte le Sessioni Preliminari, ed a qualche altra Sessione di esame, distratto &c., fint finalmente i suoi giorni , per cui a me è toccata tutta la fatiga . . . . . . Sebbene avessi rilevato ne' Testimorj indotti nel primo Processo dal passato Postulatore, e negli altri indotti senza eccezzione di età &c. dal presente nuovo Postulatore P. D. Vincenzo Antonio Giattini , ch' essi meritavano tutta la fede &c. ne avessi mai potuto sospettare, ami neppur dubitare di finzione, e doppiezza &c. ciò non ostante ho nominato altri tre degnissimi Testimoni Fiscali. Itaque patet duos illos Agathenses Testes candida, innataque simplicitate nudum retulisse eventum, circumstantias vero quia de iis non interrogatos silentio præteriisse, relaturos certe, si quemadinodum ceteri & ipsi Nuceriæ testimonium dixissent, & a strenuis illis Sub-Promotoribus peculiare periculum, ceterorum instar, subiissent. Ergo eo ineptius horum Testium silentium contra aliorum testimonium Miraculi circumstantias affirmantium affertur, quo clarius ex actis patet, non modo possibilis, vel probabilis, sed evidens & clara causa silentii . Quotidiana enim experientia docemur Testes ab experientissimo doctoque Urbano Sub-Promotore Fidei examinatos enucleatius, dissertius, & ad Causam accomodatius deponere, quam alii, quorum fides a Sub-Promotoribus extra Urbem rogatur , etiamsi

utrique al cadem fidei Promotoris Interrogatoria respondeant. Qua de re illorum silentium si forte in Actis occurrat. Agathensium Judicum, 8. Sub-Promotorum negligentise vertendum est; Nam Testis debet interrogari a Judice Sec. Et si Judex non quaerit', omittic ca, que suo officio o solertite incumbunt, uti totidem verbis monet Nell. a S. Genniona o de Testibus pare, 2. num. 137. Se communiter DD. = Nostra enim quod interest, ad Miraculi probationem sufficit singulas illius circumstantias, non tantum duobus, quotquot in omni judicio satis essent, sed TRIBUS occulats Testibus Contestibus,

ipsa Animadversione fatente, fuisse probatas.

so Sel quo inconsulto cum Animadversione progredior? A veritate enim abhorret Sanatam, ejusque Virum tam altum tenuisse silentium, ut circumstantias ab aliis narratas non ipsi quoque deponant . Id profecto ex visceribus, ut ajunt, eorum examinis constat, si illind penitius perscrutemur . Itaque, ut de Sanatæ viri examine diçain, tres Nucerini Tesles vidisse affirmant vespere a Chirurgo ampulatan una porzione di carne nella Zinna (Sunno, pag. 2, §, 2, = UNA NO-TABILE PORZIONE DI CARNE MORTA (pag. 4, §, 24, ) = reci-se PIU DELLA META DI DETTA ZINNA (pag. 6, §, 24, ) la plaga &c. sempre più profondava, e serpeggiava per la sostanta della Mammella, ch' erasi fatta così profonda e pei tagli, e per la gangrena ch' erano rosi i dutti lattei Sc. per cui nell'ultimo taglio fu costretto a recidere UNA BUONA PORZIONE DELLA MAM-MELLA (Summ. p. 8. 6. 30.) Quonam jure eos exagerasse dicis ac si Agathensis Testis Sumatos Vir vel id negasset, vel saltem reticulsset ? Ciun e contra aperte pateat eum juratum depositisse Sumiu. pag. 15. 5. 73. & seq. quod Chirurgus in secunda mamme sectione avendo trovata annegrita la Zinna con und fortice tagliò quella parte, che si vedeva annegrita, e mortificata; in tertia vero prosegui a taigliure la parte annegrita sino al rivo, RESTANDO con RECISA QUASI TUTTA LA MAMMELLA. Quid ad hæc Ani-madyersio? Responsionem haber in promptu. Ait enim § 16. Nullam adhibendam esse fidem Testibus Nucerinis , qui ad augendum . prodigii spleudorem aut, vera fulsis commiscere non dubitarunt, aut in dicendo insigni EXACERATIONE usi sum , A QUO VITIO NON EST IMMUNIS VIR SANATÆ dam ait = restando così recisa quasi tutta la Mammella . Perl elle quidem . Si enim de tollenda fide Nucerinis Testibus res sit, tune Animadversio scribit \$. 7, quod si Sanatæ Virum interroges , habebis qui lem facti relationem , verum mirabiles illas circumstantias , que plarimi fieri deberent ; si verce essent , & non potius suspectee , ac falsee , non item habebis ; si vero sese adeo ad incitas redactam videat, ut profiteri cogatur ex ipso etiam Sanatæ Viro haberi mirabiles illas circumstantias , que plurimi fieri del erent , tunc respondet , quod ab exagerationis vitto non est immunis Vir. Sanate, dum ait restindo cost rectsa QUA. SI TUTTA LA MAMMELLA. Si hac in Judiciis obfinent composita lis est . Si quatnor oculatis Testibus Contestibus, in diverso licet loco a distinctis Judicibus examinatis, ad tollendam eis fidem temere exagerationis vitium impingitur ; si res negare , vel' concedere pro libitu placet ; si de side adhibenda Testibus ex nuda suspicione stoice dubitare velimus, actum est de quocumque judicio, ac etiam de hoc' ipso Canonizationis , cam declaratio Sanctitutis alicujus , quam B 2

quam fucit Summus Pontifex in solemni Canonizatione pendeat ex sylogismo, cujus minor propositio, quod ille videlicet sancte shierit, EX HUMANIS TANTUM TESTIBUS comperta est Pontifici, ut verbis utar Benedicti XIV. lib. 1. cap. 45, num. 23.

28 Sed pergo. Tres oculati Nucerini Testes affirmant postridie mane amputationis, solutis a sanate pectore spleniis, vidisse loco cavitatis abscisse carnis maminam vovam, mole, nitore, figura alteri sanae omnino simillimam. Vidit enim eo mane Sanate Levir Sunm. pag. 6. \$, 28. la predetta Ziana era veraimente sana del tutto, e COLLA CARNE Sc. GRESCRUTA del medesimo colore, e fatterza dell' altra sana. . Restammo tutti attoniti Sc. = Vidit eo mane Donata Negri Surum, pag. 4, 1. 18. - La Zinna ridotta allo medesimo sato dell' altra Maminella LA CARNE CRESCRUTA INTIERAMENTE. . . . apparpe la suddetta carne bianca, e vegeta Sc. di modo che Sc. A tal vegete restammo tutte fria le lagrime di gioja sorprese alla novita del Miracolo, Vidit eo mane Anna Calzone Summ. pag. 2, 5. 6. - la Zinna bianca INTERA, ed al PARI DELL. ALTRA non partia, e perfettamente sana, a segno che Sc. Vidit eo mane Chicurgus la detta Maminella nello stato naturale come l'altra nel colore, consistenta e e GRANDEZZA; quenadmodum de auditi nimmediato ab ipso definito Chicurgo refert Medicus' de Ninzio Summ. pag. 8.

5. 42.
23 His vero Testibus contrarius ne est Sanatæ Vir? Negat ne ipse quod alii affirmant? Nii profecto tale; imo ipsis concors omnino est. Deponit enim Samm. pag. 16. init., quod Sanationis mane si vidle la parte appianata con CARNE NUOVA & S. 86. la parte rimargimata coll' ACCRESCIMENTO DI NUOVA CARNE SUPPLITASI NELLA PARTE. E PARTI DI CUI SI ERA FATTO, IL TACLIO DELIA CARNE mortificata; sicchè detta guarigione miracolosa fu del tutto, quanto, istantamea anterettanto perfetta, ed intera. Ergo an ille, qui dixerat abscissam misse uxori, suæ quasi tutta la Mammella, & inde dixit vidisse Tactrescimento di muova carne supplitata inella parte, e parti di cui si era futto il caglio della carie mortificata, contrarius sit appellandus ceferis oculatis Testibus.

........

Nucerinie de instantanea carnis reproductione, an potius cum ipsis concors in deponenda subita restitutione di quasi suitta la Maumella Vos AA P. judicate. Contestis est enim de duobus Miracilli extermis abscissionis, ac restitutionis Mammillæ magna ex parte prufe

abscissæ, quemadmodum titulus præfert .

24 Verum adhne urges cit. S. Animad. in examine Sanatæ Viri desiderari papillæ abscissionem, nihilque haberi de Sacramentis Chirurgi jussu ab ægrota perceptis. Quid inde? Anne omnes singulique Testes omnes singulasque referre debent Miraculi circumstantias? Id negas Chrisostomus Hom. 1. pag. 6. tom. 7. ibi = Si vero in Miraculis non omnes omnia dixerunt, sed alius hoc, alius ilid, ne ideo turberis; Nam si unus omnia dixisset, superfluus esset reliquorum numerus; sin omnes diversa , & nova scripsissent , nullum suppeteret consonantice argumentum; quam sententiam sequitur Benedictus XIV. lib.3. cap.7. num. 10. Profecto hoc scimus, & certo scimus, sat esse a ! Miraculi probationem , ut de duobus extremis duo plane Testes Contestes afferantur, ceu docet Cardinalis de Laurrea de Mirac. disput. 20. Art. 25. S. 2. pag, 630. num. 1077. ibi = Ut Miraculum pro tali habeatur , possitque per Ecclesiam publicari , probandum est quoad duo extrema per saltem DUOS TESTES Contestes; & nun. 1083, = dixi saltem per DUOS, quia ex lege Dei sufficiunt = & firmat Mathæuccins pract. Theol. Canon, tit. 3. cap.4. num. 63. ibi = Sufficient quidem DUO TESTES ad plenam probationem Miraculi = Bordon, de Mirac. medit. 31. quæst. 1. pag. 254. & Augustimus. Tract.36. in Joan. = veritas quæritur PER DUOS TESTES, ita plane sic se habet humani generis consuetudo; unum ergo debent duo docere, ut servetur Lex divina in Judiciis . Itaque si duo Testes plenam constituent probationem, quis est adeo ingenit consilique expers, qui non videat planeque intelligat superfluam omnino requiri probationem si plures postulentur?

as In nostra autem facti specie papille abscissionem expresse expliciteque probant Testes tres oculati, præsertim dure illæ mulieres, quartim pro sexu fuit patienti mulieri în mammæ sectione præsto esse opemque ferre; a quibus propterea unis præceteris milintæ quæque amputationis circumstantize resciri possunt, utpote quæ & oculos in abscin, denda parte admotos tenuere, & Chirurgo ipsam amputandam mammam exhibere debuerunt , & misellam ægrotam immobilem definuere; juxta Hippocratis monitum relatum a Van-swieteno in Boer. \$ 409. Sphacel, num.1. Wi = Addit, illos , qui agro assistunt , partem , in qua operatio instituetur debere exhibere operanti , prout requiritur; reliquum vero ejus corpus immobile retinere. Qua quidem scientae causa sunt ipsæ Testes omnino digni, qui ceteris præferantur; sunt omni exceptione majores, imo soli a quibus hujusce rei necessario tota probatio pendet. Monet namque idem Hippocrates apud Swietenum loco cit. = quod in similibus operationibus NON ADMITTANTUR OTIOSI SPECTATORES &c. numquam adsint Amici agri, ne forte intempestiva misericordia moti operantem impediant, vel saltem importunis ejulatibus turbent . De papille itaque amputatione memo. rati Testes ita se habent .

D.Ama Calzone, quæ cum Patientem inter uluas suas Chirúrgica amputationi firmiter teneret admotam papilke auputationem vidit, deposuitque Sum. pag.2. §.2. ibi = Essen loji il Medice deliberato ad 14. un naovo toglio, io AVENDOLA appoggiata, E STRETTA NEIL-LE MIE BRACCIA OSSERVAI, che il Medico sudetto con un caltello TAGLIO una porzione di carne nella Zinna, e PROPRIAMEN-TE QUELLA, cliera annerita COL CAPITELLO, che dopo SI FECE BUTTARE NEL CIMITERIO.

D. Donata Negri camdem papillæ amputationem oculata deponit Sum. pag.4. \$24. ibi = Avendo riscluto detto Medico di darci in taglio con un coltello , che aveva, l'esegui mentre detta Inferina stava ristretta trà le braccia della sudettu Anna Calzone, e CON TAL TA-GLIO CACCIO FUORI II. CAPITELLO con una notabile porzione di carne morta, CHE FU PORTATA NEL CIMITERIO.

Sanatæ Levir & ipse amputationi præsens, prointeque Mulierum Con-

Sanatze Levir & ipse and praesens, proincleque Milierum Contestis, postquam dixerat Sum. pag. 6. §.24. quod MI TROVAI PRESENTE, E VIDDI COCILI OCCHI MIEI &c. che il medesimo Orlando (Chirurgus) dopo quel taglio con cui REGISE PIU DELLA META' DELLA ZINNA &c. de mira sanatione loqueus aperte declarat dimidiam amputatam mammam præseferre papillam, quam noviter inde reproductam vidit Sum.cit.pag. 6. §.28. ibi z la mattina intessa essendosi dal succennato Chirurgo sfasciata la piaga ALIA PRESEN. ZA MIA, di suo Marito mio Fratello Er, e delle predette Erc. VID. DIMO con nostro stupore, che la predetta Zinna era veramente sana del tutto, E COLIA CANNE, E COL CAPITELLO CRESCIUTA del medesimo colore, e finterga dell'altra Zinna.

Papille amputatione legitima trium oculatorum Testium Contestium probatione firmata, quid sodes obest de ea re Sanatæ viri silentium? Numquid quia ille siluit alli nou viderunt? Numquid sviderunt, visa testari non potuere? ita ut cum Apostolis dicere nobis possint Art.4:20. Non possumus que vidimus, se audivimus non loqui. Et Joan.t. Quod vidimus coulis nostris, quod persperimus, 5 manus nostrae contrectaverunt, hoc testamur. Quisquis hec a Testibus visa, atque testata eorum commenta appellare contendit, alterntrum vitare non poters; VEL ut acta neget; VEL ut intellectui suo courra ea, que patent, vim inferat apertissimam; quod omnino humanæmenti repugnat.

27 Porro și etiam Sanatæ Vir Nuceriæ testimonium dixisset, ejusque fides a Nucerinis diligentissimis Sub-Promotoribus peculiaribus, distinctis, fiscalibusque interrogatoriis reque ac aliorum Testium, rogata fuisset, & ipse quidem cum ceteris rescisse papilla explicite meminisset, quemadmodum meminit implicite. Ipsa enim Animadversio fatetur 6, 12. abscessum, qui sequentis gangrena. uberisque amputationis causa fuit, ortum habuisse in superiori mammie parte alla distanza di più di un pollice dal Capezzolo = Idem vero Sanatæ vir ait Sum. pag. 14. \$.77. quod Chirurgus incisionem instituit in ipsa absessus sede = Avendo osservato, che il tumore si avanzava &c. stimò come fece di farvi un apertura = ait (pag. 15 init.) quod in secunda incisione con una forbice tagliò quella parte, che si vedeva annegrita fongosa , e mortificata : ait tandem \$.79. quo l'in tertia chirurgica actione prosegui a tagliare &c. restando così recisa QUASI TUTTA LA MAMMELLA. Qui sane amputationem incopit nella parte superiore = alla distanza di più di un pollice del Capezgolo, ac ipsam amputationem eo usque prosecutus est, ut remanserit recisa quasi tutta la Mammella, non potuit, quin etiam amputaret

il Capezzolo, quia pars continetur in toto, in superiori scilicet mammæ parte - Quisquis itaque videt tam longe abesse , quod Sanatæ viri silentium antilogiam cum ceteris Testibus inducat, ut potius ipsum cum ceteris concordem efficiat . Nam æque certum , & exploratum est quod explicite affirmatur, ac id quod ex narratis, compertisque sponte sua necessario consequitur; Navar. quæst. 56. num. 1. lib. 1. Barbosa Axiom.30. num.1. Farinac. in fragm. Crim. lit. E. num. 228. Rota cor. Ninot. dec. 61. num. 4. cor. Molin. dec.891. num. 118. cor. Falconerio Tit. 19. dec. 2. num. 5. & seq. Illud item in Jure obtinet Testem , qui non satis explicat , vel generice deposuit, hahendum esse Contestem cum aliis, a quibus ejus dictum declaratur ; uti firmat Cratian. discept.for.Cap.505. num.8. = Hota rec. part. 11.dec. 187.num.21. & seqq. & cor. Gregor,XV. dec. 344. num. 13. = Quamobrem dictum Sanatæ viri deponentis fuisse recisa quasi tutta la Mammella, declaratur a ceteris Testibus, quod amputata pars fuerit una porziene di Carne nella Zinna, e PROPRIAMENTE QUELLA &c. COL CA-PITELLO Sum. pag. 4. §. 2. = con tal taglio cacciò fuori il CAPI-TELLO con una notabile porzione di Carne morta.

28 Nihil vero magis exploratum ex Actis habemus , quam lac novæ Mammillæ fuisse illico restitutum , illudque pupulum per novam papillam

abunde sugisse . En oculatorum Testium verba .

D.Anna Calzone, quæ pridie viderat amputatam una porzione di Carne nella Zinna, e propriamente quella col Capitello, che dopo si fece buttare nel Cemeterio deponit,quod insequenti mane (Sum.pag.2.4,5.) Essendosi dal Medico sfasciata, e scoverta la Zinna OSSEAV AI che &c. restò LA ZINNA bianca, INTERA, ed al pari dell'altra non patita, e perfettamente sana a segno, che la detta Pajente fatosi portare il Bambino, che avvea dato alla luce, LO FECE SUC-

CHIARE nella Zinna patita, e DIEDE LATTE.

D.Donata Negri, quæ item pridie viderat, quod Chirurgus con taglio cacciò fuori il Cupitello con una notabile porzione di curne morta, che fu portata nel Cimiterio deponit Sum. pag.4,5,18, quod iusequenti mane allo sfaciar della piaga, che fece il Medico viddimo tutte con nostro stupore Sc. la Zinna ridotta allo medesimo stato dell' altra Mammella LA CARNE CRESCIUTA INTIERAMENTESC, apparve la sudetta corne bianca, e vegeta COL CAPITELLO CRESCIUTO, di modo che avanti di Noi futtosi portare il suo Bambino GLI DETTE FELICEMENTE LATTE. A tal vedere restammo eutte frà le lagrime di gioja sorprese alla novità del Miracolo, e vi-

eppiù il cennato Medico &c.

Sanatæ Levir, qui prislie viderat quod Chirurgus recise più della metà della detta Ziuna, insequenti mane & tipes spectatum admissus Sum. pag. 6. § 28. deponit = Essendosi del succennato Chirurgo s'asciata la piaga alla presença mia, di suo Martio mio Fratello &c. &c., Anna Calzone, e Donata Negri VIDDIMO con nostro supore, che la predetta Zinna era veramente sana del tutto, e COLLA CARNE, E COL CAPITELLO CRESCIUTA del medesimo colore, e futter, adella llura sana... Restammo tutti attoniti a ciò vedere, e gridammo = Miracolo = Miracolo = fra lagrime di gioja ringratian lo Iddio &c. e trattanto SUL PUNTO ISTESSO la predetta mia Cognata &c. si fece portare alla Minmella guarita lo Bambino, il quale SUBITO SI POSE A POPPARE alla Minmella patita gia

MIRACOLOS AMENTE RIPIENA DI LATTE, e seguità poi ad allattare felicemente colla medesima . Quibus consonat Medicus de Nunzio de auditu immediato a Chirurgo Sum. pag. 17. §.7. ubi quod hic vidit = la detta Manunella nello stato naturale , come l'altra nel colore, consistenza, e grandezza &c. tanto che in sua presenza SI DIEDE A POPPARE IL BAMBINO =

Sanatæ Vir qui pridie viderat recisa quasi tutta la Mammella negatne, vel saltem silet eam cum papilla insequenti mane restitutam? Nil profecto tale; imo deponit Sum. pag. 16. §. 86- quod ejus Uxor la mattina vedutasi del tutto libera &c. la parte rimarginata COLL' AC-CRESCIMENTO DI NUOVA CARNE NELLA PARTE, E PARTI, DI CUI SI ERA FATTO IL TACLIO della carne mortificata; sicchè detta guarigione miracolosa fù del tutto, quanto istantanea, altrettanto perfetta, ed intiera, SINO AD ESSER TORNATÓ IL LATTE ABBONDANTEMENTE NELLA MAMMELLA, e cost AVENDO quella RIPICLIATO A LATTARE IL SUO BAMPINO; quibus sane verbis subitam & ipse papillæ reproductionem ab aliis sillabatim expressam significavit . Nam pupuli lactatio sine papilla fieri nequit ; verba sunt Heisterii Compen I. Auat. de Mammis .

39 Subdit tamen hic Animadversio §.7. quod quamquam Sanatæ Vir postremum hoc innuere videatur inquiens integram perfectamque sanationem fuisse ,, sino ad esser tornate il latte abbondantemente nella , Mammella , e così avendo quella ripigliato a lattare il suo Bambi-, no , haud tamen consequitur id eodem temporis momento accidisse , cum de hoe silent S mata malier . Hand equidem reor egregiæ Animadversioni fuisse animum ideo subitam excludere pupuli lactationem eamque successivam effingereaut inde novam papillæ reproductionem excludat. Cum enim ex allato Heisterii loco lactatio sine papilla fieri nequeat ; canque papilla membrum jam a suo vivo principio abscissum, proin leque mortuum, a natura, neque temporis momento, neque successive produci amplins quiverit, nec ad vitam restitui potest nisi Miraculo; uti pon lerat Bene lictus XIV. lib.4. p.1. cap. 16. num. 32. hine sive concedas pupuli lactationem secutam fuisse eodem temporis momento, sive postea, concludere certe nequis potuisse naturam abscissam pridie papillam sanato uberi restituere, sed id in utroque eventu nonnisi insigni prodigio factum fatearis oportet.

30 Si vero ideo pupuli lactationem contra omnium Testium dicta non eodem temporis momento accidisse contendis quo nova mammillaris substantia Chirurgo, ceterisque adstantibus patuit, quia de hac silet Sanata Mulier , fidenter repeto juxta Criticae Juris que regulas non ab inepto argumento ex aliorum silentio petito, sel ex antecedentibus, & subsequentibus verbis, totoque sermonis contextu loquentis mentem esse assequendam; uti recte monemur ex Cap.6. & 8. de verbor. significat., & prius ab Augustino de Doct. Christ.lib. 1. cap. 14. & lib.3. cap.2., necnon a Celso in Leg. Incivile ff. de Legibus, & a Cujac. consult.51. Tom. 1, edit. Neapolit. col. 770. lit. C. ibi = Non ex uno versu jus dici oportere, sed ex antecedentibus, & consequentibus perpetuoque tenore, & perpetua continentia = Q tibus consonat Benedictus XIV. lib.2.cap.28.num.q. Ad hajusce Regulæ tramites si conferas verba Sanatæ viri paulo ante excripta = detta guarigione miracolosa fu del tutto, quanto ISTANTANEA, altrettanto perfetta sino ad esser tornato il latte abbondantemente nella Mammella così

avendo quella ripigliato a lattare il suo bambino , clare intelliges ex antecedentibus illis verbis quanto ISTANTANEA altrettanto perfetta ultro sequi miram lactis restitutionem pupulique suctum eodem in instanti , codemque temporis momento accidisse , quo accidisse affirmant tres alii oculati Testes, ac Medicus a Chirurgo auritus, qui ex-presse innunnt, che AVANTI DI NOI fattosi portare il suo bambino gli dette felicemente latte = SUL PUNTO ISTESSO la predetta mia Cognata &c. si fece portare alla Mammella guarita lo bambino. il quale SUBITO si pose a poppare = tantoche IN SUA PRESEN-ZA ( Chirurgi ) si diede a poppare il bambino = Id etiam magis magisque declarat dictio illa= Sino = immediate posita a Sanatæ Viro post illa verba quanto istantanea, altrettanto perfetta SINO ad esser tornato il latte abbondantemente nella Mammella = Cum enim dictio Sinc = sit ampliativa , & implicativa antecedentium , juxta Fagnan. in Cap. cum contingat de For. Compet. num.40. , ita quemadmodum ea per restitutum lac sanationis perfectionem ampliat, sic illud in ipsius instantaneitate mirifice includit.

31 Restat, ut modo de silentio dicam ejusdem Sanatas Viri, quo præteriit Uxorem suam sucris extremis Pantientiæ, Viatici, & extreme Unctionis Chirurgi jussu fuisse munitam Animad. §, 7, = Non dicam hic hanc circumstantiam esse dumtavat accidentalem quoad Mamma amputationem, ejusque restitutionem, quia etiansi ægrota Mulice in præsens vitæ discrimen hand fuisset adducta, diuque vivere valuisset, valebat tamen sinistro ubere abscisso. Nam non ideo natura nequibat novum uber producere, quia ægrota vitam erat cum morte immutatura, sed quia, abscisso jam membro, ejus reproductio absolute excedit totius naturæ faculatem, cum a privatione ad habitum non detur regressus per naturam; cen dicendi initio cum Bebium non detur regressus per naturam; cen dicendi initio cum Be-

. nedicto XIV. perpendimus .

32 Non dicam hanc Sacramentorum perceptionem jam abunde probatam esse per tres Testes Contestes, scilicet per D. Annam Calzone Sum. pag. 2. §. 4. = ibi = La sera di detto giorno, in cui accaddero tutte dette cose, come pure LA PERCEZZIONE DEGLI ULTIMI SAGRAMENTI ordinatagli dal medico = per D. Donatam Negri Sum. pag. 4. 5. 17. = La detta Paziente nel giorno istesso AVEVA RICEVUTI TUTTI LI SAGRAMENTI per comando del Medico, che l' aveva disperata di salute ; per Sanatæ Levirum Sum. pag. 6. post \$.25. Me presente (Chirurgus ) disse chi era disperato assolutamente il caso della guarigione di detta mia Cognata, ancorchè venissero a medicarla tutti i Periti del Mondo, a tal effetto perciò le ordinò TUTTI LI SAGRAMENTI della Penitema , Viatico , edestrema Unzione; e tanto più che la Paziente mia Cognata gli disse, me presente, che più presto voleva morire, che assoggettarsi all' altro tuglio inutile, perchè si vedeva disperate di vita; hisque consonat Medicus Nunzio Sum. pag. 8. 6. 40. ubi Chirurgue = credendola non capace più di cura gli ordinò li Sagramenti = Quo factum, ut Sacramentorum perceptio, ejusve præscriptum plena constet probatione, quin omnes Testes omnes circumstantias referre debeant .

33 Illud vero dico, non alio nomine Sacramenta a Chirurgo segrotæ præscripta Testes commemorare, nisi ut desperatum illius valetudnis statum ostendant: aveva ricevuit tutti li Sagramenti per comando del

Medico, che L'AVEVA DISPERATA DI SALUTE = Me presente disse ch' ERA DISPERATO ASSOLUTAMENTE IL CASO delle guarigione Eve. A TAL EFFETTO PERCIO' le ordinò tutti l' Sagramenti Eve. TANTO PIU' che la Paziente gli disse Eve. che PIU' PRESTO VOLEVA MORINE, che assogetursi all' altro taglio inutile perché 31 VEDEVA DISPERATA DI VITA credendola NON GAPACE PIU' DI CURA, gli ordinò li Sagramenti = . Si ergo te piget Sanate Virum haud interrogatum omisisse Sacramentorum presecriptam perceptionem, ut inde conclamatam ejas valetudinem assegui valeas, hujusce rei directam omnino probationem, non a Sacramentorum illatione, sed ab expressis i pisius Sanate Viri verbis agnosce. Ait enim Sam. prg. 15. §, 80. quod Chirutgus protestò ; che NON AVEVA ESSO PIU' CHE FARE, e che si raccomandasse a Dio, edai Santi, ed orendo così fusciata la parte se ne ando, e L' ABBANDUNO', perchè PIU' NON VALEVANO I MEZZI UMANI ESSENDO IL MALE INCURBILE E E §, 81. TENDEVA ALLA MUNTE; Ei §, 82. Essendosi propolato per il Piese lo stato infelice di detta Pagiente mia Moglie, SINO AD ESSERE STATA DISPERATA I. A CUANICIONE dal ridetto Professore.

34 Quorsum hactenus disputata? ut Sapientissimi Judices uno veluti Icturoculi percipiant, plaucque agnoscant prætensum Sanatæ Viri silentium nullan cum ceteris Testibus antilogiam inducere; ac propteraejus, illorumque fidem integram sactam que manere; imo a veritate abhorrere eundem Sanatæ Virum revera præteriisse adjuncta illa, quæ ILLUSTEE, ET GELEBERSHMUM efficiebant PRODICIUM, ceu Animadversio contendu §. 5. sed ipsum, licet nullis tempertivis, appositisque fiscalibus interrogatoriis, ut Nucerini Testes, tentatum, fere totius mammæ amputationem, novæque carois reproductionem explicite deposuisse, alias vero accidentales circumstantias implicite commemorasse; proindeque faisse ceteris Testibus omnino concorder.

cordein .

35 Venio nunc ad prætensum Sanatæ silentium . Sed me maximopereterret magnus ille verborum apparatus, quo Animadversionis oratio ingravescit, dum §. 14 Sapientissimos PP. rogat, ut ad recte ferendum in hac Causa judicium Sanata hujus Mulieris depositionem semper præ oculis habeant, earnque semel, bis, tertio, eoque etiam amplius legant , perpendint , se luloque meditentur . Quonam quiesosi ectat tanta dicendi copia, tanta eloquentize vis, ac si Sapientissimi Patres ad hanc Sanatæ depositionem ad herculeas veluti columnas pervenisse videautur, ultra quas olim progre li nefas? Si quid tale suspicarer Causa ultro caderem ; Nil certe minus . Imo eo fidentius ad hujusce Mulieris investigandam depositionem accedo, quo evidentius constat ex ea maximum Causæ emolumentum accessurum. Rogo propterea & ipse cum docta Animadversione Sapientissimos PP., ut ad recte ferendum in hac Causa judicium Sanatæ hujus Mulieris tamquam eius, que mamme amputationem perpessa est, depositionem semper præ oculis haheant seduloque meditentur.

36 Et sane cum atrox, & crudelis membrorum, præsertim mammillarum, amputatio ante oculos obversatur, in id maxime Chirurgos sollicitos intueor, ut quoad fieri liceat horrorem ab ægris arceant, minuantque dolorem. Hine alii corum velare faciem, ne videntes horreant; alii soporiferam, & opiatam propinare potionem, qua sopiti.

hebetibus sensibus minus operationem percipiant, minusque doleant ; uti advertit Hieronymus Fabricius de Chirurgicis Operat. tit. de Sphaceli Chirurgia pag. 123. & Cl. Swietenus in Boer. §. 469. Sphacelus num. 5. ubi expositis remediis ad mitigandum aputationis dolorem hæc addit = Prudens illorum usus INCANTAMENTI instar savos dolores mitigat , & animi marrorem tellit , imprimis si opium tali detur quantitate, ut &c. levissimum blande subrepentis somni initium quasi faciat . . . . Licet enim gravis sit hoc operatio , & non sine acri dolore perfici possit , molestior tamen METUS ille est, OUO IMMINENTIS MALI IMAGO MENTI SEMPER PRÆ-SENS EST, dum miseri omnia hora minuta numerant, qua extirpationis constitutum tempus præcedimt . Unde non immerito insidias undique imminentes subire semel satius esse, quam cave-re semper, confessus est Julius Cæsar. Quum ergo in id Chirurgi omnia sua studia conferant, ut ægri in membri amputatione quid ipsi operentur minus percipiant, hinc fit, ut adstantes potins, quam miseri ægreti interrogandi sint, si amputatæ carnis quantitatem , qualitatemque rescire exoptemus .

37 Ad hæc illud accedit quominus ægri serenis lentisque oculis videre valeant crudelem sui membri amputationem,a qua vel ipsa refugit horretine natura, quod haud corpore liberi sint, sed vel vinculis alligati , vel saltem alienis braschiis immobiles ; cen superius ex Heistera discimus , qui de mammæ sectione speciatim agens Inst. Chir. pag. 2. sect.4. cap. 107. num.2. docet fieri brachio, quod mamino affecto proximum est &c. ad sellam alligato ; & ex Swieteno qui loc. prox. cit. §. 469. num. 1. monet illos, qui ægro assistunt partem in qua operatio instituctur debere exhibere operanti, prout requiritur, re-Regum'vero CORPUS IMMOBILE RETINERE , & seq. num, 3.2 Antequam operatio hac tentetur debemus certi esse partem amputandam non tantum , verum & reliquum ÆGRI CORPUS SIC FIRMATUM ESSE, UT PENITUS IMMOBILIS SIT, neque opertantem Chirurgum turbare possit . Tali profecto modo immobilis ac inter alterius freminæ brachia firmiter adstricta misera Magdalena de Nunzio, quam præsens refert historia, mammæ suæ amputationem passa est ; quemadmodum ea ipea de facto proprio testatur Anna Calzone , que tragicæ operationi famulabatur : Sum.pag.2.5.2. = ibi = Essendosi il Medico deliberato ad un nuovo taglio, io avendola appoggiata, e STRETTA NELLE MIE BRACCIA, osservai &c. Huic Testi de facto proprio deponenti Contestis est Donata Negri & ipsa præsens Sum. pag. 4. \$. 24. ibi = Avendo risoluto detto Medico di darci un taglio con un coltello, che aveva, l'esegui MENTRE DETTA INFERMA STAVA RISTRETTA TRA LE BRACCIA della sudetta Anna Calzone.

38 Verum miseri amputationem patientes non modo situ ac forma, qua inter aliorum brachia constricti, trusique jacent, sed item atroci, quem vix substinere possunt , dolore præpediuntur , quominus quid potissimum de suo membro secetur videre, aut quoquo modo advertere queant. Tam atrox siquitlem dolor est, quem amputati patiuntur, ut ipsi constantiores clament, einlent, ac animo plerninque linguant; ceu testatur Swietenus in cit. §. 469. Boer. de Sphacelo num. 3. = ibi = Multi temere suam in similibus operationibus conmantiam jactant, atque postea TURBATI OMNINO juesa operantis NEC INTELLIGUNT, nec perficere possunt; imo aliquando in ANIMI DELIQUIUM labunur; quod etiam advertit Heisterus Instit. Chir. par. 2. cap. 107. nun. 7. = Sunt ex fæminis quæ adeo pasillanimes sunt, & TAM VEHEMENTER CLAMANT, uvvel maxime intrepidum etiam Chirurgum terreant, inque opere suo impediant. Tanto profecto dolore, tantaque animi turbatione angi es sentiit Magdalena de Nunzio in chirurgica mammae sectione, ut emori potius decreverit, quam aliam hujusmodi operationem substinere; ceu narrat ejus Levir Sum. pag. 6. 2. 5. = ibi = Le ordinò, Chirurgus, tutti li Sugramenti cc. tantopiù che la Pagiente mia Cognata gli disse, me presente, che PlU PRESTO VOLEVA MORI-RE, CHE ASSOCGETTARSI ALL. ALTRO TAGLIO &c.

39 Hæc profecto sunt, quæ rogo, obtenorque, ut Sapientissimi Patres in perhustranda hujusce Sanatæ Mulieris depositione præ oculis semper habeant, & ut Animadversionis verbis utar, semel bis tertio, eoque etiam umplius perpendant, seduloque meditentur; idque si perficiant, qualem quantamque amputatam mamme portionem, eamque nec ne tumulatam, non quidem a misella Patiente, quæ ristretta trà le braccia di Anna Calzone, atrocique dolore turbata hujusmodi circumstantias, a quibus animus oculusque abhorrebat, videre, ac percipere omuino nequivit, sed ab ipsis famulantibus feminis, adstantibusque viris, ad rectum ferendum in hac Causa judicium pro

eorum doctrina, ac prudentia rescire curabunt.

40 Non est tamen hic animus., ut Sanatæ hujus depositionem veluti inutilem contemnamus, imo Gause, ejusque augendo splendori maxime accommodatam tuemur. Etsi enim ex ea minutæ ille circumstantiæ ex rei natura haberi non possint, quæ per oculatos Testes Contestes plene probantur, in facti tamen substantia referenda cum ceteris apprime concordat; proindeque quin illis fidem minuat, auget magis, magisque conciliat. Et saue si alii affirmarunt amputatam fnisse più della metà della Zinna = quasi tuta la mammella, id certe ipsa non negat, imo, licet videre nequiverit an fuerit più della metà, yed quasi tuta, percepit tamen, impliciteque depositi insignem fnisse

portionein .

41 Duo enim hæc aperte narrat & gangrænam habnisse originem non in externa adiposa parte, sed in interna mamme substantia, a qua, erosis lactiferis ductibus, lac sponte manabat, & gangrænam ipsam altas profundasque egisse radices. Quoad primum ait Sum. pag. 10. in fin. & seg. = il sudetto tumore incominciò a comparire &c. e poi tratto tratto ingrossandosi della figura più di un Ovo, e PROFONDO SINO ALLA SPONGIA, DALLA QUALE SCATURIVA IL LATTE. Et pag. 12. 6.66. il giorno appresso ritornato il detto Professore, e vedendo essersi fatto in detto tumore una picciola apertura . D'ONDE GRONDAVA QUALCHE POCO DI LATTE misto con marcia puzgolentissima, e così conoscendo, che non si poteva quel tumore espurgare senza venirsi al taglio, ma anzi quella materia andava facendo il SENO PIU PROFONDO con vedersi anche anuegrita la caene NEL PUNTO, D' ONDE SCATURIVA quella poca materia mista col LATTE stimò necessario di non più ritardire il taglio. Patet ergo ex Sanatæ verbis subtus copiosam mamme pinguedine.n , ac in ipsa interna uberis substantia genitam fuisse gangtænam. Nam exploratum apud Anatomicos est lactiferos tubulos, ex

quibus in hac facti specie lac manabat; contineri in ipsa mammillari glandulosa molo, quae sub pinguedine latet, uti observat Heisterus Compend, Anatom, in Præfat. S. Tubulos ibi = In medio mammæ sub pinguedine alia quavdan parva quasi mamma ex continua glandulosa substantia composita latet, quæ uberibus brutorum haud absimilis est. Per hanc substantiam glandulosam ubuli lactiferi, instar ramusculorum distribusnum; 3& tit. de Thorace docet, quod mammæ præter tegumenta corporis communia, epidermidem scilicet, cutem teneram, & pinguedinem, constam ex singulari albicante glandulosa fabrica substantiæ uberum in bestiis haud absimili MEDIUM potissimum MAMNA occupante, quam COPIOSA PINGUEDO MAGNAM MAMMARUM SUBSTANTIAM CONSTITUENS undique ambit, & cujus centro papila respondet. . . . . Substantiæ vero ilke glandulosæ præter vasa, interjecti sum DUCTUS sive TUBULI LACTIFERI.

42 Alterum ab ipsa Sanata expresse narratum illud est, quod Chirurgus post apertum abscessum, cum semper magis magisque profundum gangrenosum ulcus adverteret, in utraque sectione totam emortuam carnem ad vivum usque glandidosce uberis substantice amputavit: Sum. pag. 10. §. 48. In fui disperata dal Cerusico &c. sul riflesso che la gangrena si era accresciuta &c. tuttoche con REPLICATI TA-GLI si fosse antecedentemente medicata . Et p. 11. \$. 54. & seqq. = Feci chiamare il Medico, e Cerusico &e. il quale conoscendo che quel tumore Sc. aveva già fatto seno stimò per dare scolo alla materia guasta di aprire colla lancetta , come fece , la parte . . . . nel giorno appresso &c. avendo trovata la piaga annegrita in quella parte fongosa , stimò come fece di TAGLIARE con farbice TUTTA LA PARTE MORTIFICATA, ed avendo poi replicate le sue visite a merto giorno di quella stessa giornata, ed avendone osservata ALTRA PARTE MORTIFICATA prosegui II, TACLIO incominciato ARRIVANDO AL VIVO DELLA CARNE, E DELLA SPON-GA DELLA ZINNA = Et pag. 12. in fin. & seq. = Conoscendo che non si poteva quel tumore espurgare senza venirsi al taglio, ma anzi quella materia andava facendo il SENO PIU PROFONDO con vedersi anche annegrita la carne &c. colla lancetta vi apri UN TAGLIO, ma si vide, CHE QUELLO NON OSTANTE NEPPUR LA MATERIA SI ESTRINSECAVA, AVENDO PRESO LA PAR-TE DI DENTRO, e così facendo SENO PIU PROFONDO &c. Ritornato il giorno appresso, che fii il terzo &c., ed avendo ritrovata la carue più annegrita con forbice andò quella TAGLIANDO SINO AL VIVO &c. E LO STESSO poi FECE allorche tornò a visitarmi CIRCA L'ORA DI MEZZO GIORNO. Ex his vide Testis candorem, simplicitatem, religionem, utpote quæ quod scire poterat, aperte deposnit, quod nescienat silentio præteriit, aliisque deponendum reliquit. Deposnit scilicet profundos fuisse gangrænosi ulceris sinus, eosque sitos in interna uberis substantia, ac Chirurgum in utraque repetita sectione totain emortuam carnem usque ad internæ uberis substantiæ vivum fundum amputasse; quibus in substantialibus circumstantiis cum ceteris Testibus consonat: Sum. pag. 2. §. 2. & 5. pag. 4. 5. 14. & seq. pag. 6. 5. 24. pag. 8. 5. 37. & seqq. & pag. 15. 1. 78. & segq.

 $\mathbf{E}\mathbf{x}$ 

43 Ex iis vero quæ religiosa mulier scieus, & prudens deposuit sua sponte fluit , quod licet ipsa ristretta frà le braccia di Anna Calzone atrocique turbata dolore explicite affirmare nequiverit fuisse amputatre mainmæportionem più della metà, vel quasi tutta; tamen implicite in hac ipsa definienda circumstantia concordem sese cum aliis Testibus præbuit. Si enim gangræna ab ipso sui ortu lactiferos ductus adeo eroserat ut lac extrinsecus fluxerint; si iidem lactiferi ductus per glandulosam uberis molem, sive substantiam distribuuntur; si eadem parva uberis moles interne latet; si gangranæ virus eo magis profundius serpelat avendo preso la parte di dentro ; si magnam. ac externam mammae substantiam copiosa pinguedo constituit, sub qua uberis substantia latet; si Chirurgus in bina sectione emortuam carnem ad vivum usque fundum internæ fungosæ uberis substantiæ amputavit, arrivando al vivo della Sponga della Zinna, necessario consequitur amputasse non modo copiosam pinguedinem, quæ ex cit. Heistero magnam constituebat mamme substantiam , & cujus centro papilla respondet, sed partem item internæ glandulosæ molis . cui interjecti erant , jamque gangræna erosi lactiferi ductus . Oni hæc dicit, nonne dicit amputatam fuisse più della metà della Zinna = quasi tutta la Mammella?

44 Hanc itaque Sanatæ depositionem si Sapientissimi PP. cum Animadversione præ oculis habeant , perpendant , seduloque meditentur , non quidem ceteris Testibus contrariam, sed cum iis apprime concordem agnoscent; eosque proinde omni vel minimo objectæ exagerationis nævo prorsus expertes. Id vero vel maxime quod in Chirurgicis Institutionibus povum est , & ante hunc diem inauditum exageratam dici dimidiæ mammæ amputationem in cujus superstite inferiore parte adhuc remansit la piaga più esasperata, e la gangrena più inoltrata:Sum. pag. 13. \$. 68., cum in iisdem Institutionibus cautum sit, non dimidium, sed TOTUM MEMBRUM gangræna affectum, esse onmino amputandum, uti apud Swietenum in Boer. de Gangræna §. 430. ibi = Si vero nihil aliud supersit, quam extirpare PARTEM MORTUAM, illud faciendum quam citissime. Unius enim alteriusve horce spatio aliquando sic proserpit malum ut nulla amplius medela supersit . Et \$.432. ex Celso concludit = Miserum , sed unicum auxilium est, ut cetera pars corporis tuta sit , MEMBRUM, quod paulatim emoritur ABSCINDERE; cui consonat Heisterus Instit. Chirurg. p. 1. lib. 4. cap. 14. de Gangræna u. 15. ubi pro regula statuit, ut non vita solum, sed cetera quoque pars tuta sit, QUIDQUID IN CARNE, OSSIBUS, ATQUE NERVIS CORRUMPTUM invenitur, vel scalpelli, vel mallei, vel serrulæ adminiculo PRÆCIDENDUM; & prius §. 14. = TOTA PARS VITIATA sive infecta USQUE IN FUNDUM SANUM uratur, aut scalpello RESECETUR.

45 Hisce ex Sanate depositione depromptis, quid adhuc valet Ani madversionis effugium §. 15, quod eadem Sanata Morbi substantiam constituit in abscessus, qui in sinistro ubere succrescerat, & quo a Chirurgo aperto, idem proseguì il taglio incominciato (nempe non uberis, sed tumoris) arrivando al vivo della carne? Distingue queso, morbi initium a progressu. Initio quidem stagnato in ubere latte succrevit tumor. Hujusmodi porro tumores in puerperis in gangrafinam.

nam terminantur, juxta Heisterum Inst. Chir, p. 1. lib. 4. cap. 4. de Mammar. tumor. quia , uti ille ait , abesse vix potest , quin obstructis vasis & lactiferis , & sanguiferis manunce intumescant . Tam enormiter vero intumuit hujus mulieris mamma, ut eam amplius intra pectoralia indumenta de more coercitam tenere non valens, linteo tectam foris pendulam deferre cogeretur : Summ. pag. 6. in fin. & seq. = ibi = Il tumore pre letto &c. nella detta Mammello, per cui si fece, e si vide da me, e da tutti ASSAI MOSTRUO-SAMENTE CRESCIUTA, E DILATATA, che la Paziente non la poteva contenere trà la Camigia, e giustacore, ond era costretta A PORTARLA PENDOLONE da fuori modestamente fasciata. Hinc ipsa Savata prosequitur pag. 11. init. exadv. cit = detto tumo-re &c. tratto tratto INGROSS ANDOSI della figura più di un Ovo, E PROFONDO SINO ALLA SPONGIA, dalla quale scaturiva il latte .

6 Hactenus de prægresso tumore. Nunc de gangræna. Nam phænomena inflammationis oriebantur a vi vitæ urgente sanguinem in vasa obstructa majori celeritate . . . Superest ergo tantum ille exit is inflammationis, quo IN GANGRÆVAM, idest mortis partis tendit; verba sont Swieteni in Boer. S. 427. de Gangræna. Et sane ex ipsis recitatis Sanata verbis patet ( ut huic dumtaxat Testi hæreamus , a quo Animadversio petitur ) quod abscessus erat profondo sino alla spongia, dalla quale scaturiba il latte. Et pag. 12. §. 66. d'onde grondwa qualche poco di latte misto con MARCIA PUZZOLEN-TISSIMA . . . quella materia andava facendo il seno più profondo con vedersi anche annegrita la carne nel punto d'onde SCATURI-VA quella poca MATERIA MISTA COL LATTE, stimo necessario di non più ritardare il taglio. Quid vero spontanens hic ab erosis vasibus putridi lactis, fœti-li que puris effluxus, nisi certum præsentis gangrænæ signum ? Signum hoc solet fere PATHOGNO-MONICUM haberi, quo præsens GANGRANA in externa corporis superficie cognosci posset. RUMPUNTUR enim subito VASA dum inflammatio in gangrænam abit , & effunduntur humores ait Swietenus loc.cit.num.5.Quid item atra illa , & nigra carnis bullula in ipso rupturæ loco con vedersi anche ANNEGRITA LA CARNE NEL PUNTO, d'onde scaturiva quella poca materia &c. nisi pessimam gangrænam jam tum in sphacelum vergentem ostendebat? In pessimis autem gangrænis quæ brevi in SPHACELUM tendunt, etiam NIGRO icore plenæ bullulæ apparent, prosequitur Swietenus loc.cit.

Cum vero Chirurgus lanceola tumorem incisit, jam pessimæ gangrænæ virus internam uberis substantiam depavisse compertum fuit, ceu ex ipea satis Sanata constat cit. pag. 12. in fin. = colla lancetta vi apri un taglio, ma si vide, che quello non ostrnte neppur la materia s'estrinsecava avendo preso LA PARTE DI DENTRO, e così fa-cendo SENO PIU PROFONDO. Hinc nel giorno appresso Ec. avendo trovata LA PIACA ANNECRITA IN QUELLA PARTE FONGOSA ( non abscessum, sed nigrum ulcus in fungosa mamme substantia ) stimò come fece di TAGLIARE con forbice TUTTA LA PARTE MORTIFICATA . Hinc sub meridiem avendone osservata ALTRA PARTE MORTIFICATA PROSEGUI IL TAGLIO incominciato ARRIV ANDO AL VIVO della carne, e DELLA SPON-

GA DELLA ZINNA = avendo ritrovata LA CARNE più annegrita con forbice ANDO' QUELLA TAGLIANDO SINO AL VI-VO . . . lo stesso poi fece allorche tornà a visitarmi circa l'ora del mezzo giorno: ex Sum. loc. cit. Ergo ex Sanatæ verbis aperte liquet , quod licet primum Chirurgus prægressum tumorem inciserit . postea tamen bina sectione amputavit ipsam uberis substantiam gangræna sphaceloque mortuam:tutta la parte mortificata = arrivando AL VIVO DELLA SPONCA DELLA ZINNA. Gangræna enim quas occupat solidas corporis partes omnino destruit ; uti præ ceteris docet laudatus Swietenus in Boer. de Gangræn. §. 432. = ibi a. Cum Gangrana PARTES CORPORIS, quas occupat, DESTRUAT, & dein , nisi sistatur , proserpat satis cito semper &c. & §. 437. = Non humores soli mutantur, & corrun puntur per put edinem, verum etiam SOLIDÆ CORPORIS PAKTES cohæsionem suam perdunt sic . ut animalium carnes in aere calido . & humi lo PUTRE-FACT & difficant in tabem olidissimam . Tunc vero nil aliud superesse docuit loc. cit., quam membrum, quod paulatim emoritur. abscindere a quod etiam superius monuisse Heisterum ostendimus. cum scripsit = Quidquid in carne, ossibns, atque nervis corruptum præcidendum = tota pars vitiata USQUE IN FUNDUM SA-NUM resecetur .

47 Haud autem multis est opus, ut ostendam Sanatam quoque Mulierem, ut ceteri Testes, alsoissæ carnis reproductionem deposuisse. Ut enim prius diverat Chirurgum in utraque sectione amputasse emortuam mammæ substantiam arrivando al vivo della sponga della Zima; sic postea dixit Sum, pag. 13. §, 72. quod ipso sanationis mue comparve la piaga perfetamente chiusa, E CON CARNE NUOVA: quibus sane verbis mirum aliorum Testium dictis quantum fidei, a clirunitatis accedat. Non enim verba illa:quari appianata la feritaa Sanata usurpata ad perfectam explican.lam soluti continui cohesionem s'intelligenda sunt de suveretione, & recatione nova substantia mammilla, uti Animadversio perpendit §, 16. sed clara hæc alia = CON CARNE NUOVA =

48 Si autem de præscriptis, sumptisque Sacramentis ipsa Sanata silnit (Animad, §, 7, 6' 15.) ideo siluit, quia non interrogata. Quum emim ecteri Testes ex superius allatis illorum verbis eo nomine Sacramentorum circumstantiam referant, ut ægrotam a Chirurgo conclamatam ostendant: Erra disperuto assolutamente il caso della guarizione, A TAL EFFETTO PERCIO! Le ordinò tutti li Sagramenti: Sum. pag. 6. §. 25. ipsa quoque Sanata, si requisita, Sacramentorum meminisset, utporte que aperte professa est. Sum. pag. 15. §, 48. quod lo fui DISPERATA dal Cerusico, e Medico assistente Ec. Et pag. 11, §, 57. Avendo trovata la parte più mortificata protestò, CHE NON VI ERA PIU RIPARO, e così senza altra operazione Mi ABANDONO = Et pag. 13. = Si astenne di venire ad applicarmi il finoco ma rivolto a me mi disse, CH ESSO NON AVEVA PIU' CHE FARE, che mi raccomandassi a Dio; Essendosi intanto ciò suputo del mio STATO DISPERATO di solute Ec.

50 Sed jain ad accidentalem aliam antilogiam nos Animadversio vocat §.8. & 9, cum objicit dixisse Testes sanationis mane ipsis adstantibus a Medico mammam fuisse detectum, quæ decidente crusta tune pri-

mum

mum integra & alteri sance omnino similis apparuit quin superesset vel leve passi morbi vestigium , cum e contrario ex Sanatæ ,ejneque Viri verbis ab Animadversione relatis argui liceat, non Medicum, sed ipsos Conjuges summo mane removisse e mamma splenia, eam invenisse sanam, eumdemque virum superinductam squammam abjecisse ;Sanatam vero non dixisse quod nullum supererat præteriti morbi vestigium, sed si vide quasi appianata la ferita, e la carne dove prima compariva di color nero si osservò del suo color naturale fresca, e sana &c.

51 Hanc exceptionem duas mihi videtur partes habere . A prima ut exordiar, accidentalem eam esse quisquis intelligit. Sive enim sanationis instans, quod fuit vere phisicum, uti Sanatæ Vir ait = trà lo spazio di POCHE ORE quante ne decorsero dall'applicazione della figura del Servo di Dio, che fu circa le ore ventiquattro sino alla mezza notte in cui la Paziente risvegliatasi si trovò del tutto libera da ogni dolore, quindi la mattina vedutasi del tutto libera &c. Summ. pag. 16. §. 85. = Et Sanata ipsa pag. 13. §.70. = Siportò da me verso le ore 24. (fæmina invocationis auctor) presi poco dopo sonno colla stessa figura applicata alla piaga , ma DOPO POCHE ORE circa la mezza notte risvegliandomi mi trovai libera totalmente ; sive , inquam , sanationis instans , ejusque perfectio probetur a duobus Testibus, Sanata scilicet, ejusque Viro, deinde a Chirurgo, ceterisque; sive probata constet eodem tempore ab omnibus singulisque, plena semper de ea probatio habetur , proindeque asserta contradictio facti substantiam non destruit. Hoc vero in eventu tautum abest , quod Testibus fidem tollat , ut potius augeat ; ceu docet S. Thomas 2,2. 9. 70. Art.2. ad 2. ibi = Discordia testimonii in aliquibus circumstantiis non pertinentibus ad substantiam facti facit TESTIMONIUM CREDIBILIUS.

52 Verum Chirurgum, sive Medicum coram Domesticis, exterisque de-

texisse mainmain una est omnium vox =

D. Anna Calzone Sum. pag.2. §.5. = La sera di detto giorno ( pridie sanationis ) prima d'andarsene la sudetta D. Maddalena ( Mari invocationis auctor ) prevenne la Suocera dell'Inferma per nome Brigida &c. che nella seguente mattina allorche si scovriva la piaga l'avesse avvisata perche voleva intervenirci nella fiducia della grazia ricevuta . In fatti essendosi portato il Me lico in casa dell'Inferma a visitaria, ed essendo stata avvisata Sec. C1 PORTAMMO ANCHE NOI COLA, ed essendo DAL MEDICO SFASCIATA, E SCOVERTA LA ZINNA osservai, che come nel giorno antecedente &c.così allo scovrirsi essendone cascata una scoria nera &c. restò la Zinna bianca, intera, ed al pari dell'altra non patita, e perfettamente sana &c. Riconobbe non meno detta D. Maddalena Mari, che l'Inferma, e ben ANCHE IL MEDICO, che tale guarigione cra miracolosa , & pag.3. S.9. = Nel giorno susseguente all' applicazione dell'effigie &c. sulla Zinna dell'Inferma Maddalena ,allorche quella DAL MEDICO FU DISCOVERTA e cascò la scoria nera che la vestiva, non ci osservai nessuna vestigie di male, ma neppure il MEDICO, il quale secondo le regole dell'arte LA TASTEGGIO', ci ritrovò lesione alcuna; & §. 12. = Il PROFES-SORE &c. Orlando per ben accertarsi della guarigione perfetta dell' Inferma DOPO SFASCIATA LA ZINNA della medesima VOL-

26
LE OSSERVARE se in essa vi fosse marcia, o carne morta, e RITROVOLLA all'intutto selidata, ed all'intutto nello stato naturale.

D. Donata Negri Sum. pag. 4. §.17. Prevenne la d. fu D. Maddalena Mari la Suocera dell'Inferma chiamata Brigida, che la mattina seguente ritornando il Medico a visitarla l'avesse chiamata :come infatti avendolo essa fatto immantinenti , MI PORTAI ANCH'IO con Anna Calzone , e predetta fu Sig. D. Muddalena Mari , piene tutte trè di fiducia &c. non fummo defraudate dalla nostra aspettativa; poiche ALLO SFASCIAR DELLA PIAGA, CHE FECE IL MEDICO VIDDIMO TUTTE con nostro stupore &c. vedendosi da noise DAL MEDICO PRESENTE cadere da sopra la parte affetta una scoria negra, come un cuojo, onde da sotto apparve la sudetta carne bianca, e vegeta col Capitello crescinto &c. = Et pag. 5. 6. 20. = Allo scovrirsi della malata Zinna della detta Maddulena la mattina seguente all'applicazione della figura &c. VIDDI caderne la seoria , e da sotto apparirne la carne nello stato naturale, onde ATTONITO IL MEDICO per la novita del Miracolo , SE NE VOLLE PIU'ACCERTARE non solo con i propri occhi , mà ben anche CON TOCCARE LA PARTE, o sia Zinna, E LA RITROVO perfettamente sana nel suo intiero , e naturale stato , senza NE vederci IO, NE' IL detto MEDICO lesione alcuna .Et \$,22, = Mi ricordo bene , che IL detto MEDICO Sc. per vieppiù assicurarsi della miracolosa guarigione della Zinna di detta Maddalena di Nunzio, e vedere se sotto di quel piccolo segno di cicatrice vi fosse marcia, o carne morta, ovvero ombra sola di piaga ,la VOLLE TASTARE perfettamente, e con suo stupore LA TRO-VO del tutto saldata, e nello stato intiero &c.

Sanatæ Levir Sum. pag. 6, 5,28. = Lu matina istessu essendosi DAL succennato CHIRURGO SFASCIATA la piaga ALIA PRE-SENZA MIA, DI SUO MARITO mio fratello, di nostra Madre commune, e delle predette fu D. Maddalena Mari, Anna Calzone, e Donata Negri, y UDDIMO con nostro stupore, che la predetta Zinna era veramente sana del tutto, e colla Carne, e col Capitello cresciuta &c. = Et pag. 7, \$33. = Nella mattina sussequente all'applicazione della figura &c. alla Zinna multata di Maddalena mia Cognata, allorché QUELIA SI SCOVIN' AVANTI DI ME, E DELLE CENNATE PERSONE ne viddi cadere quella scoria nera = Et \$35.5 = Mi ricordo bene DI PROPRIA SCIENZA che allo scoviris della Zinna di d, mia Cognata &c. ne IO, ne ALTRE PERSONE PRESENTI ci conoscemno o marcia, o carne morta, ma bensì la viddimo perfettamente sana, e nello sinto perfetto, e naturale, come anche se ne assicurò IL predetto MEDICO, che TUTTA LA TASTECCIO: =

D. Georgius de Nunzio Medicus de audito immediato a Curre Chirurgo Sum, pag.8. §.40. = Andandola a visitare nella visita del giorno nespertina rivorò, che di nuovo la gangrena depasceva la Mammella Ge. nella mattina susseguente passando per la casa di detta Maddalena di Nunzio vi sali, e la Pagiente gli disse, Sig. D. Ticp; ta voi mi dicevate, che io era morta, e questa mattina mi sento perchè jeri sera verso le ore ventitrè venue a ritrovarmi, la Sig. D. Maddalena Mari, e mi diede un effigie di carta di Mongo signor di Liguori, e mi applicò la detta Mari alla piaga la figura e l'abi-

"e l'abito, per cui questa notte ho riposato, ESSO CHIRURCO nel ciò sentire SFASCIO LA PIACA, E VI TROVO' L'EFFICIE, el do servata la d. Mammella, LA TROVO' nello stato naturale come l'altra nel colore, consistença, e grandexa, solo vi cadde di sopra un cojo nero, o sia eschera lasciando solo un piccolo segno soltto nelle piagle comè cicatrice, con particularità, che la cicatrice sudetta esa piccolissima a proporzione della piaga; ed INTERROCATO DA ME se sotto il segno vi avesse osservata marcia, mi disse, che AVENDOLA SERIAMENTE OSERVATA non vi trovò ne marcia, ne durezza, ne cosa alcuna, tanto che in sua presenta idiede a poppare il banbino = Et pag, 9,5,24 = Interrogato da me IL DETTO Medico CHIRURCO D. Gio. Battista Orlando, se la piaga da lui curata dalle ore ventuno in ventidue, chi egli lasciò senza medicare, fino all'ora della mattina seguente, che fu verso le ore dodici, o tredici, che ANDIEDE A VISTARLA non giù per curarla, mà PERCHE' SI TROVO' PASSANDO &c.

53 Quatuor Testium de facto proprio deponentium tam concordes tantisque adminiculis ac circumstantiis distinctas relationes falsas effinge. re , quid profecto est , niei atrocissimi criminis reos , ac periuros religiosos homines traducere ? Crimen vero concludenter probandum. non vero præsumendum omnia Jura postulant ; L. ult. Cod. de Probat. L. Absent. d. Cod.de pænis . L. Dolum eod. de Dolo. L. Quoties 5. qui dolo ff. de Probat. Cap. Litteras vestras 13. de Præsumpt. Cap. Ex litteris 3. de Probat, Quonam vero id argumento probas ? Quatuor certe oculati & concordes Testes affirmant coram ipsis Chirurgum detexisse mammam , inductamque tenuissimam crustam sponte sua decedisse; si Sanata vero dixit : La mattina alla prima ora del giorno mio Marito volle sfasciare la piaga . . . si osservava nella parte superiore una crosta nera , la quale essendosi tolta da mio Marito Sc. = Ex ejas Vir = al primo fare del giorno volli io colla stessa mia Moglie quella vedere · · · coperta di una picciola crosta superficiale quale da me tolta, e buttata a terra &c. Animad, f.o. = non inde sequitur falsos esse quatuor illos Testes Contestes , qui secus rem affirmare videntur ,sed omnes inter sese omnino conciliandos , uti firmant Petra de Fideicom. quæst. 12. n. 1074. & 1087. Anton. de Butrio in Cap, Cum Tu num. 4. vers. Vel secundo ubi sunt plures: Abbas ibid,n. 5. in fin. Farinacc. de opposit, contra Testes quæst. 65. n.84. & 85. ibi = Quando ex dd. Testibus contrariis adsunt DUO CONTESTES, & sic remanet integra probatio, tune FIT CONCORDIA etiam ad effectum ut probent .

Neque multo cannabe est opus, ut si quæ sunt in hac re dissociata Teritum verba ad concordiam revocenus. Ac primo quidem-adverto Sanatam, ejusque Virum a ceteris Testibus aperte non dissonare; licet enim affirment, quod mio Marito volle sfasciare la piaga =volli io colla stessa mia Moglie vedere = non excludunt tannen silorum præsentiam, ac præsertim Chirurgi a quatuor aliis expressam: Adverto item cum Sanatæ Viro, uxorem snam opera, amore, obsequioque prosequi fuisse solitam D. Magdalenam Mari = La Sig. D. Maddalena Mari in casa di chi detta mia Moglie pratsicava frequentemente per vari servizi occorrenti:Sumpag. 15, \$42. = Et Sanata pag. 13, \$70. = Essendosi inanto ciò aputo Eve. della Sig. D. Maddalena. Mari per esser la mia casa attaccata a quella della detta Signora, ed

io confidente della medesima &c. = Adverto esindem Magdalenam Mari V. Ligorii invocandi apud ipsam Sanatam fuisse auctorem; ceu idem prosequitur Sanatæ Vir loc.cit. = Mossa a compassione di quella ( uxoris ) si portò dalla sua casa attaccata alla mia a vedere , e consolare la medesima mia Moglie se portando seco una figura coll' immagine , come disse del V. Servo di Dio Monsig. de Liguori , e quell'applicandola sulla parte mortificata le inculcò di raccomandarsi con fiducia al detto Servo di Dio &c. cui consonat ipsa Sanata Sum.pag. 13. §.71. z Adverto tandem quod ipsa Mari applicita ægrotæ pectori Dei Famuli imagine prevenne la Suocera dell'Inferma per nome Brigida, la quale è trapassata, che nella seguente mattina,AL-LORCHE' SI SCOVRIVA I.A PIAGA, L'AVESSE AVVISATA, perchè voleva intervenirci nella fiducia della grazia ricevuta ; ed infatti ESSENDOSI PORTATO IL MEDICO IN CASA DELL'INFERMA avisitarla, ed ESSENDO STATA AVVISATA la d. D. Maddalena secondo il concerto, di unita colla medesima, e colla d. Donata ci portammo unche noi colà = Sum.pag. 2. §.4 & pag.4. §.17. preveune la detta fu D. Maddalena Mari la Suocera dell'Inferma chiamata Brigida, che la mattina seguente RITOANANDO IL MEDICO a visitarla l'avesse chiamata , come in fatti avendolo essa fatto &c. verba sunt ambarum Mulierum , quæ mane adveniente Chirurgo cum ipsa Magdalena Mari Sanatæ domum convenere .

State positis, inverosimile est contra facti veritatem effingere quod Sanata, e jusque Socrus non acciverint Magdalenam Mari, cum primum eo mane e mamma splenia fuerunt amota, illam, inquam, Mari, cui praeter familiaritatem, obsequium, Miraculum a Deo referre debebant acceptum. Que quidem facti circumstantia tanti facienda est, ut ipsam inducat verosimilitudinem, Sanatam, e jusque Virum detectam jam mammam iterum texisse, omnlaque composuisse, ne advenienti Magdalenæ Mari ejus vota, atque jussa despexisse viderentur; quam quidem actus duplicationem ad concilianda Testium dieta Leges imperant; ad Text. in Cap. Cam Tu de Testibus, ilique Felin, m. 15. Forster, de Interpret, Jur. lib. 2. cap. 4. m. 4.4. Constantin. Vot. dec. 293. num. 13. & 74. Rota inrec. dec. 223. num. 12. par. 2. dec. 265. num. 15. cor. Gregor. XV. dec. 202. num. 11. dec. 471. num. 6. & 7. dec. 487. &

cor. Falconerio dec.5. num.7. Tit.40.

56 Verum ex Actis sua sponte fluit , co lem momento tum Sanatee Virum, qui pestquam media nocte ab Uxore audierat se bene habere jam segrotam mammam inspicere volebat, tum Sanatæ Levirum, tum fæminas, tum deinque Chirurgum mammam simul inspexisse, quin Sanata, ejusque Vir illorum in Actis meminissent; ceu præ ceteris evenisse narrat ipsius Sanatæ Levir Sum pag. 6. 9. 27. = La mattina essendomi portato nella stanza dell'Inferma mia Cognata mi disse mio fratello suo Marito, che dopo aver placidamente riposato in quella notte , verso la metà della medesima svegliata chiamò il sudetto suo Marito che non si sentiva più dolore alla parte offesa, che anni si sentiva tutta sana nella tagliata Minmmella. Che perciò la mattina istessa ESSENDOSI DAL succennato CHIRUR-GO SFASCIATA LA PIAGA ALLA PRESENZA MIA, DI SUO MARITO MIO FRATELLO, di nostra Madre commune, e delle predette fu D. Maddalena Mari , Anna Calzone , e Donata Negri &c., Inter sese vero Testes congruunt in assignanda hora, qua corum quisque suam mamme inspectionem fecisse narrant. Nam Sanata, ejusque Vir mamman inspexisse ajunt alla prima ora del gior, nordinary vero aliosque accessisse constat verso le ore dolici Sum. pag. 9. \$.44. Qui vero advertat Prodigium evenisse nel mese di Aprile, ceu Sanata deponit pag. 10. \$.52. Ejusque Vir pag. 14. \$.71. facili negocio percipiet eo mense horam duodecimam esse pri-

mam post solis ortum .

57 Neque his adversantur objecta Sanatæ verba Animad. §. 10. quod : il Medico, e Cerusico assistente &c. al sentir dai vicini una tal novità fuori di se stesso uscito esclamò, questo è un Miracolo, e più non curd visitarmi. Si enim ex recitatis verbis constare contendis Medicum sive Chirurgum non antea rescivisse Miraculum quam a vicinis audierit, non intercedo. Nam ipse cum antecedenti vespere ægrotam jam conclamatam reliquiseet, insequenti Sanationis mane andiede a visitarla non già per curarla, ma perchè si trovò passando . ( Sum. p.9. §. 44. ) Jam vero prima illius diei luce rescitum fuérat mulierem dimidia nocte expergefactam se bene habere suo viro nuntiasse, uti narrat ipsius Sanatæ Levir, qui hoc nuncium sibi a fratre datum ante uberis detectionem aporte declarat cit. Sum. pag. 6. . \$. \$7. Haud ergo ex objectis verbis arguitur Chirurgum sanatam non vidisse mammam , non obstupuisse , non palpasse, non aridam cicatricem compressisse, non alia denique experimenta tentasse, quæ per quatuor oculatos Tesses tentasse constat ad Miraculi veritatem assequendam. Sensus enim illorum verborum est, quod Chirurgus agnita visaque repentina sanatione, ejusque veritate apprime suasus mulierem amplius non curd visitare, scilicet, ut Chirurgi visitatio fert, hand amplius curare cogitavit; quemadmos dum Chirurgus ipse retulit Medico de Nunzio Sum. pag.8. in fin ibis Interrogato da me , ipse Chirurgus , se sotto il segno vi avesse osservata marcia, mi disse, che avendola seriamente osservata non vi ritrovò ne marcia, ne durega, ne cosa alcuna, tanto che in sua presenza si diede a poppare il bambino, come continuò in appresso SENZA PIU SOGGETTARSI A MEDICINA ALCUNA

58 Præterea tantum abest, quod alia hæc Sanatre verba ab Animadversione relata cit. 6. 8- si vidde poscia la mattina quasi appianata la ferita , e la carne dove prima compariva di color nero , si osservo del suo color naturale, fresca, e sana, ceteris Testibus adversentur affirmantibus in sanata mamma nullum superfuisse morbi vestigium, ut ex iis potius aperte liqueat Sanatam cum ecteris apprime congruere. Concedis enim \$.10. quod verba illa : quasi appianata la ferita = significant laudabilem cicatricem concretam in superficie . & loco vulneris . Quonam ergo jure cicatricem appellas morbi vestigium, cum ea sit sanationis indicium? Tunc enim cicatrix morbi vertigium est cum adhuc imperfecta quid humoris exhalat, cen monet M.Lovis inter. memor. Accadem. Chirurg. Paris. Tom. XI.pag. 212. ibi = cet ecoulement des humeurs ne doit cesser, & ne cesse ef fectivement, que lorsque il n'y a plus de solution de continuite; c' est a dire quand la playe est PARFAITEMENT CICATRISEE. In hoc vero excludendo morbi vestigio exhalationis humeris a perfeiete coalito vulnere, concordes omnino sunt, tum Sanata, ejusque Vir , tem ceteri Testes = Sanata enim ait Sum. pag. 12, 5. 61. quod

sfasciata la piaga si trovò INTIERA MENTE RIMARGIANATA. Et pag. 13.6. 70. zessen losi quella PERFETT AMENTE, el intieramnete sanata, e RIMARGINATA . . . comparve la piaga PERFET-TAMENTE CHIUSA, e con carne nuova = Sanatæ Vir Sum. pag. 16. §. 86. la parte RIMARGINATA cell' accrescimento di nuova carne &c. = Si certos nunc Testes audias , sane agnosces ipsos dum morbi vestigium exclusere, non quidem cicatricem, quam expresse commemorant, sed humoris exhalationem ab eadem superstite cicatrice exclusisse. Ait enim Medicus Nunzio ab insomet accepisse Chirurgo Sum. pag. 8. §. 41. quod invenit solo un piccolo segno solito nelle piaghe , com' è CICATRICE &c. ed interrogato da me se sotto il segno vi avesse osservata MARCIA, mi disse, che avendola seriamente osservata non vi ritrovò NE DUREZZA, ne' cosa alcuna, quod esset morbi vestigium : Idem ceteri de visu confirmant objecti Testes, scilicet D. Anna Calzone Sum. pag. 3. §, 9.-Non ci osservai nessuna vestigie di male, ma neppure IL MEDI. CO, il quale secondo le regole dell'arte LA TASTEGGIO, ci trovò lesione alcuna ( cicatrix vero oculis videtur, non manibus palpatur ) & . 12. Il Professore &c. dopo sfasciata la Zinna della medesima volle osservare, se in essa vi FOSSE MARCIA, o carne morta, e ritrovolla all'intutto SALDATA ed all'intutto nello stato naturale . D. Donata Negri Sum. pag. 5. §. 20. = Attonito il Medico per la novità del Miracolo se ne volle più accertare non solo con i propri occhi ma hen anche CON TOCCARE la parte, o sia Zinna , ela ritrovò PERFETTAMENTE SANA nel suo intiero , e naturale stato , senza ne vederci io , ne il detto Medico LESIONE alcuna = & §. 22. = Mi ricordo bene , che il detto Medico &c. per vieppiù assicurarsi &c. e vedere se sotto di quel PICCOLO SEGNO DI CICATRICE vi fosse MARCIA, o carne morta, ovvero ombra sola di piaga la volle TASTARE perfettamente, e con suo stupore la trovò del tutto SALDATA, e nello stato intiero e naturale; quod item confirmat Sanatæ Levir pag. 7. §. 33-

Omnium autem inaulssima est Anima versionis illatio §. 10. & 11. quod: si revera fuisset recisa tutta la mammella deformitatem ortam ex destructa usbatania non sustulisset secuta sanatio, quandoquidem apparuit quasi appianata la ferita, idest complanata, & continuitati restituta ea in parte, quae adhuc superent, & quambis depascente viru vitiata, nondum tumen fuerat deperdita Quisquis enim iutelligit argumentum contra ipsas Cause tabulas falso supposito laborare. Supponit enim aberis substantiam tantummodo vitiatam a depascente gangræne viru, non autem insigniter a chirurgico scalpello recisam. Reproductam vero recisam carnem non modo Nucerini Testes, sed etiam ipsa objecta Sanata, ejuque Vir religiose deponut. Sanata quidem dum ait pag. 13.5, 72. perfettamente chiusa CON CARNE NUOVA = Ejus autem Vir pag. 16. § 86. = la parte rimarginata COLLI. ACCRESCIMENTO DI NUOVA CARNE &c. di cui si era futto il tuglio, quo remanserat recisa QUASI TUTTA LA MAMMELIA pag. 15. § 7.79. = Itaque lene stat, ut uberis recisa moles insigni prodigio succrevisset, remansisset vero cicatrix quasi appianata ea forma, qua natura recisa malsset vero cicatrix quasi appianata ea forma, qua natura recisa moles insigni prodigio succrevisset,

59 Exhis,quæ modo innuimus alia sua sponte corruit Animadversio \$.12

manet in incisis, non vero recisis uberibus.

quod ex superstite cicatrice argumentum habemus satis validum ad refellentlos Testes, qui volunt una cum magna uberis substantia QUASI TUTTA LA MAMMELLA = PIU DELLA META 'DELLA ZINNA: etiam papillam in exemeterium abiisse &c. Ubi cicatrix visitur ibi malum fuisse cognoscimus, atqui obitucta cicatrix apparebat: alla distanza di più di un pollice dal Capezvaloo, e propriamente nella parte esterna, e superiore; quisque ergo videt ibi continuum fuisse disjunctum, partibus consumptis, ferroque excisis. Quod si cultro abbtaa fuisset etiam papilla, non simplex apparuisset cicatrix uella parte esterna, e superiore longe ab eadem papilla nella distanza di più di un pollice, set aliquod superfuisset indicium in parte mannae inferiori ultra papillam, imo fuisset circularis &c.

60 Jam probe norunt doctissimi PP.quod juxta rectain Philosophiae regulain, quæ jam in proverbii consuetudinem venit, a posse ad esse duci nequeat argumentum. Esse quidem parvam cicatricem non probat non posse latum fuisse vulnus, carnisque amputationem insignem . Ex parva quippe superstite cicatrice Miraculo obducta nonvalet argumentum a natura petitum. Si enim valeret, valeret profecto nimis. Probaret siguidem haud verum ( sit absurdo , dictoque venia ) quod a planta pedis usque adverticem capitis non erat sanitas în passi Christi corpore, quia în ejus resuscitati corpore non alia signa, seu cicatrices, nisi in clavorum locis post miraculosam resurrectionem apparuere. In casu enim versamur,qui=Animadversie. ne fatente \$. 16. = vix ac ne vix quidem distat a resuscitatione Mortui. Probaret item in Deo necessitatem operandi Miracula, vel relicta omnino cicatrice in sanatione a vulneribus, vel ea saltem relicta, quæ vulneris latitudini omnino respondeat, ut eam probet, & indicet . At non est nostrum definire modum , quo Deus Miracula patrari velit, vel debeat, & in hoc nulla est difficultas, inquit Matta de Can.SS. part. 4. cap. 8. num. 7. =

61 Econtra scimus, quod si in miris Sanationibus a vulneribus cicatrix nulla supersit, non arguitur quidem ex illius defectu falsam fuisse sanati vulneris præexistentiam, falsosque propterea Testes, qui illud affirmarunt, sed recta illatione ex hacce mirabili circumstantia arguitur ILLÚSTRIUS faisse Miraculum; que madmodum præ ceteris perpendit Cl. Jatrophysicus Petrns Angelus Papi in suo Voto quod pro veritate exaravit in Causa B. Peregrini Latiosi super Sanatione ulceris putridi maligni (a) p.25 ibi=Si autem animadvertatur quod exinde NON REMANSERIT ullum signum, seu aliquod VESTICIUM prægressi morbi = vidi il luogo dove era la piaga saldato, e polito senza segno di cicatrice = PRÆTER NATURAM OMNINO EST , MAJUSQUE ROBUR MIRACULO ADDIT. Nam in ordine naturali redacta ulcera ad cicatrizationem vestigium sane , illa adfuisse , relinquendum est &c. Cum ergo ADFUERIT SOLUTA UNITAS, & ULCUS IN PROFUNDUM PENETRAVE-RIT, obtenta sanatione, VESTICIUM quoque apparere dehuisset, quod si PRORSUS EVANUERIT', omnino PRÆTER NATURAM existit, & AUTHENTICAT MIRACULUM. Et consonat Bordon de Mirac. Medit. 7. num. 45. ubi ait = Nec opus est , quod in his sanitas probetur per aliquam operationem, dum non amplius apparent tales cicatrices , & signa .

<sup>(</sup>a) In calce Posit. An. 1723. B. Peregrini Latiosi sap. Mirac. III.

69 Sanæ hujusmodi Philosophiæ regulis in nostro item rerum themate indicandum est . In UNO enim DUO Prodigia habemus . Alterum Sanationis a gangraena; Alterum abscissarum partium reproductionis. Cangrænam , si per ferrum , & ignem extirpatam , Natura sanare quidem potest, sed abscissas reproducere partes omnino non potest , unde amissi damnum sarcit unitatio artificialis perditi per fubricatas machinulas, inquit Boerhavius de cogu. & cur. morb. 5. 471, ubi Sweitenus: Potest adaptari truncato membro arte facta machina , quæ figuram partis ablatæ refert ; sicque dum vestibus tegitur , tollitur deformitas . In nostra historia hand artificiali mamma opus fuit. Naturce enim opifex, intercedente Ligorio, ntrumque præstitit & gangrænam sanavit , & abscissas partes restituit . In primo patrando Miraculo , quod non absolute Naturæ vires. nonnisi circa modum, excedebat, ipse Dens naturæ ordinem in relicta cicatrice servavit, quemadmodum pro sua ineffabilisapientia servare esse solitum monet Benedictus XIV. leb. 4. cap. 1. & 8. z reliquit , inquam , parvulam cicatricem eo in puncto , quo primum gaugrænæ virus forinsecus apparuit, scilicet in primæ abscessus puncturæ, sive incisionis loco, quem Sanata indicat pag. 12. 6. 60. = Nel punto d' onde scaturiva quella poca materia mista col latte &c. colla lancetta vi aprì un taglio . Quamobrem vel ipse doctissimus Censor S. 17. cicatricem, non quidem abscissis partibus , sed gangrænæ tribuit .

63 In operando vero abscissarum partium reproductionis Miraculo, quod omnino totius creatæ Naturæ vires excedebat, nullum Deus naturæ ordinem servavit in cicatricis reliuquendo vestigio, quod quidem, ut superins ex Papio excripsimus = practer Naturam omnino est, majusque robur Miraculo addit, & authenticat Miraculam. Haue porro mirabilen circumstantam ipsemet Chirurgus obstupuit, dum Medico de Nunzio retulit Sum.p.8. §. 42.-equod sfasciò la piaga Sc. la trovò nello stato naturale De. Iasciando solo un piccolo segno solito nelle piaghe, comè e cicatrice CON PARTICOLANITA; che LA CICATRICE sudeta ERA PICCOLISSIMA A PROPONZIONE DELLA PIAGA = . Quin ergo ex cicatricis parvitate prægressum vulnus arguas, majorem potius ex ea classici hujusce Miraculi splendorem agnosec cum Pignatello T.10. Consult. 191. n.4. ibi =Relicta tantum MINIMA CICATRI.

CE AD MAJOREM MIRACULI EVIDENTIAM.

64 Singula, que hactense pro munere ad minuendam oculatis Testibus fidem in medium protulerat argumenta inania prorsus Sapientissimus Animadversor intelligens, ad ultimum veluti tentamen confugisse videtur, dum §.16. in fin. tam insigni Miraculo obsupescens exclamat = Si tantum hoc contigisset psodigium instantaneæ reproductionis, & creationis novæ substantiæ uberis, quod vix, ac næviæ quidem distaret a suscitatione mortui, illico Medicus accurrisset, ut suismet oculis de hoc tam insigni portento certor fieret; illico turmatim adcurrissent ex viciniis populi; & Parochas, atque Episcopus non ita mirabilium Dei næfigentes fuissent, ut non de co Processum juridicum construendum curarent.

65 Quid amabo verba, quid eloquentia, quid conjectationes contra fucii veritatem per plurimos oculatos Testes probatan? Prohibent Leges, Juraque omnia vetant id, quod contra ullis argumentis vel

conjecturis aut interverti, aut infirmari quoquo paeto posso: Leg. ille, aut ille ff. de Leg. 3. Leg. non aliter ff. eod. Leg. Continuum 5. Cum ita ff. de verb. oblig. Leg. 2. Cod. de leg. = Si conjecturis tamen rem assequi placet verbis ultro facta damus. Nam occurrit illico Medicus, ac suismet oculis de hoc tam insigni portento certior fai ctus est; quemadmodum oculati Testes, ac Medicus Nuuzio auritus ab ipso curæ Medico, sive Chirurgo testati sunt, quorum verba pau-to superius excripsimus, idque Sanata, ejusque Vir numquam negarunt .

66 Accurrerunt illico Oppidani : se ne sparse immediatamente la voce in tutto il Paese, E MOLTA GENTE ACCORSE IN MIA CASA per osservare ocularmente il futto, tutti conchiudendo essere tal guarigione inunediata sortita per miracolo per l'intercessione del Servo di Dio, e questo istesso sentimento n'ebbe anche il Medico Chirurgo; verba sunt ipsius Sanatæ Sum. pag. 13. 6.73. Verum nbi tanti prodigii fama per hominum ora volitavit, non modo Oppidani, sed finitimi quoque Populi ejus magnitudine, ac stupore commoti ex ea inde die Ligorium ut Sanctum invocare, atque turmatim a Sanata Muliere Ejus Imagines petere etiamnum avidissime student, ceu ipea de facto proprio testatur Sum. pag. 10. §-47, ibi = Posso io benissimo attestare, che dal PRIMO CIORNO EBBI 10 II, SECNALATISSI-MO FAVORE dal Servo di Dio della Zinna perfettamente risanata, non solo in me, ma in quanti n'ebbero contega, si destà tale concetto , e fama di Santità verso il Servo di Dio , che TUTTI UNANI-MÉMÉNTE nella detta Terra di Reino ed in Poggio Imperiale L'HANNO AGCLAMATO E L'ACCLAMANO COME UN SAN-TO di sorte che HANNO A ME COMMESSO IN UNA MANIERA SPECIALE di recar loro, e procurage le figure del Ven. Servo

67 Parochus vero atque Episcopus juxta Animadversionis vota Processum de hac re construxissent, nisi transmissis jam biennio ante ad Urbein Processibus Ordinaria auctoritate constructis, signanda Causæ Commissio propediem expectaretur, qua nequibat amplias Ordinarius Causæ quoquo modo se immiscere; uti advertit Benedictus XIV. lib.1. cap.22. 27. alibique : Sanationis postridie huic quidem Ordinarize Inquisitioni manus apponi nequibat . Nam juxta S.Congregationis encyclicam cunctandum erat . Vix autem signata Commissione jurisdictio cessabat , sieque incæptum opus imitiliter suspensum remansisset. Multo vero commodius, multoque utilius examinati sunt Testes in Apostolicis Inquisitionibus, propterea quod in his per septem solidos annos de sanationis perseverantia constitit. Prodigium enim evenit mense Aprili 1790. , perseverantiam vero tum Testes , tum Periti ex officio testantur mense Aprili 1797. Sum. pag.17. Illud tamen non prætereundum, anno antequam Apostolicæ Inquisitioni fieret initium Reini Parochum , in quo Oppido Miraculum evenit, ægrotante Curæ Chirurgo, alteri Medico exactam ejusdem Miraculi privatam informationem ab ipsius ægroti ore depromendam commisse Sum. pag.8. init.

68 Ecclesiastici certe omnes, omnesque Cives, & finitimæ gentes, quod unnin interest , tam mirani , tam subitam , tainque perfectain sanationem Miraculo una omnium voce adscripsere; uti narrare pergit

ipsa Sanata Sum, cit. pag. 12. 6.63. ibi = Tutti uniformemente EC-CLESIASTICI, e Secolari DEL PAESE, E DE CONTORNI consapevoli &c. della subitanea guarigione riportata, tutti lo stimaro-

no un Miracolo; & in Sum. passim .

60 Vindicatis a censuris hujus Prodigii Probationibus , haud indigemus in Gangræna Miraculum constituere, in qua arduum Miraculi subjectum constitui posse vel ipsa Animadversio fatetur \$.17. = Vide huiusce Prodigii splendorem , magnitudinem , evidentiam ! Illud enim in reproductis amputatis partibus Animadversio noscit, profitetur . & classicum appellat 6.2. = Illud item in sanata Gangræna tamquam arduum subjectum nobis ultro proponit cit. §.17. 70 Non quidem gangrænam prætermisimus, qui gangrænosum ulcus in

titulo tamquam amputatæ mammæ causam proposuimus, ejusque sanationem in ipsa repentina perfectaque restitutione Mammilla sa-

tis expressimus. Si vero ad probandam hujusmodi ulceris gangrænosam qualitatem objicias Chirurgi defectum cit. \$.17. nullo pacto movemur. Agitur de morbo, qui omnium oculis patet, de gangræna scilicet in mamma, non vero in interno quodam viscere, quam proinde quisque etiam rudis . & non Medicus . aut Chirurgus sensibus suis assequi, & noscere poterat; uti observat Swietenus loc.cit. \$.427. de Gangræna num.1. ibi = Ubi inflammatio corporis partem externam occupat , SENSIBUS mutatio coloris , & reliqua SICNA GANGRÆNÆ ex inflammatione natæ PERCIPI POSSUNT . Nil vero magis apud Nostrates obtinet, magisque in canonem venit, quam Medici, sive Chirurgi testimonium necessarium non esse ubi morbus ex eis esset , qui per se pateat , & etiam a non Medicis , aut Chirurgis cognosci possunt; verba sunt Bened. XIV. lib.3. cap.7. n.o. 71 Exclusa Medici, aut Chirurgi necessitate, si ipsam ejus testimonii utilitatem exoptes, quam in eo sitam dixit idem Bened. XIV. loc.cit. n.8. , quod status morbi ex corum testimonio dignoscitur , sanationisque modus ex eodem quoque desumitur , hanc item ex ipsius defuncti Chirurgi ore in nobilissima Causa raro habes exemplo. Præter enim oculatos Testes contestes, quam plenam symptomatum probationem constituunt . testimonium item exhibent Acta alterius Medici, qui Parochi jussu a defuncto Curæ Chirurgo, dum is anno ante Processus constructionem morbo correptus lectulo detinebatur, pessimæ gangrænæ indolem , signa , prognosim , totamque curationis , subitæque sanationis seriem accepit , quique non modo accepit, sed opportunis identidem interrogatoriis a salutari arte petitis ex ejus ore deprompsit : Sun. pag.7. in fin. ibi = Nell' anno 1796. essendo stato incaricato &c. l'Abate Curato di detta Terra di Reino mia Patria , che si fosse informato con precisione del Miracolo , Egli detto Ábate me ne dimandò, ed avendogli risposto &c. che bisogna sa-perne le circostame dal Medico, che avea curata la detta Maddalena , il quale fu D. Gio. Battista Orlando , volle , che a tal effetto mi fossi portato da lui , che stava infermo a letto . Così eseguii , ed essendomi col medesimo abboccato, E DOMANDATOCLI SULLE PARTICOLARITA', che accompagnavano il Miracolo, mi rispose . . . vi trovò tutti i veri segni d'una gangrenu , vale a dire . . . Et pag. 8. 6.41. = INTERROCATO DA ME se sotto il segno vi avesse osservato marcia, mi disse . . . . pag.q. §.44. = INTERROGATO

DA ME il detto Medico Chirurgo &c. se la piaga da lui curata &c. poteva per opera naturale, o per la forza de' rimedi operati ne' giorni avanti trovarsi così perfettamente sana, mi rispose &c.

72 Itaque per hujusce Medici testimonium ab ipso Curæ Chirurgo morbi indolem abunde resciunus. Quamquam vero sit ipse auritus, versamur tamen in casu, quo morbi signa ab oculatis Testibus constant; cumque nulla adsit oculati Periti necessitas, maximum ex hujusce Medici testimonio Causæ emolumentum accedit; imo plenæ, quam habemus, probationi alia etiam superflua probatio superadditur. Si enim auritus Testis ad probandum cum oculatis admittitur, apud Cujacium in Cap. Præterea de Testibus Tom.6. col. 1 58. , ac ex aliis sexcentis Juris nostri locis; multo certe potiori jure admittitur Peritus, qui melius quam alius quisque pro sua medica scientia ab oculati Periti testimonio Miraculi circumstantias ediscere potuit, suumque de iis ferre judicium; quemadinodum perpendit Contelorius apud Benedictum XIV. cit. lib.3. cap.7. num.9. ibi = Contelorius &c. putat Medicos etiam , vel Chirurgos , qui non interfuerunt Miraculo , nec ipsi adfuerunt egroto tutum ferre posse judicium de sanatione, utrum scilicet fuerit miraculosa, necne, innixos circumstantiis facti , de quibus alii testimonium dicunt .

73 Gangræna vero optime sensibus percepisse Testes acta docent, si ea cam signis a Chirurgise Doctoribus traditis summatim conferanus.

74 Ac ut a Cangrence causa ortum ducat oratio, jam innuimus docuisse Heisterum Instit. Chir. Tom. 1. pag.1. lib.4. de mammar, tumor. quod mulierum mammæ inflammationibus sunt obnoxiæ, ac præsertim istud mali genus frequentissimum est in puerperis, fereque semper aliquot post ipsum partum diebus incidit . Quod si cui &c. paulo major lactis copia, & vehementius quidem in ipsas mammas propellitur &c. abesse vix potest quin obstructis vasis & lactiferis , & sanguiferis mammæ intumescant , cumque rubore , calore , ac duritie vehementer admodum doleant . Et seq. Cap. 14. de gangræna num. 3. scribit, quod ad præcipuas gangrenæ sphacelique causas attinet &c. referimus inflammationes onnes sponte ortasz Et Swietenus in Boer. \$.64. Tont. 1. pag.83. in fin. ibi = Lac nimis jam vergens in aciditatem in receptaculis galactophoris mammarum stagnans collectum &c. potest acidum fieri &c. duros tumores , inflammatio nes &c. facere potest ; Et 6.423. inter gangrænæ causas enumerat pus in abscessu, qui scilicet, uti scribit præced. §.406. extra vasa hæret , neque amplius circulationis legibus subjacet , sed stagnat , & calore loci spontaneam mutationem sequitur, qua in putredinem vergit . Et §.423. = Humorum acrimonia merito recensebatur inter causas, qua inflammationem in Gangrænam tendere faciunt. Præcipue talis acrimonia in liquidis nostris natæ causæ sunt sequentes, Stagnatio &c. Ita porro Testes

Sanata Sum. pag. 10, in fin. = Il sudetto tumore incominciò a comparire da per se spontaneamente, e poi TRATTO TRATTO IN-GROSSANDOSI della figura più di un Ovo, E PROFONDO SINO ALLA SPONGA, dalla quale scaturiva il latte Sec. Et pag. 12. §.64. Mi trovai gravata di dolore nella Zinna sinistra &c. essendovisi veduto ALZARSI UN TUMORE, che mi cagionava quel dolore, e per questo si andava SEMPREPIU ACCRESCENDO = .

Sanatre Vir Sum. pag. 14. §.72. = Niuna causa estrinseca è concorsa

36
sa nel tumore ingenerato nella Mammella di mia Moglie, ma altre non fu la causa mandante, se non che il latte ivi trattenuto, e corrotto, che poi degenerò in gaugrena. Questo fu adunque il principio del male, che si fiseò nella Mammella sinistra, che comparve INGROSSATA a segno, che la protuberazione viddesi chivramente essere a forma di un Uvo &c. Mia moglie soffi questo male nella Mammella nel mentre, che stapa luttando un bambino mio figlio; incominciò a sentirsi ADDULORATA LA MAMMELLA a segno, che le riescipa molestissimo dare il latte &c. Continuando SEMPRE PIU AD ACCRESCERSI IL DULORE... osservò (Chirurgus) e si assicurò, che ci era MATERIA CUASTA, CHE AVEVA FATTO SENO AL DI DETTRO nel duo sinistro della Mammella sinistra e perchè sembrava ancora duro il tumore &c. CRESCENDO SEMPRE PIU IL DULORE, E L'INGROSSAMENTO DEL TU-MORE a segno, che non era più in istuto di allattare il bambno.

Sanatæ Levir Sum.pag.5. in fin. = Sò di propria scienza, che mia Cognata &c. essendosi sgravata felicemente di un Banbino &c. dopo quindici giorni del parto cominciai senire lagnarsi la medesima Maddalena per un FIERO DOLORE alla sna Mammella sinistra &c., e percio fu nella necessità di chiumare il fu Medico &c. il quale avenio osserato, che si era formato ASCESSO in detta tima &c. = & pag. 6. in fin. & se.1. = Il tumore predetto accadde a mia Cognata da un affusso, e copia esuberante di lutte stagnato nella detta Mammella, e si vide da me, e da tutti ASSAI MOSTRUOSAMENTE CRESCIUTA, E DILATATA, che la Pagiente non la poteva contenere tra la camigia, e giustacore, onde era costretta a portarla pendolone da fuori modesto mente fasciata =

Medicus Nutzio ex insius Chirurgi ore Sum.pag.8,3,36.-Domandatogli sulle particolarità, che accompagnavano il Miracolo, mi rispose 6v., che 6vc, fu chiamato a medicare Maddalena di Nunzio 6c, di fresco infantata, el essendosi cola partato ritrovò, che la medesima si querelava di un ascesso latreo nella sua Mannella sinistra, e che avendo egli osservato la parte affetta vi trovò tutti i veri segni

d' una gangrena =

D. Aona Calzone Sum, pag. 1. in fin. = Dopo circa quindici giorni del parto li medesi ma Mathialena consinciò a queredassi di ACERBI DOLORI ad una delle sue zinne, ed io per la vicinanzà ne sentivo à continui lamenti perchè li delori non cessavano. I dique contessatur

Donata Negri Sun, pag.3. §.13. =

75 Probavinus items 46.exSwieteno, signum pathognomonicum haberiquo prasens Ganguena in externa corports superficie cognosci posset, Rumpuntur enim subito vasa dum inflammatio in GANGUENAM abiti \$\mathcal{E}\$ effundamur humores; idque etiam scripsit in sepecit. Aph. Boer. \$1.0. = Si subito ruptis vasis destruatur omnis circuitus humorum vitalium per partem affectam, fit GANGUENA spec more pritis. Quod quidem in hac facti specie evenisse narrat ipsa Sanata Summ, pag. 11. init, ubi quod abscessus erat profundo sino alla spongia, dalla quale scaturina il latte = Pag. 12. \$65. = vedendo essersi fatto in detto tumore una piccola apertura, d'onde grondava quel poco di latte misto con marcia puzzolentissima..., nel punto d'onde scaturiva quello poca materia mista col latte =

76 Fœtor quidem saniei quam exudabat tumor, cujus meminit ipsa

Sanata Sum. pag. 12. 6.60. = d'onde grondava qualche poco di latte misto con materia PUZZOLE NTISSI M.1 = Sanatæ Vir pag. 14. in fin. = Ci comparve poca materia PUZZOLE NTE mista col'lutte = Medicus ex Chirurgi ore Sum. pag. 8. 5.38. = La sania era PUZZO-LENTE; foetor, inquam, ille pessimam jam intus efformatam gangrænam eamque in sphacelum conversam indicabat, justa Swicte-

num in Boer. \$.423. num. 5. de Gangræna ,

77 Præcipuum vero jam præsentis Gangrenæ signum tum veteres , tum recentiores Medici in partis affectæ mortificatione constituunt, Hinc Benedictus XIV. lib. 4. p. 1, cap. 17, num, 21, ex Panlo Ægineta scribit , quod = Gangrænas appellant cum membrum aliquod ob inflammationis, qua conflictatur, magnitudinem emoritur &c. ubi vera membra sic vitiata in totum sensu fuerint destituta, affectum non amplius gangrænam , sed jam sphacelum nuncopant . Ad hujusce definitionis tramites si acta consulas , nil magis perspicuum habebis, quam inflammatæ mammæ substantiam in mortificationem abiisse .

Sanata de facto proprio Sum. pag. 10. §. 48. = Tutto che con replin cati tagli si fosse antecedentemente medicata, ne per questo erano punto cessati i segni chiari , ed evidenti del Cancrenismo , poichè seguitava tuttavia la COR RUZZIONE DELLA CARNE: & pag. 11. \$.55. = Stimò, come fece, di tagliare con forbice tutta la parte. MORTIFICATA . . . . ed avendone osservata altra parte MORTI-FICATA proseguì il taglio incominciato arrivando al vivo della carne, e della sponga della zinna, e così poi essendo ritornato lo stesso Medico Chirurgo la sera dello stesso giorno, ed avendo trovata la parte PIU MORTIFICATA protesto, che non vi era più riparo Sic. Et post §. 59. = Dal veder cancrenata la parte = Et pag. 13. §. 68. 2 La terza volta la sera &c, avendo trovata la piaga più esasperata', e la gangrena più inoltrata &c.

Sanatæ Vir Sum. pag. 15. \$.78 .= Con una forhice tagliò quella parte, che si vedeva &c. FONGOSA, e MORTIFICATA con segno di Gangrena . . . . la sera dello stesso giorno avendo trovata la par-

te PIU MORTIFICATA.

Sanatæ Levir Sum. pag.7. §. 32. = Per aver veduta più volte la Mammella inferma di detta mia Cognata, ed osservarla negra , e MORTIFICATA nel gran taglio profondo la giudicai Gangresta : 3

Medicus de Nunzio deponit Summ, pag. 8, \$.37. & seqq. quod Chirurgus = osservata la parte affetta vi trovò sutti i veri segni di una Gangrena vale a dire . . . . era la parte SENZA SENSAZIO-NESc, e da esso esperimentata nella CARNE FONGOSA , se aveva SENSO, affatto NON CE NE TROVO', per cui si profisse ad un secondo taglio per dividere LA PARTE MORTA dalla viva , come fece =.

78 Illud item tum apud veteres, tum apud recentiores seque comportilin est, si affecte partis color ex rubro in nigrum convertatur, gangrænam jam in desperatum sphacelium abiisse certissimum esse argumentum, ceu ex veteribus scribit Sylvius de le Boe prax. Med. append. tract. 3, 5. 110, , ibi = Quamdiu in Gangrence metu color cutis est dunta cat rubeus , aut subrubeus , tandin corruptio ejusdem est incipiens ; Quamdin autem AD NIGREDINEM pervenit CONCLA-MATUM EST . quad confirmat Dereus lib. 11. cap. 17. pag. 374. ibi = Gangrænam in sphacelum transiisse , partemque omnino & PENTUS EMORTUAM CERTO SCIAS, SI ipsa colore NIGRA visatur: Inter recentiores ita scribit Swietenus in Boer. §.427. n.3. = Simul ac vero omnis humorum motus per partem in flammatau tollitur, incipit deficere floridus ille ruber color, pallor deinde nascitur, quem color cinereus, fuscus Sc. excipit sic, ut pro vario colore partis affe ciæ varius sit corrupt la gradus, EO PEJOR semper, QUO MA GIS a pallore in MONTIFERAM NICREDINEM vergate.

70 In nostro rerum themate antequam rumperetur tumor cutis nigredo gangrænam jam in sphacelum abire ostendebat, ceu præ ceteris do

In nostro rerum themate antequam rumperetur tumor cutis nigredo gangrænam jam in sphacelum abire ostendebat, ceu præ ceteris de facto proprio Sanata testatur Sum. pag. 12. in fin. = Con vedersi anche ANNECRITA LA CAFNE nel punto d'onde scatutura quella poca materia mista col latte, stimò necessario di non più ritardare il taglio = Et contestatur Medicus Nunzio ex ore Chirurgi pag. 8. = 3. 3. Cosservato la parte affetto vi trovò tutti i veri segni di una Gangrena, vale a dire, che LA CUTE era DI COLOR NERO=.

60 Aperto inde tumore omnibus singulisque spectatum admissis ulcus ad ultimam usque iume partis amputationem nigrum colorem portendit.

Sa nata Sum, pag. 10. § 48. Seguitava tuttavia la corruzzione della carne, ed un colore, che batteva al NERO § 49. La carne Sc. comparina di COLOR NERO E 12311. § 55. = Avendo trovata la piaga ANNEG RITA in quella parte fongosa pag. 13. § 67. = Avendo rittovata la curne PIU ANNEGRITA con forbice andò quella tagliando So.

Sanatæ Vir S umm. pag. 14. §. 71. = La Zinna compariva ANNE-GRIT A segno evidente della gaugrena . Et cit. pag. in fin. & seq. = Avendo trovata ANNEGRITA la Zinna &c., sfisciata la parte la trovò FIU ANNEGRITA. . . proseguì a tagliare la parte ANNE-GRITA sino al vivo, restando così recisa quasi tutta la Mamm.ella:

Sanatæ Levir Summ. pag. 6. §. 14. z. Mi trovai presente, e viddi cogli occhi mici, che la parte offesa SOTTO IL TAGLIO apparve TUTTA ANNEGRITA, e tole, e tamo, che il medesimo chlando dopo quel taglio con cui ne recise più della metà della detta Zima, al com patire cii quella NEGREZZA, chi era il certo segno della Gangrena già formata 6 c. pag. 7. §. 3a. z. Per aver veduta più volte la mann ella inferna di detta mia Cegnata, ed osservarla NEGRA, e mortificata nel gran tuglio profondo la giudicai Gungrena z.

D. Anna Calzone Sum. pag. 2. § 2. Io osservai, che il Medico sfasciò la Zinna della medisina, in cui si vedeva una piaga, che riconobbi ANNEGRITA, ed essendosi il Medico deliberato ad un nuovo toglio ve, tugliò una porzione di carne nella Zinna, e propriamente quella, chera ANNERITA col Capitello, che dopo si fece buttare nel Cimiterio. Et pag. 3. § 8. Aver osservata la Zinna ve, callorchè si scovrì in mia presenta esser NEGRA, chè segno di Gangrena.

D. Donata Negri Sum. pag. 4. \$.14. Sfasciata la Zinna &c. bene os servai , che vi era una piaga profouda , e NEGRA = Pag. 5. init. = Allorche viddi la piaga alla Zinna &c. mi accorsi bene , ch' era tutta cangrenata , attesa la NEGREZZA della medesima .

Medicus Nunzio auritus innuediate a Chirurgo Sum. pag.8. §.37. = La cute era di COLOR NERO... mandava una sanie di COLOR NEGO, i lembi della piaga erano di COLOR NEGRO.

Ou0-

30

81 Quoniam vero Swietenus loc. cit. 5,439. num.6. docet., quod: & hoc in sphacelo observatur, quod nisi arte, vel natura limes ponatur inter vivum; & mortuum, & partes molles rima facta in hoc confinio secedant a se mutuo, PERGAT MORTIFERA HÆC COR. RUPTIO DEPASCERE OMNIA VICINA, & quidem co citius. quo vita est actuosior; Unde Ægineta lib. 4. cap. 19. scribit = quod affecta pars quatenus vicina comprehendit MORTIS habitum representet, & HOMINEM JUGULAT: sic & in nostra morbi historia observatum est sphaceli virum adeo alte mammam pavisse, ut quo profundius caro mortua secaretur, co profundius corruptio apparent; quo quiden spectaculo prudems Chirungus cum Heirtero Instit. Chir. par. 1. lib. 4. cap. 14. in fin. ægrotæ viribus haud amplius fidens post repetitas amputationes terilam instituere noluit, sed omnino moriendum misellæ pronunciavit.

Sanata de facto proprio Sum. pag. 10. §. 48. = Io fui disperata dal Cerusico, e Medico &c. sul riflesso, che LA CANCRENA SI ERA ACCRESCIUTA A SEGNO, CHE NULLA PIU POTEVANO OPE-RARE NEL' ARTE, NE LI MEDICAMENTI, tutto che con replicati tagli si fosse antecedentemente medicata &c. seguitava tutta : via la corruzzione della carne &c. Et pag. 11. \$.54. & seq. Nel giorno appresso essendo venuto di buon mattino lo stesso Professore, ed avendo trovata la piaga annegrita in quella parte fongosa, STIMO come fece DI TAGLIARE con forbice tutta la parte mortificata, ed avendo poi replicate le sue visite a mezzo giorno di quella stessa giornata , ed avendone osservata altra parte mortificata PROSE-GUP IL TAGLIO incominciato arrivando al vivo della carne, e della sponga della Zinna, e così poi essendo ritornato lo stesso Medico Chirurgo la sera dello stesso giorno, ed avendo trovata la parte più mortificata, PROTESTO, CHE NON VI FRA PIU RI-PARO, e così senza altra operazione MI ABBANDONO. Et pag. 13. §.68. avendo ritrovata la carne più annegrita, con forbice andò quella tagliando sino al vivo per la speranza d'in pedire l'ulteriore gangrena, e lo stesso poi fece allorche tornò a visitarmi &c. Ritornato poi lo stesso Professore la terza voltu la seru di quello stesso giorno, ed avendo trovata la piaga più esasperata, e la GAN-GRENA PIU INOLTRATA, stimo di non procedere ad altri tagli per timore, che potessi mançare sotto l'eperazione, e così pure si astenne di venire ad applicarmi il faoco , ma rivolto a me mi disse, che ESSO NON AVEVA PIU' CHE FARE, CHE MI RACCOMAN-DASSI A DIO.

Sanatæ Vir Sum. pag. 15. §. 78. & seq. Avendo trovata annegrita la Zinna con una forbice TACLIO QUELLA PANTE, che si vedeva annegrita, fongosa, e mortificata..... sfasciata la parte la trovò PIU ANNECRITA, sicchè con sperança d'impedire P ulterior corso della Gangrena PROSECUI A TACLIARE la parte amegrita sivo al vivo, restando così recisu quasi tutta la Mammella.... avendo trovata la parte PIU MONTIFICATA NON VOLLE FARGI ALTRI TACLI, nè applicarvi fuoco per timore, come disse, che potesse la Pariente morire sotto I operazione d'ulterior taglio, o fuoco, sicchè PROTESTO, GHE NON AVEVA RSSO PIU CHE FARE, e che si raocomandasse a Dio, e d'a Santi; ed avendo così fasciata la parte se ne andò, e L'ABBANDONO, PER-

GHE PIU NON VALEVANO I MEZZI UMANI, essendo il male

Sanata Levit Sum. pag. 6. \$.24. & seq. = Fix contretto a darci PIU TAGLI, ad uno de'quali &c. mi trovai presente, e viddi cogli occhi miei, che LA PARTE OFFESA SOTTO II. TAGLIO PREDET TO APPARVE TUTTA ANNEGRITA, e tale, e tanto, che il medesimo O-lando dopo quel taglio, e on cui in ercise più della metà della detta Zinna al comparire di quella negrezza &c. SI SCONFIDO DELLI AJUTO DELLI ARTE, e me presente disse, ch'era DISPERATO ASSOLUTAMENTE IL CASO della guarigione di detta mia Cognata, ancorchè venissero a medicarla tutti i Periti del Mondo; a tal' effetto perciò le ordinò tutti li Sagramenti... tanto più che la Pazi ente mia Cognata gli disse me presente, che PIU PRESTO VOLEVA MORIRE, che assoggettarsi all' altro taglio intutle, perche si vedeva disperata di vita.

Medicus de Nunzio ex Chirurgi ore Sum. pag.8. §.39. = Si prefisse ad un secondo taglio per dividere la parte morta dalla viva, come fece; con tutto questo continuando la cura giammai vidde, che la PIAGA andava in meglio, ma SEMRE PIU PROFONDAV A, E SERPEGGIAVA, per la sostança della Mammella, ch' ERASI FATTA COSF PROFONDA e per i tagli, e per la Gangrena, che erano rosi i dutti lattei Sc. per cui nell' ultimo taglio fu costretto a recidere una buona porzione della Mammella, ed andandola a visitare nella visita del giorno vespertina ritrovò, che DI NUOVO LA CANGRENA DEPASCEVA LA DETTA MAMMELLA, per cui la lasció sença curare, GREDENDOLA NON CAPACE PIU DI

CURA, per cui gli ordinò i Sagramenti.

82 Quæ quum ita sint geometrica demonstratione clarins apparet, etiamsi prædefuncti Chirurgi examen in Actis haberi nequiverit, oculatos tamen Testes Gangenæ signa & sensibus percepisse & juratos deposuisse; proptereaque auritum Medicum ad assequendum ipsius Chi-

rurgi judicium cum iisdem esse omnino conjungendum .

83 Sanationem denique secum ipsa Animadversio perpendens, cum illam undique perfectam, momentaneam, numerisque omnibus absolutain admiretur ab ea ita se verbo expedit 6.17. = Nihil me attinet dicere de Sanationis modo. Subdit tamen quod detecto ubere = si vide quasi appianata la ferita : ex quo arguit , quod verbum illud : quasi = ab ipsa Sanata adhibitum ostendit vulnus nondum perfecte clausum , ac sanatum fuisse . Hæc autem illatio sequeretur si verbum illud appianata adverbio quasi præpositum cohæsionem, & clausuram significaret; at non legimus quasi chiusa, sed quasi appianata, quæ verba, ut cuique patet, in italo idiomate longe diversam habent significationem. Neque illud umquam Sanatæ in mentem venit ita italica verba invertere , ut verbum explanare pro claudere usurparet : imo rotunde affirmat ulcus fuisse perfecte clausum , perfecteque coalitum Sum. pag.12. §.61. ibi z Essendosi sfasciata la piaga si trovò INTERAMENTE RIMARGINATA & pag. 13.6.72. = Essendosi quella veduta PERFETTAMENTE ed interamente sanata e RIMARCINATA . . . . comparve la piaga PERFETTAMENTE CHIUSA, e con carne nuova.

84 Itaque illius verbi: quasi appianata: proprius sensus est, cicatricem eo primo momento, quo fuit miraculo ebdueta, non adhuc fuisse pla-

nam , quod quidem Prodigio quin obsit mirifice prodest. Deus enim. ut alias cum Benedicto XIV. innuimus, in patrandis sanationibus, quæ circa modum naturæ vires excedunt, ipsius naturæ ordinem servare consuevit. Cicatrix ergo per Miraculum gangrænoso ulceri obducta perfecta non fuisset, quin esset quasi appianata, quia in naturae ordine tune recentes cicatrices perfecte dicuntur, cum initio in integramentie sunt excavatæ; cen præ ceteris docet Corter in Hippoc. lib.6. aphor.45. num.3. ibi = Raro perfecta erit curatio in hujus-modi ulceribus, nici habeatur EXCAV AI A cicatrix. Et de la Faye Princip. de Chirurg. par.5. sect.2. cap.x. pag.353. = Une cicatrice est bien faite , quand elle est unie , & un peu plus ENFONCEE, que les tegumens.

85 Sed illuc revertor . Ex hactenus disputatis per Testes contestes abunde constat foemine mammillam fuisse pridie magna ex parte abscissain; constat amputatam quoque fuisse papillam ; constat postridie mane ejusdem fæminæ pectus integram, & sanam cum papilla renitutam mammillam exhibuisse, ex eaque pupulum lac abunde sugisse : Constat Sanatamejusque virum, etiamsi de aliquibus circumstantiis ab aliis oculatis Testibus enarratis, utpote non interrogati, siluissent, iis tamen non adversari; constat tum Sanatam ipsam . tum eius Virum in explicita . vel implicita singulorum narratione, etiam quoad aliquas circumstantias ab aliis oculatis Testibus enarratas, cum ceteris fitisse apprime concordes; constat ulcus, quod amputationis causam præbuit, fuisse gangrænosum; constant ergo singula, quæ titulus exhibet .

86 Quamobrem illud restat unum , ut de tam insigni Prodigio , quod ab ipsa Animadversione Mortui resurrectioni requiparatur, iisdem verbis orationis vela contraham, quibus suz olim contraxit Zacchias de canceroso quodam pectoris tumore ulcerato quæst. Medic, legal. tom.poster.lib.10. cons.9.num.6. ibi = Quamobrem licet Miraculum hoc IN PRIMO MIRACULORUM CRADU reponi deheat, in quo reponuntur ea , quæ PER NATURALES CAUSAS NULLO MODO FIERI POSSUNT, ut est Mortuorum resurrectio; tamen in hoc primo Miraculorum grada hoc non infimum locum tenere existimaverim, & IPSI MORTUORUM RESURRECTIONI ÆQUIPA-RANDUM.

## MIRACULUM JI.

Instantanea perfectaque Sanationis P. Francisci ab Octajano Ord. Min. Reformatorum S. Francisci a Phthysi pulmonali , confirmatoque Marasmo ....

87 Si ex prioris Miraculi historia renovatum Apostoli Petri prodigium in restituta Agathæ Mammilla demirati faimus ; in hoc Ezechielis Prophetæ adimpletam visionem obstupescignus. Nam ossa arida spiritum, si uon prorsus amissum, fere tamen extinctum ab invocato Ligorio recuperarunt. Non hominem quippe Vobis, AA. PP. ad perfectam sanitatem per sacri hujusce Antistitis opem restitutum sisto, sed un vero Cadavero (a) UNO SCHELTRO incadaverito, F

CUI SI CONTAVANO LE OSSA UNO PER UNO sporte in fuori (a) uno SCHELTRO VERO DI MORTE in modo tale che dal petto e dalle spalle CLI COMPARIVANO sporte infuora TUTTE LE OSSA (b)

88 De hocce vero Prodigio disserens bifariam partior orationem; primum enim de morbi diagnosi, ejusque gravitate dicam; deinde censuras refellam .

## R S ĩ.

## De Morbi Diagnosi & gravitate .

80 P. Franciscus ab Octajano Phthisi pulmonali , perfectoque marasmo, pallida jam dum morte luctabat cum a Ligorio repente perfecteque sanatur. Phthysis diagnosim ex definitione petam, quain tradit Hoffmannus Medic, system. Tom. 4. par. 4. cap. 11. 6.2. ibi = Est Phthysis corporis contabescentia cum lenta febri , spirandi difficultate , molesta, & continua tussi, arque copioso phlegmatis materiaque corrupta, ac purulenta sputo juncta ab insigni pulmonis substantia læsione per scyrrosam, vel ulcerosam corruptionem, vel abscessum inducta ortum ducens . Quoniam vero salutaris artis Magistri Phthy-sim in incipienten , & confirmatam dividunt , que ad extremum ac fatalem Marasmi gradum pervenit; hinc Gil. Mortono duce, recentiorum Medicorum facile principe, initia, & progressus morbi, quem nostra refert historia , ex Actis exponain .

go Ac primo quidem laudatus Mortonus inter præcipuas Phthysis pulmonalis causas febres præcipue intermittentes &c. aliosque morbos thoracicos &c. Rheumatismum &c. recenset in sua Phthysiologia cap, v. de causis & cap. 12. de Phthysi pulmonali orta a febribus, ubi scribit = Me phthysim a nulla alia febre frequentius, quam ab intermittente originem suam duxisse observasse. Intermittentium vero febrium indolem exponit in tract. de Morb, wuivers, cap. 3. de febre intermittente, ubi quod in hac febre algor, rigor, calor, & sudores sese vicissim excipiunt , & Cl. Cole de Feb. intermit. cap.6. docet quod in hujusmodi febri rigor &c. cum magno frigoris sensu plerumque invadere solet &c. evanescente rigore succedit paulatim ca-lor &c. tandem ut plurimum sudor erumpit, quo apparente evane-scere incipit calor, una cum reliquis Symptomatis. Has vero intermittentes febres veluti incipientis Phthyseos symptoma recenset Swietenus dum scribit Aphor. 1206. S. Febris hectica = In phthysi incipiente hæc febricula &c. observatur ita ut cum levi horrore quandoque incipiat &c. & tuno quotidiano intermittentis speciem refert .... & videtur Hippocrates hoc pariter notasse dum dicit = In supporatis , febres intermittentes plerumque sudoriferæ sunt =

91 Ab his profecto intermittentibus febribus in nostra facti specie Phthysis siram originem duxit. Nam Religiosus Vir a die 18. Novembris 1786, ad solidos septem menses febres per intervalla toleravit, quarum paroxiemus cum frigore invadebat, cum sudore vero declinabat ; ceu deponit ipse Sanatus Sum. pag. 18. 6.2. = Caduto infermo ai 18. Novembre dell'anno 1786, assalito da febre, e da dolori reu-

matici , che dovei soffrire per lo spazio di sette mesi interpolatument e senza vedere qualche sorta di meglioria , poiché queste venivano accompagnate da rigore di freddo , e terminavano à copiosi su lori nel petto nella decadenza della febre senza sperimentarne beneficio = Consonat Gutæ Medicus Sum. pag.24, \$.5a. = ibi = Il P. Fr. Francesco da Ottajano a di 18. di Novembre anno 1786. nenne per quanto mi ricordo assalito da febri , e dolori Reumatici , quali soffi interpolatamente per lo spazio di sette mesi senza verun segno di miglioramento . Impercioccliè queste febri declinavano con copiosi sudori nel petto ; e venivano accompagnate da rigori di freddo ; necnon alter Medicus Summ. pag. 31. § 103. ibi = Fu assalito da febri, e dolori Reumatici , che si suscitavano interrottamente durantino il tempo di sette mesi senza potersene affatto liberare. Dette febri portavano seco principi rigoriferi , e nel fine di esse sudori nel petto.

92 Ex hujusmodi porro intermittente febri ad diuturnum septimestre stadium interpolate protracta, putrido calore longo jam tempore invalescente, calor tandem hecticus in partes solidas superinductus est, teste codem Mortono loco cit, ibi = lsta febris (intermittens) vel ob genium sibi peculiarem, quippe quæ inexhaustam mineram in corporis habitu continet, vel ob efficacium medicamentorum Decneglectum valde chronica est, & sepenumero ETIAM FIGATA
REVERTITUR; atque inde fit, quod ab hoc putrido calore longo jam tempore invalescente calor tandem hecticus, & continuus in

spiritus, & partes solidas superinducatur.

93 Postquam, vero idem Auctor cap. 3. de sigu. diagnos. S. Si quis: docuerat præ cæteris solidis partibus frequentius in pulmonem calorem hecticum induci , affirmans pulmonum parenchyma non tantum (per continuam scilicet agitationem partium respiratione factam) humorum fluxui plusquam ceteræ corporis partes obnoxium vidert, verum ob spongiosam suam mollitiem (quippe quod e vesiculis, & vasis omnino constet ) humores imbibere, & retinere solere, rationem exponit, qua in ipsis pulmonibus tubercula, pulmonalis phthiseos causa, soleant generari, scribens = Tuberculum nascitur ab obstructione alicujus glandulosæ pulmonum partis, ubi scilicet plus lymphæ seu seri e sanguine secernitur, quam per ductum glandulæ excernitur; quo fit, ut sicuti pars affecta ab incluso sero nimis distenta naturali suo tono privatur, atque inde influens seu secretum serum expuere, vel secernere ulterius nequit; ita etiam inclusa lympha non amplius a novo influente sero renovata naturali calore partis paulatim siccescit, atque indurescit, unde oritur renitens quadam durities seu Tuberculum, quod progressu temporis, everso hoc modo naturali partis tono, serius, vel citius, pro genio lymphæ, seu inclusi humoris, & sanguinis, a quo secernitur, inflammari, & in apostema converti solet , que quidem est TOTA continens CAUSA PHTHYSEOS PULMO NARIS . Horum tandem pulmonarium tuberculorum indolem , atque notionem a pure ex iis ruptis per tussim excrete assequendam docuit cit. cap.3. de sign. diagnos. = ibi = A tuberculis hinc inde per pulmonum parenchyma dispersis, & ramulos trachææ moleste comprimentibus, ipsa Trachæa perpetua quadam titillatione in tussim sollicitatur &c. Ubi primum cystis aliqua rupta fuerit, modo detur via, verum & fætidum pus ab his tumoribus exulceratis, una cum sero, vel phlegmate a glandulosa

tunica Trachece copiose suppeditato commixtum inter tussiendum

Plane rejicitur .

Hæc sunt phænomena, quæ nostra refert historia. Nam Ægrotus die nona Maji insequentis anni 1787. adhuc intermittenti febre excruciatus post diuturnam molestissimam tussim copiosum, cruentum, putridumque pus, una cum phlegmate a glandulosa tunica Trachææ abunde suppeditato commixtum ex ore rejecit, ut ipse narrat Ægrotus Sum. pag. 18, 5.3. ibi = Senza sperimentare beneficio ( scil. febris levamen ) finche alli 9. di Maggio dell'anno seguente 1787. mi viddi assalito da una tosse umorale si forte, che mi fece cacciare tanta conia di linfa acquosa , che allagai il suolo della mia Cella &c. dopo sei ore di detta tosse continua cacciai per la bocca una gran quantità di sangue marcioso, e putrefatto, ed in seguito una materia lin-fatica, e guasta. Concordat Curre Medicus Sum. pag.24. 5-53. ubi : febree venivano accompagnate da rigori di freddo a tale e tanto, che nelli o. di Maggio dell' anno seguente 1787, venne assalito il detto Ammalato da una tosse unorale così forte, che la prima volta essendo durata circa ore sei continue cacció fuori per la bocca gran quantità di sangue marcioso, e putrefatto, ed in seguito una materia linfatica, e guasta. Quibus coh erent alter Medicus ad curationem consultus, ceterique oculati Testes ægroti Consodales locis in nostra Informatione allatis §.23.

95 Neque hic tragica evomitioni finis. Nam quoties cystis aliqua rumperetur, rumpebatur vero septimo ferme vel octavo die, copiosam, versicolorem, croceam, ruemtam, icorosam, ao fotentem saniem mier teger inter tussiendum rejiciebat; quo viso ambo Medici, tum Gure, tum consultus, pronunciarunt, non modo putridam saniem ex pulmouum bronchiis prodite, sed ipsam spongiosam, mollemque.

pulmonarem substantiam putredinis saccum evasisse.

Sauatus de facto proprio Sum. pag. 18. §. 4. = Man Lii a chiamare il nostro Medico ordinario D. Vincenzo d'Aquila , e D. Carlo Rainone estravrdinario, i quali esaminando l'avvenuto gindicarono, che detto sangue marcioso nasceva da rotture di vomiche, che si generavano nel mio polmone, attesochè costantemente avveniva, che nell' atto della dettu espettorazione PRIMA usciva un SANGUE VIVO DAL PETTO, e poi seguiva la MATERIA BIANCA, GIALLA-STRA, BRUNA, SANGUINOSA, E PUZZOLENTE, che era la vera materia, che si ve leva uscire così abbon ta te, e densa &c. L'apertura di dette vomiche ordinariamente suc edeva ogni sei in sette giorni , ed al più raro tra otto , o dieci , ed allora era più copioso lo spurgo del sangue , e delle marcie degli altri giorni a tal che era COST COPIOSA LA MATERIA SANGUINOSA, E PUZ-ZOLENTE, che usciva all'apertura di dette vomiche, che i Professori mi dicevano, ch'essa allagava la sostanza del mio polmone, onde addiveniva come un sacco di marcia.

Curæ Medicus Sum. pag. 44. 5.54. = Giudicai io, ed il mio Socio D. Carlo Rainono secondo la regola dell'arte, che detro sangue marcicio nascesse da rottura delle vomiche, che si erano generate, e si generavano tutto gierno nel Polimone per l'afflusso degli umori reumatici ivi siognati. Imperciocché si osservava da me costantemente, che nell'atto di detta espettorazione DOPO UN SANGUE VIVO vedevasi uscire dal petto una MATERIA BIANCA, GIALLA-STRA.

STRA, BRUNA, SANGUINOSA, & PUZZOLENTE, che si era appunto una vera marcia, ed in grande abbondanza . . . Questa apertura ossia mutazione di vomiche succedeva ordinariamente ogni otto, o dicci giorni, in cui tempo lo spurgo del sangue, e del-

la marcia era più copioso degli altri giorni.

Alter Medicus Rainone Sum. pag. 31. \$.104. Che detto sangue nasceva da vera rottura di vomiche argomento si è l'espettorazione anticipata di SANGUE VIVO, a cui poi sussegniva l'accennata MA-TERIA ETEROCENEA, E MARCIOSA IN QUANTITA' ... quale apertura, ossia rottura di dette vomiche succe leva allo spesso, portando sempre l'espettorazione di sopra accennata, la quale era sempre aumentata in tempo di dette aperture ; quibus cohrerent ceteri oculati Testes Sum. pag.34. §.125. pag.38. §. 153. pag.40. §.173. pag. 42. \$. 190.

96 Scite quidem , ac docte ex sanguineo sputo, quod saniosam ejectionem sequebatur, Medici authumarunt pulmonarem substantiam ab ulcere acrique putredine ipsam penetrante corrodi, penitusque corrumpi . Nam prie ceteris Forestus de morbis pectoris , & pulmonum agens heec habet lib. 16. observat. 54. Schol. 2. 10. = Illa tamen sanies , qua expectoratur cum vehementi tussi PHTHYSIM VERAM designat, & quendo sputum saniosum sequitar sputum sanguineum PROPRIUM SIGNUM EST ULCERIS CORRODENTIS; sicut e contra quandoque ad sanguineum sequitur saniosum.

97 Quum insignis, copiosusque esset puris effluxus, quo in singulis vomicarum eruptionibus suffucabatur ægrotus , poterat is subito mori ; vel prostratis viribus deficere , animoque linquere omnino debebat, juxta Bellinium Tom. 1. de Morbis Pectoris S. de vomica & Swietenne ad Aphor 1205. S. Observaverat , ibi = Rupta vomica vel subito pereunt suffocati dum copiosum pus implet uno momento vasa aerea pulmonis; vel si primum hoc discrimen evaserint paulo post deficient , prostratis subito omnibus viribus .

98 Ita sane, si non obiit noster ægrotus, languebat tamen adeo, prostratisque viribus animo ita linquebat post puris excretionem, ut ad hora

quadrantem ne verbum quidem proferre valeret .

Sanatus Sum. pag. 18. §. 9. = Nè cessava lo spurgo continuo sanguigno e marcioso, dopo del quale io mi semivo caduto in una de-bolezza, e spossaterza così generale per lo spezio di quasi un quarto d'ora, che non poteva colla lingua esprimere i pensieri della mia mente , perche pensava colla mente , ma colla lingua non poteva dire ciò, che voleva, nemmeno di dire datemi un sorso d'acqua, ma doveva con segni indicare quel , che voleva .

Curre Medicus Sum. pag. 25. \$. 61. = Non cessava mai lo spurgo sanguigno, e marcioso, per eui il povero Infermo sentiva una tale debolezza, e spossamento di forze, che non era nello stato alle volte di fidarsi neppure di esprimere colla lingua i suoi concetti, e pensieri della mente, e questa soleva durargli circa un quarto d'ora,

come io ben l'osservai più volte .

Alter Medicus Sum. pag. 32. §. 114. = Nel tempo ch'era prossimo a rottura di vomica seguitava lo spurgo sunguigno, e marcioso &c. seguita la quale il pazi nte P. Francesco soffriva alcuni svenimenti di animo, non fidandori nemmeno articolar parola, ne manifestare ad alcuno i suoi pensieri, solendoli durare circa un quarto d'ora &c. , com' è solito accadere in ogni rottura di vomica , per cui alcune volte ciascuno di essi è rimasto fulminato, e consunto.

P. Clemens a Palma Sum. pag. 38. \$. 155. = Per lo tanto espurgo di materia purulenta, e puzzolente si vedeva così debole, che non si fidava nemmeno colla bocca per qualche spazio di tempo di espri-

mere li concetti della sua mente,

99 Quoniam vero, docente Willisio Oper. Sect. 1. cap. 6. 9. Quando = In pulmonibus multæ hic illic vessiculæ in unum quasi lacum efformantur, intra quem materies tabifica copiosius aggesta, ibi ( siquidem haud tota statim ejicitur) putrescit, proindeque & PULMONIS, cui insidet, SUBSTANTIAM CORNUMPIT; ET SANGUINI PER-TRANSEUNTI INQUINAMENTUM PUTRIDUM INSINUAT; sic. in nostra facti specie tuberculi per pulmonum parenchyma dispersi haud repurgari in singulis eruptionibus poterant , proinde que copiosi puris colluvies in unum quasi lacum per ipsam pulmonalem substantiam diffusa camdem Medicorum sententia effecerant un sacco di marcia, novamque purulentam excretionem suppeditabat, que quotidie quatuor circiter librarum pondus æquabat.

Sanatus Summ. pag. 18. 9. 7. = In ogni giorno metodicamente cacciava per la hocca tanta marcia , e sangue , che giungeva al peso di libbre quattro incirca, il che era segno evidente della gran quantità della materia accolta nel mio Polmone , e che usciva per le rotture delle vomiche ; poiche non potendo la natura sgravarsi

cutta una volta , la mandava fuori giorno per giorno .

Cure Medicus Sum. pag. 25. §. 56. = La materia sanguinosa, e puzzolente, che usciva dall'apertura di dette vomiche, era in si gran quantità, che allagando tutta la sostanza Pulmonale, ed in esso Polmone annidando addiveniva egli come un VERO SACCO DI MARCIA. Imperciocche si argomentava questo con evidenza da me , e dall'oltro Medico D. Carlo Rainone , perche osservammo, che il detto Infermo P. Francesco cacciava fuori per la bocca ogni giorno libbre quattro di marcia , e di sangne ; lo che era segno troppo chiaro, ed evidente della gran quantità di marcia, che usciva dalla rottura delle vomiche, della quale non potendosi sgravar la natura tutta una volta, nel rompersi le dette vomiche, la mandava fuori giorno per giorno.

Alter Medicus Sum. pag. 31. S. 105. = Per la continuazione di dette rotture (vomicarum) non tutto potendosi espettorare piombando buona parte nella-parte interna de polmoni ivi unita a quella, che usciva dalla piaga aperta formavano l'espettorazione al peso di quattro libbre circa ogni giorno di una vera marcia sanguigna = Et concordant alii Testes Sum. pag. 34. \$. 125. & pag. 38. \$.154.

100 Ex continua acris puris exputtione satis molestum symptoma supervenire phthysicis solet ardoris circa tonsillas, quod Mortonus inter confirmatæ jam Phthyseos signa recenset loc. cit. lib. 2. cap. 4. de sign. pathognom. num. 5. ibi = Nova symptomata, eaque satis molesta oriri solent . Ardor scilicet insignis circa tonsillas , & partes dezlutioni inservientes &c. Quod symptoma a levi harum partium inflammatione eaque non tantum perpetua earum per tussim agitatione . & frigore externo affecta , verum etiam continui seri febrilis , & puris acris expuitione provenire solet .

47

101 Materies quippe ex diuturna in pulmonum cystidibus stagnatione ad tantum acredinis gradum in nostra facti specie pervenerat, ut aegeardorem ex continua ejus exputitione circa tonsillas experiretur.

Sanatus de facto proprio Sum. pag. 18. 5. = La materia &c. cost abbondante, e densa, ed acre, che mi faceva sentire un fuoco

nella gola .

Curre Medicus pag. 25. §. 55. = Marcia in grande abbondama, che essendo troppo densa, e di natura stacre, e morduce faceva sentire al povero pagiente un fuoco nella gola nell'atto di cacciurla, e seguitando a farlo così brugiare per qualche tempo.

Alter Medicus Sum. pag. 31. \$. 104. = Susseguiva l'accemnata materia eterogenea, e marciosa in quantità, e per l'agredine di

detta materia si suscitava nella sua gola anche un fuoco.

P. Andreas a Palma Sum. pag. 34. §. 126. = Intesi dalla bocca del detto P. Francesco sentivasi brugiare nella gola come da un fuoco, che proveniva dalla densità, ed agredine della marcia, che offendeva l'esofago.

P. Clemens a Palma Sum. pag. 38. §. 154. = L'ammalato si sentiva con un fuoco brugiare nella gola, che proveniva dalla spesserza, ed agredine della materia, che cacciava, e stimolava l'esofago.

P. Michael a Palma Sum. pag. 40. \$, 174, = Quantità di materia guasta, e sanguinosa &c. nel cacciar la quale il sudetto P. Francesco

si sentiva la gola infiammata come un fuoco .

102 Icorose cruentæque saniei a corrupto pulmone prodeuntis tussis pathognomonicum signum exhibet , quemadmodum Clinici omnes edocent, inter quos Jul. Guastavinius lib. 2. locor. de Medic. select. cap. 4. pag. 30. edit. Flor. ibi = Dicimus per tussim semper affici pulmonem , NEQUE SINE PULMONIS LÆSIONE UMQUAM CICNI TUSSIM . Ratio est manifesta &c. & paulo post concludit = Pars igitur morbo affecta in tussi EX NECESSITATE PULMO EST, quo nomine eidem annexam asperam arteriam intelligimus = Gorterus in Tract. de Tussi aphor. 13. lib. 5. \$. 1. ibi = QUIDQUID TUS-SIENDO EJICITUR sive sit sanguis, sive sputum, id omne EX PULMONIBUS VENIT = & aphor. 57. in not., ubi quod per tussim pulmones pectore contenti valde agitantur - Hoffman. Tom. 3. pag. 110. 5. 6. = Rosen. de Tussi pag. 1. 5. 12. ibi = Tussis est actio violenta organorum respirationis omnium, in specie vero expirantium pulmonum = Sennert. in Pract. lib. 2. part. cap. 5. de Tussi; Bennet. in Theat. Tabidor. pag.206. §. Tabis ; ac Swietenus ad aphor. 1198. S. Signa = ibi = Cum autem irritetur a copiosiori, vel & acriori chylo cum sanguine fluente pulmo Tussicula sequitur .

103 A die nom Maii 1787, qua die vehementi tussi per sex solidas horas actus æger copiosum phlegma cruentamque saniem primum evomuit, inde usque ad miram rerum immutationem, molesta semper tussi vexatus est. Et si enim hæc in saniosa eruptione molestior,

perpetua tamen fait , semperque constans .

Sanatus de facto proprio Sum. pag. 18. §. 3. = Alli 9. di Maggio mi viddi: assalito da una tosse umorale 31 FORTE Ec. dopo SEI ORE DI DETTA TOSSE continua caccial per la bocca Ec. §. 8. = Mell' intermedio frà l'una , e l'altra apertura delle vomiche NON CESSAVA di. molestarmi. LA TOSSE, da quale diveniva PIU VAOLENTA, qualora suavano per rompersi le dette vomiche Gura

48

Curæ Medicus Sum. pag. 24. §. 53. = Venne assalito il detto Anmalato du una TOSSE umorale SI FORTE, che la prima volta essendo DURATA circa ORE SEI CONTINUE cacciò fuori &c. = Et pag. 25. §. 59. = Tra l'una, e l'altra apertura di dette vomiche era il payiente afflitto da una CONTINUA TOSSE, la quale si faceva sentire PIU VIOLENTA, qualora era prossimo il tempo della rotura della fatta vomica nel Polmone =

Alter Medicus Sum. pag. 31. §. 104. = Portundo seco sei ore continue una TOSSE FERALE, colla quale espettoro &c. Et pag. 33. §. 116. = Con TOSSE CONTINUATA quantitativamente ogni

giorno si cacciava &c.

P. Andreas a Palma Summ. pag. 34. \$. 124. = Fü assalito da una TOSSE umorale SI FORTE, ch'essendogli durata per lo spazio di più ore, cacciò fuori per la bocca &c. = & \$. 126. = In ogni tanto se gli accresceva detta TOSSE.

P. Clemens a Palma Sim. pag. 38. §. 150. = Venne assalito da TOS-SE umorale SI FORTE, che duratagli per lo spazio di più ore cacciò Sc. et post §. 154. = Questa TOSSE poi SE GLI ACCRESCE-VA Sc. quando erano prossime a rompersi dette vomiche.

P. Michael a Palma Summ. pag. 40. §. 177. = Si aggiunse &c. una fortissima tosse, che gli durava più ore caccian do fuori materia &c. & pag. 41. §. 181. = Sò per bocca del medesimo P. Francesco, che

dopo la tosse &c.

P. Bonaventura a Sarno Sum. pag. 42. §. 190. = Gli si svegliò poi nel Maggio 1787. UNA TOSSE SI VIOLENTA, che la prima volta gli durò per più ore facendogli cacciar fuori dalla bocca gran copia di marcia = & pag. 43. §. 103. = TOSSE CONTINUA.

P. Seraphinus a Palma Sum. pag. 45. §. 208. = Si aggiunse al suo

malore anche una TOSSE si FORTE &c.

104 In Phthisi vel ab ipso morbi initio una cum tussi febris adest, earaque perpetuo comitatur, quæ ubi inflammata tubercula in apostemata migrant satis valida increscit, eductoque pure lenta manet, donec a nova tuberculi eruptione augumentum recipiat; nti monet Swietenus ad aphor. 1206. §, Fébris, ibi = Ubi autem tuberculis obsidetur pulmo, quæ successive suppurantur tunc quando tale tuberculum abit in abscessum, & brevi rumpetur, tæpe satis valida increscit fébris, quæ pure per sputa educto cessat, manente sola consuetu hætica fébricula; donec novum tuberculum suppuratum producat; Et Cll. Stahl in Dissert. de Phthysi cap. 3. docet, quod = Solena utique Phthisici expositi esse frequentioribus hectica suae complicatæ exacerbationibus; hae ipse vero quoties admodum frequenter, & fortiter exasperantur, EO MAGIS DIFFUNDI, ET INCREBRESCERE SOLET CORRUPTIO, & brevior ad lethalem exitum fieri periodus.

105 In nostra hachistoria postquam intermittens febris in ipso incipientis Phthiseos gradu per septem solidos menses ægrotum misere divexaverat, quotidianæ, lentæ, hecticæ, putridæque typum, & speciem præsetulit, quæ execerbationem ex singulis crebrisque vomicarum eruptionibus sumebat; proindeque ex allato Stahlii loco magis

magisque diffundebatur, & increbrescebat corruptio .

Sana-

Sanatus Summ. pag. 19. \$, 10. = Il peggio si era , che la FEB-BRE LENTA, E CONTINUA non mi lasciana punto , continuando a venire ogni giorno, , e questa si avançava come doveva nel tempo dell'apertura delle vomiche , nè mi lasciò mai &c.

Carxe Medicus Summ. pag. 25. §. 62. = Sopra questi incommodi il maggiore si flu una FEBRE LENTA, E CONTINUA, che periodicamente ritornava ogni giorno al povero paziente, e questa si avamava, come dovevasi nel tempo dell' apertura delle vomiche, ne lo lasciò mai costantemente.

Alter Medicus Sum. pag. 37. \$. 107. = Portando seco LENTA FE-

BRE, E CONTINUA.

P. Clemens a Palma Sum. pag. 38. §. 155. = LA FEBRE LENTA intanto non lasciana il pouro o Infermo, la quale si avamava qualora si dovevano rompere le dette vomiche.

P. Bonaventura a Sarno Sum. pag. 43. §. 193. = Oltre la FEBRE LENTA, E CONTINUA, la quale si gli avanzava nel tempo, che

cacciava fuori la materia Sc.

106 Morbus, quin pharmacis vel hilum quidem levaret, magis quotidie recrudescebat; uti deponit Sanatus de facto proprio Sum. pag. 19. \$.11. Curæ Medicus pag. 25. \$.63. aliique Testes pag. 30. \$.95. pag. 32. \$.112. pag. 34. in fin. pag. 37. init. pag. 38. \$.150. pag. 41. \$.176.

pag. 42. in fin. pag. 43. init. pag. 45. init. pag. 46. \$. 218.

107 Teterrima hae morbi facies mullam reliquam sibi spem ægroto exhibebat, quam nullam sperare salutem. Quamobrem ad postremum vitæ tentamen Neapolim se contulit celebriores Medicos consulturus, qui efformatum jam ulcus in pulmone agnosentes tristem hanc prognosim sibi pronunciass. Sanatus refert, quol non potendoti cicatrizare LA PIACA FATTA NEL POLIMONE, nelle continuazione di detto male questa poteva degenerare in ulcere e farmi cadere in una tisichezza confirmata detta Marasmo; che mi doveva portare fra brem termine alla senditura Sum nasc. 10.5.12. allique passin

fra breve termine alla sepoltura Sum. pag. 19.5.12. alibique passiin . 108 Sed ad ceteras miserias, quas phthisis morbus miseris mortalibus affert, illa longe molestissima est, quod eos grata ipsa Amicorum, sod diminque consuetu line privet, ipsosque famulos a ferendo iis auxilio, contagionis metu, crudelissime abstrahat, & ab eorum latere prorsus avellat . Id de Phthisi Medici omnes docent ; id clamant; id adstantibus, sodalibus, amicis, ipsisque consanguineis cavendum inprimis non mo lo sua lent, sed etiam pro imperio jubent; cen penes Ballonium consil. Med. 2. lib. 2. Histor. Morbor. Etmuller. Tom. 2. sect. 17. cap. 1. art. 2. de Phthisi = Hoffman. Tom. 3. pag. 445. Swieten. ad aphor, 1206. 4. Talibus autem Phthisicis . Morgagii. Epist. 22. num. 3. Carol. Mussican. Trutin. Medic. Tom. 1. lib.2.cap. 7. de Phthisi S. Inter Causas pag. 187. col. 2. ibi = Phthisis morbus [15] contagiosus est & promptius comunicatur attractione halitus alterius Phthisici, unde tuta non est non tantum &c. sed nec etiam in eodem cubiculo commoratio , nec ingressus , ubi Phthisicus degit , imo nec tuta est conversatio . Observamus namque &c. Pht isico servientes eodem corripi affectu; siquidem miasmata illa, quæ a Phthisicorum pulmonibus exalant & cubiculi totius aerem inficiunt ab aliis in pulmonem attracta similem communicant morbum.

209 Quamobrem etiamsi symptomata omnia deessent, ex quibus abunde

constat P. Franciscum ab Octajano dum adhuc suo in Cocnobio derebat antequam Neapolitanum iter arriperet, vera phthisi pulmonsii laborasse, una illa sufficeret, tum Medici, tum Sodalium omnium comunis de ea re consensio, qua ex illius contubernio contagionem

metuebant.

Sanatus Sum. pag. 19. §. 13. ; Mi vedevo abborrito , e schifato da miei stessi Religiosi, i quali temevano d'infettarsi col meco praticare, ed usare cose da me adoprate credendomi ognuno CIA ETICO

P. Andreas a Palma Sum. pag. 35. § . 133. = Da me, e dagli altri era abborrito, etemevano di usare qualche cosa da lui adoprata per ti-

more D'INFEZZIONE .

P. Clemens a Palma Sum. pag. 38. \$. 157. = Vedendosi abborrito da tutti , e sopratutto da suoi Frati per timore D' INFEZZIONE , ognuno temendo di conversare, ed usare cose da lui adoprate, come ETTICO SFACCIATO.

P. Michael a Palma Sum. pag. 41. §. 184. = L' istessa tema d' IN-FEZZIONE per me , ERA UNIVERSALE ancora per gli altri ,

non volendolo perciò niuno trattare.

P. Bonaventura a Sarno Sum. pag. 44. §. 202. = Avendo Egli preso una tazza di cioccolata in un vasetto mio proprio non ne feci dello stesso più uso = & coherent ceteri Sum. pag. 43 §. 194. pag. 45. \$.211.

110 Id profecto causa extitit, cur miserrimus æger illud alta mente revolvens quod = Mollius ossa cubant manibus tumulata suorum, Neapoli redux codem mense Majo 1787., quin amplius in Coenobio commoraretur, Palmæ Oppidum petierit penes octogenariam Amitam moriturus : Sum. p.19. §.13. p.23. §.43. p.27. §.71. p.35. §.133.

p.38. §.157. alibique .

III Illuc perventi ægroti curationem ambo Medici iterum suscepere, sed morbi vis omni pharmaco potior adolevit quotidie magis, & confirmatam Phthisim portendit . Testatur enim Sanatus Sum. p.19. §.14. quod non obstante curatione seguitarono ostinatamente i maligni sintomi ; Quod item deponit Cura Medicus Aquila Sum. pag.26. §.65. ubi = Il male &c. ogni giorno passava avanti , e diveniva vieppiu pericoloso = Et alter Medicus Rainone Sum. p.33. post \$.115. Sennertus quidem Pract. lib.2. par.2. cap.12. de Phthisi in Diagnos. postquam tamquam Phthisis signa recensuerat febrem, materiei crasse, indeque ab ulcerato pulmone acris excretionem, atque tussim, de confirmata scribit = Perfecta Phthisis ex iisdem signis cognoscitur, sed jam evidentioribus, & augumentum sumentibus.

112 Et re sane vera omnia, ac singula confirmatæ Phthisis perfectique pulmonis ulceris symptomata in apertissimam lucem prodiere.

113 FEBRIS , quam hecticam , sive habitualem vocant Medici semper sibi similis, nec invasionem, nec vigorem, nec remissionem habet; verba sunt Swieteni ad aphor, 1198. §. Si vero = & Riverius in sua Pract. lib.7. cap.7. de Phihisi pag-269. docet, quod = Præter febres putridas, quæ per vices accedunt, & recedunt, & ex humoribus in venis putrescentibus ariuntur, adest semper febris lenta, & assidua EX VAPORIBUŞ AB ULCERE ad cor continuo translatis. Hine febris illa, quæ prius circa vomicarum eruptionis periodum exacerbationem sumebat, resorpto jam a venis pure confectoque pulmomonis ulcere, jam semper sibi similis, lentæ, continuæ, ac vere hecticæ caracterein præsefereus ægrotum numquam deseruit.

Sanatus pag. 19. §. 14. = Mai mi laseiò &c. la febre continua &c. & §. 19. febre lenta, e continua sena vedersipiù i nuovi accessi e recessi come prima, onde guudicarono (Medici) che l'evacuazione di detta marcia proveniva dalla piaga fatta nella sostara pulmonale. Et pag. 21. §. 27. La febre lenta. . . seguitavano a tormentarmi. Et prius pag. 19. §. 30. La febre lenta &c. nè mi lasciò mai &c. sino al giorno 3. di Agosto, il di cui giorno ottemi la miracolosa guarigione. Pag. 22. §. 37. Febre lenta. e continua, e un calore mordace econulsivo, ed esprettivo, che conoscevasi scorrere per tutto il mio corpo.

Gure Medicus Sum. pag. 25. §. 62. = Sopra questi incommodi il maggiore si fù una febre lenta, e continua &c. nè lo lasciò mai costantemente dalli 9. di Muggio sivo alli 30. di Agosto dell' an. 1807. giorno, in cui ricevette la miracolosa guarigione. Et pag. 26. §67. Nè lasciandolo mai per un momento la febre, ricornando sempre periodicamente. Et §. 68. = Giudicai io, ed il detto Comprofessore, ch' era già degenerata in ulcere insunabile la piaga fatta nel Polmone, per cui il P. Francesco era caduto già in una vera Tisi, e ci confernammo in questo giudicio non solo dall'ossevare....come amora da una febre lenta, e continua &c. sema però nuovì accessi, e recessi come prima. Et pag. 27. §76. = La febre lenta, continua;

Alter Medicus Sum. psg. 31. §. 105. Restando pieno il Polmone della sudetta materia Sv., portando seco lenta febre. Et psg. 33. §. 116. Portando seco per lo spazio di mesi sette continua, e lenta febre.

P. Clemens a Palma (qui segrotum invisit in ultimo morbi stadio pag.39, 6,161. & apud quem ille pridie sanationis sub vesperas exhomologesim fecit pag.40, 8,160. = Seguitava la febre lenta senza intermissione. E 8,164. Si dovette inchiodire sul letto non potendo più alzari Erc. seguitando colla continua lenta febre.

TUSSIS adeo Phhisicos vexat, ut moneat cl. Mortonus in cit. Phthisiolog. lib.a. cap. 3 de sign. diagnost. Phthisis, quod = Neque quidem ante supremum diem, ubi morbus scilicet jam fatalis est, ab hac tussi arte ulla omnimode liberari potest ager; quod iden repetit Bennet. in Theat. Tabidor. p. 106. §. Tabis = Tralles. in Exam. rigor. pag. 244. & Swietenus ad Aphor. 1213. init. = Ulcerosus in Pulmone locus irritatur perpetuo ab ipso pure; praccipue si tenuis, aut acrius fiat ui in desperatar Phthis toties fit; imo tussis hic tussim facit dum exasperatur hac conquassatione ulcus. Pus profecto, quod tamdiu nostri ægroti pulmonem per excitatam tussim exasperaverat, ad fatalem usque diem exasperare non destitit.

Sanatus Sum. pag. 19. §. 14. = La tosse violenta mai mi lasciò; & §. 19. a cagione della tosse mi fucevo vegliare quasi tutta la notte. Vomito cagionato dagl'itti della tosse. Et pag. 21. §. 27. La tosse solita non mi lasciava colla solita sua violenza. Et pag. 22. init. Vieppiù s' inferociva la tosse quando prendevo un poco di cibo.

Curse Medicus Sum. pag. 26. § 67. = Ne cessando la solita tosse violenta; & § 68. Tosse violenta; pag. 27. § 76. Seguitavano . . . la tosse violenta, e continua.

Alter Medicus pag.33. §.116. = Con tosse continuata & §.117. Nel venir la tosse &c.

G 2

P. An-

P. Andreas a Palma Sum, pag. 35. Essendo qualche volta da me visitato nella casa della sua Zia . . . . uvea continui itti della tosse . .

P. Clemens a Palma (qui segrotus invisit in ultimo stadio pag. 39. \$161. & apud quem is pridie sanationis sub vesperas exhomologesim fecit pag.40. \$167.) Sunn pag.39. \$160. Nel tossire si, doveva premere fortemente il fianca &c, a cagione non solo... ma anche della continua tosse; & post cit, \$160. = Si aggiunse anche la difficoltà di potersi mutrire a cagione della continua tosse.

115 PURIS NEJECTIO numquam intermissa, sed quotidie, ac periodice ad extremum continuata proprium signum est ulceris corrodentis, inquit Forestus lib.16. observat.53. Schol. num.10. = Sennert. Pract. lib.1. p.2. cap.12. = Ulcus pulmonis, signum est pus per tussim rejectum = . Itaque pulmonis ulceris signum erat quotidianum foetidi, tenuis, ac varii coloris puris ejectio, quæ in nostro ægroto constantissime perseveravit.

Sanatus pag. 19. §.14. = Continuò lo spurgo di libbre quattro incirca di marcia sanguinosa, e puzzolente ogni giorno. Et §.19. = Spurgo copiosissimo della materia troppo cl.i na, bruna, verde, gialla, sanguinosa, puzzolente Sr. onde giudicavano (Medicà) che l'evacuazione di detta marcia propenipi dulla piaga fatta nella sostaria

polmonale .

Gure Médicus pag.26, \$,66. = Continuando costantemente ogni giorno il vomito divistto di marcia al peso di libbre quattro incirca, ed espettoramento sanguigno, puxolente, e marcisos. Et \$,67, Giudicai io, ed il detto Comprofessore, ch' era già degenerata in tilecre insanabile la piuga fatta nel polmone, per cui il P.Francesco era caduto già in una verg Tisi, ci confermammo in questo giudițio Oc. . . . dalla materia, e marcia chiara, bruna, verde, gialla, sanguinosa, e puxolente, che cacciava continuamente Oc. dalla espettorazione frequentissima dell'accennata materia sema però nuovi accessi, e recessi come prima; perciò secondo le regole dell'arte si rileva, che la evacuazione di detta marcia propeniva da una piaga futta nella sostanța pulmonale. Et pag.27, \$,76. Seguitavano i sintomi mortali Oc. cioè Pespettorazione della narcia sanguigna, che spurgava ogni giorno nel solito peso di circa liber quattro.

gna, che spurgava ogni giorno nel solito peso di circa libbre quattro. Alter Medicus Sum. pag. 33. §. 116. = Passaggio fatto dalla piaga in una vera Tisi rilevasi dal . . . espettorazione di sanguinosa , e puzzolente marcia , che con tosse continuata quantitativamente in ogni

giorno si cacciava .

P. Andreas a Palma Sum. pag. 35. \$. 136. = Restò inchiodato sul let-

to ... per l'espurgo copiosissimo della marcia continuata .

P. Clemens a Falma (oculatus in ultimo stadio pag.39, \$.161, apud quem segrotus exhomologism fecit pridie sanationis sub vesperas Pag.40, \$.167, Sum, pag.39, \$,160, = Seguitana lo spurgo continuo della marcia di colore chiaro, verde, bruno, giallo, sanguinoso, e puzzolenie, per cui giudicarono i Medici, che si era fatta una gran piaga nella regione del polmone = & \$.164. Si dovette inchiadare sul letto... seguitando colla continua lenta febbre il solito copioso espurgo di marcia.

P. Michael a Palma Sum. pag.41, \$,176. avendolo andato tre volte a visitare lo trovai & c. cacciando quantità di marcia sanguinosa,

. but

servi speranza di sua salute

P. Scraphines a Palma Guardianus Sum. pag. 45. §, 212. = In vederlo restai fuor di me Ge, trattai immediatamente licențiami per non vedere quella gran quantită di materia guasta, e marciosa, che cacciava communamente di bocca, e lo stuolo innumerabile di mosche, che lo trafiggepano. Et §, 215. = Miritirai in Compento dicendo a miei Religiosi, che il P. Francesco stava PROSSIMO A MORIRE.

116 INÆDIA sive INAPPETENTIA, cibique fastidium, alterum confirmateePhthiseos signum est allatum a magnoHippocrate de Morb. t. ibi = Inedia vexat; ubi Riverius Prax. Medic, lib.7, cop.7, de Phthis ip.269, col.2, scribit = Quartum signum est inedia, seu inappetentia, quæ ægrotantes vexat, & majorem corporis extenuationem inducie = ac rationem addit, quia = ex purtidis exhalationibus, quæ partim ratione februm putridarum, partim ratione putrida pulmonis affectionis ori ventriculi communicantur appetitricis facultais robur destruitur = A confirmata ergo Phthis in ausea illa cibi, appetitusque dejection prodibat, qua afficielatur ægrotus.

appetiusque dejectio prodibat; qua afficiebatur ægrotus.

Sanatus Sum. pag. 19. \$.78. = Nausea che avevo ancora per ogni
cibo anche d licato = pag. 24. init. = totale abolizione di tutte le fun-

zioni , perdita d'appetito , digestione viziata &c.

Cure Medicus Sum. pag.26. §.68. = Oltre della nausea a qualsivoglia sorte di cibo anche il più delicato = pag.29. §.87. solita nausea al cibo .

P. Andreas a Palma Sum, pag. 35, \$.130. = Essendo qualche volta da me &c. visitato nella casa della sua Ziu mi diceva il P.Francesco, che avea perduto Pappetito &c. ed avea somma nausea a qualunque sotta di cibo & \$.135. per la nausea ad ogni sorta di cibo.

P. Clemens a Palma ( qui regrotum invisit in ultimo nadio pag. 39, 5, 159 quique ei confitenti pridie sanationis sub vesperas aures praebutt pag. 40, \$1,50, = Avea mausea continua a qualunque sorta di cibo benchè delicato = & \$1.60. = si aggiunse anche la difficoltà di potersi nutrire a cagione non solo della naussea 6v.

P. Michael a Palma Sum. pag. 41. §. 176. = Avendolo andato tre volte a visitare lo trovai Sc. = §. 182, avea ancora incominciato a nau-

sare il cibo , benchè fatto con delicatezza .

117 VOMITUS, atque ad eum incitamentum, & inclinatio in deplorata, desperataque Phthisi ex pulmonis ulcere causam agnoscit; portendit siquidem, quod vis ulceris in penitiorem Pulmonis partem usque ad nervorum surculos penetrata, cosque irritans stomachum ad vomendum concitat ob communes Pulmoni, & stomacho Paris vagi surculos, ex Winslo, atque Heister C.2. ant. §.258. = Mortonus vero de Vemitione extrema in fine Phthiseos ita docet liba, de Relegat. = Phthisico huie symptomati per totum morbi cursum aliquatenus obnoxii sunt a morbosa sanguinis diathesi, & a tono ventriculi ejusque fermeno inde penitus eversis, uti etaim a pulmonum infarcito ne motuque ventriculi per tussim, & phlegmatis pulmonibus impacti excrationem inverso = Hac ipsa inclinatione ad vomitum ita afficiebatur ægrotus, ut enutriti nequiverit.

Sanatus Sum. pag. 19. §. 15. = Continua inclinazione al vomito &c.

per cui non mi potevo nutrire .

54 Gura Medieus Sum. pag. 26. §.68. z Inclinațione continua al vomito cagionata dall'impulso , ed itti della tosse violenta , per cui era ridotto nello stato di non potersi nutrire. Et pag. 27. §.76. z Seguitavano... l'inclinațione al vomito.

P. Andreas a Palma Sum. pag. 35. §. 130. = Essendo qualche volta da me &c., visitato nella casa della sua Zia mi diceva il P. France-

sco, che aveva inclinazione al vomito .

P. Clemens a Palma (qui ægrotum invisit in ultimo stadio pag.39, \$.161., quique pridie sanationis ei sub vesperas confitenti aures præbuit pag.40. \$.167.) Sum. pag.39. \$.159. = Aveva un continuo itto di vomito = Et \$.160. = si aggiunse auche la difficoltà di potersi nutrire a cogione della continua tosse, e vomito.

P. Michael a Palma Sum. pag.41. \.176. = Avendolo andato tre vol-

te a visitare lo trovai &c. ( \$.187. ) inclinato al vomito .

118 VOX RAUCA jam effecti ulcerie pulmonalis symptoma est per Hippocr. lib.2. cap.18. ibi = Febris . . . vox rauca, Jacotium apud Haller 1. Coac, Hippoc. lib.2. sect.2. num.23. = Celsum Anrelianum lib.a. cap.12. = & Boerhav. Aphor. 1206. ibi = Effectus vero ulceris pulmonalis jam facti &c. VOX RAUCA. Hoc item symptomate noster afficiebatur ægrotus.

Sanatus Sum pag.24. init. = Si aggiunse anche la voce rauca .

Cure Medicuis pag. 31. §. 100. = Si osservova patentemente una raucedine nel detto Infermo Sc. cosa che ben indicava la offesa della sostama pulmonale per l'affluso dell'umore morboso ivi stagnato.

119 DEBILITAS, viriumque destitutio in Phthisicis a debitae nutritionis defectu, detritisque per hecticum febrim soldis, fluidisque corporis partibus inducitur, juxta Swietenum ad Aphor. 1206. summa debilitas ibi = Quotidie fluida, E soldida corporis per ipsam febrim hecticam matantur, deteruntur, per sputa Sc. pereunt de corpore, nec restituuntur, unde summa tandem debilitus sequitur = Et Aphor. 1198. §. Cum = Cum vero ingesta non nutrianu, nisi prius per bonam digestionem reducta fuerim in bonum chylum, Sc. ec hoc non restituantur perditanisi ulterius per viscerum Sc vasorum actionem cluboretur, pulemonisque actio multum ad hanc sem contribuat, patet ratio fucile quare debilitas adest = Itaque insignis, eaque quotidiana puris excretio, succique nutriititi descrus miserum segrotum in nostra facti specie ad extremam conjecere debilitaem segrotum in nostra facti specie ad extremam conjecere debilitaem.

Sanatua Sum. pag. 19. \$.15. = \$1 grande espossamento di forçe che in ogni giorno vierpiù si avançava = pag.ao. \$.25. a cugione dell'estrema deboletça . c. tada in deliquio , e svenni più volte = pag. 21. init. = avançavasi tutto giorno &c. lo spossamento delle forçe = pag. 22. \$.36. = spossamento generale di forçe = e a prossimo a deponere l'anima nelle mani del mio Creatore.

Curæ Medicus Sum. pag.26, §.63. = Totale spossamento di force, ehe avançavasi di giorno in giorno = pag.27, §.74. = patì vari deliqui, e spenimenti mortali, attesa la sua debolezça = pag.28,§.83. = Fermento Tisico unito all'estrema debolezça , e rilasciamento delle fibre = pag.29, §.84. = Per lo totale spossamento delle forçe si aspettava a momenti la morte.

P. Andreas a Palma Sum.pag.35. §.130. = Essendo qualche volta da me visitato nella casa di sua Zia . . . era nello stato di non potersi più liberare, ed era perciò caduto in uno spossamento di for-

forze ; che appena poteva parlare = & \$. 135. = Restò inchiodato sul

letto per le forçe già perdute .

P.Clemens a Palma qui agrotantem in ultimo stadio invisit ( Sum. pag. 30. 5.162, quique ei confitenti aures præbuit pridie sanationis pag. 40. §. 167. ) Sum pag. 39. §. 159. = Il male non cedette punto , si vide il medesimo Infermo caduto in una totale perdita di forze .

P. Michael a Palma Sum. pag. 41. 176. = Avendolo andato tre volte à visitare lo trovai come Scheletro senza forze = & \$.182. = Oltre di essere il sudetto P. Francesco . . . spossatissimo di forge ;

& \$.178. = forze debolissime . Why

120 Sed jam fractis omnino viribus lectulo perpetuo decumbere æger coactus est , atque ita misere coactus , ut neque jacere , neque movere , neque trunco per sese amplius erigi valuerit, sed nonnisi pulvinaribus, fulcris, ac postergali sedi innixus.

Sanatus Sum.pag.21. \$.28. = Non fui più nello stato di alzarmi da letto dopo la visita fatta al d. Sepolcro, ne poteva stare seduto sul medesimo letto, se non se appoggiato a più coscini con una sediola di paglie dietro le spalle , e come anche non poteva muovermi da ma medesimo su detto letto come era divenuto un vero Cadavere.

Curre Medicus Sum. pag.27. \$. 78.= Costretto venne a giacere continuamente in letto senza neppure potersi sedere da se medesimo , ne reggersi seduto sopra di esso letto, se non appoggiato a più coscini,

come io lo viddi, allorche lo andava a visitare.

P. Andreas a Palma Sum. pag. 37.5.146. = Molte volte viddi l'ammalato P. Francesco nella casa della sua Zia in occasione di visitarlo giacere continuamente in letto , sopra del quale non poteva nemmeno da se stesso sedere sema l'altrui ajuto, una nemmeno reggersi da se cost seduto a cagione del totale abbattimento &c. onde era castretto stare appoggiato a più coscini, ed una sediola di paglia dietro le spalle .

P. Clemens a Palma ( oculatus in ultimo morbi stadio , & Ægroti Confessarius ) Sum. pag.39. §.164 = Si dovette inchiodare sul letto non potendo più alzarsi da se , nemmeno star seduto sul me le ino senza l'appoggio di più coscini ad una sediola di paglia dietro le

spalle .

121 VICILIIS in tertio extremoque Phthisis gradu, nimia urgente tussi , adeo miseri premi solent ægroti , ut iis nec somnum , nec quietem datum sit invenire ; quemadmodum præ ceteris decet Morton. in cit. Phthisiolog. lib.2. cap.2.de Revelat, de tussi perpetua , & vigiliis &c. = ibi = In hoc morbi gradu &c. æger præ tussi diu , nactuque urgente , vigiliis fere continuis &c. premi solet = Tali item molestia affectum nostrum ægrotum acta perhibent.

Sanatus de facto proprio Sum. pag. 19. \$. 15. = Perdita del sanno, che a cagione della tosse mi faceva vegliare quasitutta la notte in-

tiera , o dormire qualche poco languidamente .

Curæ Medicus Sum. pag.26. §.68. Perdita del sonno a non poter dormire alle volte le notti intiere = & pag.27. 5.76. = Seguitavano piit ostinate le vigilie .

P. Andreas a Palma Sum. pag. 35. §. 130. : Essendo qualche volta da me Sc. visitato nella casa della sua Zia mi diceva il P. Frances-

co, che avea perduto il sonno.

P. Michael a Palma Sum.pag.41. §.176. = Avandola andorg tre val-

56 te a visitare &c. §.1811. = Avea ancora communiato a perdere il sonno non notendo alle volte dormire le notti intiere :

122 ANXIETAS & DOLOR pungitivus , acutusque in sterno,quem putredo pulmonis membranas pungens inducit, ita Phthisicos vexat, ut ipsam impediat respirationem. De hocce dolore ex Hippocrate docet Riverius in Prax.lib. 7. cap.7. quod = Materia purulenta contenta, etiam prava qualitate, & putredine, pulmonis membranas pungit, & vellicat, unde acutus dolor exoritur; dolor enim membranus proprius pungitivus est . Percipitur autem ille dolor ante, & retro, quoniam hae membranæ sterno alligantur ex parte anteriore, & dorso ex parte posteriori . Infertur etiam talis dolor a moleetissima tussi, qua tussis ratione ingentis molestia, & exacerbationis, quam infert, maligna, & ferina ab Hippocrate nominatur : & ad rem Langrisius in sua Teor. e Prat. mod.di medic. cap.8.p.464. scribit z I principali segni Patognomonici saranno questi . . . difficoltà di respiro . . . dolore , e passione nel petto = Swietenus tandem ad Aphor. 1206. §. Anxietas : hujus doloris , ac anxietatis docet causam esse impeditum sanguinis transitum liberum per Arteriæ Pulmonalis fines. Verum in Phthisicis vel sensim consumpto hoc viscere, vel pure oppleto illud obtinet= Ita porro miser ægrotus pungitivo dolore in sterno, in latere, & dorso, sive collo,correptus est , gravisque proinde respirandi difficultate, ac in tussiendo molestia vexabatur.

Sanatus de facto proprio Sum. pag. 21. §.32. = Per cagione dell'alteracione che succedeva alla circonferenza del marcimento sossia piaga esformata nella sostanza pulmonale mi si aggiunsero ancora alcucuni dolori fortissimi nel colio, e nel fianco destro, che si stendevano per la regione del petto, e propriamente sotto la zinna, talche
non potevo stare appogiato al d. letto, ne potevo respirare, ed ero
costretto a tenermi la mano prennendo il detto lato nell'atto della tosse Et pag. 22. §.38. = Dolori nel collo, nel fianco, e nel petto =
pag. 23.§.47. Nel petto sentivo un dolore sordo, e penoso.

Curae Medicus Sum. pag.28. §.80. = Si aggiunse ancora & c. fortissimo dolore nel fianco destro, che stendevasi sino alla regione del petto, e propriamente estto la zima, a tanto che non poteva il detto Infermo nè appoggiarsi sit detto lato, nè respirare, onde era costreteo quando era assalito dulla tosse a premere colla mano d' tto destro lato, lo che secondo le regole dell'arte era segno manifesto dell'alterazione, che sucredeva alla circonferenza del marcimento, vale a dire nella piaga formata nella sostanza pulmonale = pag.29, init. = Irritamenti dolorosi nel petto sino a non potere respirare = Et consonat alter Medicus pag.33.\$117.

P. Andreas a Palma Sum.pag. 35. §,138. =Resto inchiodato sul letto. . . per un dolore verso la regione del fiunco destro, che stendevas ismo al petto, e propriamente sotto la zima, a tul che non poteva nemmeno respirare, e quando era assalito dulla tosse, era costretto a mantenersi colla mano, e premere il detto lato destso.

P. Clemens a Palma (qui segrotum în ultimo stadio invisit pag. 39. \$161. & apud quem is pridie sanationis sub vesperas exhonologes in fecit pag. 40. \$1.67. ) Sum.pag. 39. post \$1.59. - Si aggiunse un dolore, che dalla regione del petto si estendeva alla regione del fianco, per cui nel tossire si doveva premere fortemente il fianco = & \$.164.

Si dovette inchiodare sul letto non potendo più alzarsi . . . col

dolore nella regione del fianco sotto la Zinna.

P. Michael a Palma Sum.pag. 41. §.176. = Avendolo andato trèvolte a visitare le trovait Ev. = Et pag. 42. §.187. = Il suletto P. Francesconegli ultimi giorni del suo male, cone lui stesso mi dissessentiva dolori si forti nel fianco destro, e propriamente nella Zima, che li fuceva mancare il respiro, e tossendo doveva premerci colla mano, nè poteva appoggiarsi sopra di quel destro lato.

Concordat P. Bonaventura a Sarno auritus immediate ab regroto,

qui dolores patiebatur Sum. p.44. §. 204.

123 ÜRINA in ultimo Phthisis natio vel supprimitur, vel pauca est, atque ex superveniente putrida febre, juxta Mortonum în trubra; quod ideo accidere ipse docet în cit. Phthisiolog. lib. 2. cap. 4., quod Sanguis in hoc colliquativo statu succum mutritium per glandulus renales œque ac per alias secernit: & Riverius cit. Pract. lib. 7. scribit, quod in Phthisi febris putrida lecticæ conjungitur, quod ex Urinis dignoscitur = Ex actis profecto constat P. Franciscum ab Octajano in postremo Phthisis stadio molestissima item Iscuria laborasse, ipsamque Urinam rubram interdum emittere fuisse solitum.

Sanatus Sum. pag.22. §, 37. = Principio settico, e corruttorio, che Sc. mi produsse ancora colla sua aspreza una Iscuria Vessicule. Pag.24. init. = Le urine rosse alle volte. Cure Medicus Sum.pag. 28. in fin.6: 29. init.= Quel principio settico, e corruttorio gli produsse ancora Sc. per ultimo crollo della salute disperata del povero Infermo dall'accezza degli umori, che aveva nel suo interno una Iscuria Vessicale = Et pag.30. §,96. = Lagnau-losi Egli dell'Iscuria Vessicale (comparvero le urine qualche volta intrise di sangue; & pag.31. §,100. = Le Urine alle volte rosse, per cui giudicava sempre çcli Egli.

era caduto nella Tisi Pulmonale co firmata.

124 COLLIQUATIO sanguinis, atque humorum febrim hecticam in ultimo suo stadio comitatur. Tertius enim hectice gradus humorum presefert colliquationem, proptereaque characteristica hujus tertii gradus signa sunt colliquative per Diarream, sudoresque evacua-

tiones juxta Morton. in cit. Phthisiolog. lib.2. cap.4.

225 DIARRÆA Phthisico superveniens, Medicorum omnium sententia, vicinam mortem pronunciat; ita Hippocrates Aphor. 14.sect.5. ibi = A tabe detento alvi profluvium superveniens LETHALE. Et Aphor. 16. sect. 7. ibi = Quibus Phthisicis Sr. alvi fluxus supervenit Src. MORS IN PROPINQUO EST; sect.5. de Morb.lib. 1. ibi = AD EXTREMUM inferior alvus turbatur = Swieten. ad Aphor. 1205. S. Si ergo = Alvi fluxus FINEM IMPONERE solet PHTHISI CONSUMMATÆ = Aretæus lib. 2. cap. 8. de Phthisi = Hujusmo li agratis si alvus perturbetur ACTUM EST; Riverius pract. Med. lib.7. cap.7. = Quintum StUTIMUM SIGNUM est alvi fluxus, qui AD INTERITUM agrotantem deducit. Etmuller. Op. Tom.1. de Tabe, & Plutisi in diagu, ibi = Tandem supervenit diarraca & in Progn. = Diarræa superveniens Phthisi Sc. MORTEM IN PROPINQUO demuniciat = Itaque mors jam præ foribus nostro a Istabat ægroto fetida correpto Diarræa.

Sanatus de facto proprio Sum.pag. 19. §.19. = Escrementi liquidi, e puzzolentissimi = Et pag.24, §.49. Escrementi liquidi, e puzzolenti. Cure Medicus Sum. pag. 31.§.102. = Il Marasmo, in cui era caduoi I P. Francesco era de liquidi, e vera Tisichezza pulmonale,

tanto più che si videro gli escrementi liquidi , e puzzolenti puzzolentissimi .

126 HYDROPS INFERIORUM ARTUUM Phthisico superveniens alterum insperatæ tabis, certæque mortis signum est. Magnus Hippo-crates ita docet ( de inter. affect, cap. 11. Tom. 7. p. 645. ) In pro-gressu vero corpus extenuatur, exceptis cruribus; hæc autem tument & pedes = Swietenus Aphor. 1206 = Consumata Phthisi IN MORTEM JAM VERGENTE hoc observatur, quod toto corpore jam emaciatissimo extremi Artus turgere incipiant . = Etmuller. loc. cit. ibi = Tumor pedam ipsi succedens MORTEM IN PRO-PINOUO denunciat = De hoc tumore ita scribit Mortonus loc. cit. lib.3. cap.5. = Ubi pero in hoc colliquativo sanguinis statu chulus nutritius jam effetus per cutaneas glandulas ab ambientis aeris frigore constrictus &c., convenientem exitum non reperit . HYDROPS &c. INFERIORUM AATUUM suboriri solet Sc.= Et quidem Hydrops Phthisicus cujuscumque generis tandem fuerit, inter signa NON TANTUM CONFIRM ITAE, VERUM ETIAM DEPLORATA ET INCURABILIS PHTHISEOS habendus est = Quamobrem non tantum confirmata, sed deplorata, prorsusque incurabilis erat Phthisis P. Francisci ab Octajano, cui ad cetera pathognomonica Phthiseos symptomata inferiorum artuum, sive crurum accessit ædema .

Sanatus Sum.pag.20. init = Quando poi osservarono i Professori un edema spaventevole nelle mie gambe, per cui si gonfiarono sino oltre il ginocchio, effetto necessario del principal mule, che io pativo nella sostanza Pulmonale, allora vieppiù si confermarono della Tisi , in cui io ero caduto , perciò giudicando essi essere insanabile il mio mule &c. , Et pag. 23. §.47. = Nelle gambe , chi erano enormemente gonfiate per l'edema spaventevole, sino a non poter più ca-pire li miei piedi nelli pianelli soliti .

Curæ Medicus Sum.pag. 26. §.69. = Quando viddi io poi , ed il mio socio Rainone con parire nelle gambe del Pagiente un Edema spaventevole; che gli gonfiò le medesune sin sopra il ginocchio ch'era conseguenza necessaria del suo male principale, che soffriva nella sostanza pulmonale era L'ULTIMO CARATTERE DELLA VE-RA TISI, allora vieppiù io, ed il d. Comprofessore giudicammo naturaln ente INSANABILE, ED INCURABILE il d. male.

Alter Medicus Sum. pag. 31. in fin. & seq. = Vedendosi comparire TEdema ai piedi si stabili come ULTIMO CARATTERE , ESSER

PROSSIMO ALLA MORTE, e fuori di ogni speranza.

P. Seraphinus a Palma Cuardianus &c. Sum. pag. 46. 9. 224. = Mi ricordo benissimo , che nel giorno che visitai il suddetto P. Francesco teneva le gambe gonfiate = E. Sun. pag.35. 9.132. alibique .

127 A PHARMACIS CESSATUM proinde fuit , brevenque reliquam vi-

tam proprio marte ducendi potestas ægroto concessa .

Sanatus de facto proprio Sam. pag. 20. §.21. = Giudicando essi (Professores ) essere insanabile il mio male, ne poter più avere ajuto olcuno dai MEDICA MENTI li sospesero TUTTI come INU-TILI e rimettendo anche alla mia discrezione il cibo .

Curæ Medicus Sum. pag.26. §.69. Io, ed il detto Comprofessore giudicammo naturalmente insanabile , ed incurabile il detto male , onde non stimanmo più prescrivergli altri MEDIC AMENTI come INU-

INUTILIE c. onde come DISPERATO di salute lo lasciammo a sua discrezione rispetto al cibo .

Alter Medicus Sum. pag.31. in fin, = Si dichiard da me esser vero Tisico; giacche quanti rimedi se li fossero presentati furono sprezzate da si considerevole malore = Et pag. 32. \$.111. = Gli furono somministrati i RIMEDI quasi in continuazione, quadi poi PURO NO INTERDETTI, giunto che fu nel conclamato stato di sua vita.

128 APHTHÆ, sive CUTTURIS ULCERA molestusque dolor circa tonsillas pessimam, malignam, prorsusque deploratam, & immedicabilem Phthisim ostendunt, juxta Willistum de Phthisi Pulm. sect.1. cap.6. pag.519. col.2. = ibi = MORBI hujus ita DEPLORATI FACTI SIGNUM CERTISSIMUM haberi solet dolor admodum molestus cum phlogosi in gutture. Hic'enim affectus arguit pulmonis putrefactionem , unde effluvia exhalantia gutturis isthmo impinguntur, quæ fibras illic teneras lancinant, & gravissime irritant. In hoc casa PULMONIS MUNDIFICATIO, necnon ULCERIS ABSTERSIO, & exsiccatio FRUSTRA INTENDUNTUR. Hanc prognosim confirmat Mortonus in cit. Phthisiolog. lib. 2. cap. 4. de sign. pathognom. §. 5. = ibi = In hac universali colliquatione Nature HAUD MULTUM ANTE FATALEM DIEM succumbens, serum, sive succum particulis morbidis, & purulentis saturatum per tonsillas cæterasque glandulas in gutture sitas, uti etium per ductus oris salivales propellere satagit. Unde duo nova symptomata, eaque satis molesta oriri solent. Ardor scilicet insignis circa tonsillas , & partes deglutioni inservientes &c. Secundo Aphtha &c. toto ore dispersee &c. Quo fit, quod a morbidi scilicet, & febrilis seri per oris glandulosam tunicam excrett acrimonia partes oris isto acri humore imbutas inflammari, atque exulcerari contingit. Quæ quidem causa est continens hujus symptomatis, quod ut ut fuerit molestum, MEDIATRICEM tamen VIM, TAM ARTIS, OUAM NATURÆ PLANE RESPUIT, quoniam penus ejus, sive fomes in massa sanguinis reconditus consumi non potest = . Et cap. 11. de Relevat. circ. fin. = Quæ quidem symptomata &c. SEMPER FU-NESTA, ET MORTEM PRÆSAGIENTIA esse solent; NEC quidem CURATIONEM ULLAM ADMITTUNT; siquidem CAU-SA, a qua procedunt, INCURABILIS EST = . Ad hoc mortis limen sua incurabili Phthisi adductum ægrotum exhibent acta.

Sanatus Sum. pag. 21. §. 30, = Si aggiunse a tutto questo negli ultim giorni di Agosto un'altro male, che si furono appunto alcune PLIAGHE DELLA GOLA, provenienti, come giudicarono i Medici, da una acrimonia somma negli umori del mio corpo, poichè questi umori quasi raccolti nella regione del mio petto continuamente rigorgavano nel mio sangue, il quale acquistava una natura settica, e cor uttoria = Et pag. 23. §. 46. = Incominciando dalla gola

dove sentivo quella piaga mordace &c.

Curæ Medicus Summ. pag. 26. init. Mi avviddi ancora, che in questi ultimi giorni del suo male se li erano fatte LE PIAGHE NELLA GOLA, le qualti senna dubio nascenano da quell'accimionia esistente nella famiglia de' suoi umori, e tanto più, che da questi umori guasti raccolti nel petto se ne fateva un continuo ingregamento nel sangue, per cui acquistava una natura settica, e corrustoria = Et pag. 29, \$86. = PIAGHE NELLA GOLA =.

P.Ai

P. Andreas a Palma, qui ait Summ. pag. 37. §. 146. quod = Molte volle viddi l'ammalato P. Francesco nella casa della sua Zia = pag. 36. §. 137. deponit = si erano anche aggiunte alcune PIAGHE NELL' ESOFAGO, che nascevano dall'acrimonia delli suoi umori = .

P. Clemens a Palma (oculatus in ultimo morbi stadio Sum. pag.39, \$,161, apud quem exhomologesim æger fecit pridie sauationis sun vesperum pag.40, \$,167, Sum. p.39, \$,165, = Si aggiunsero ancora alcune PIAGHE NELL ESOFAGO per segno del corrompimento, e peratelle di tutta la famiglia degli umori :

e guastamento generale di tutta la famiglia degli umori = .

129 SUDORES NOCTURNI, ilque immensi & colliquativi segrotos invadunt phthisi jam ad fatalem finem accedente: verba sunt Mortonii lib.2. de Relevat. cap.2. pag.63. Boerravius de cognos, & cur. morb. Aphor.1196. de Phthisi pulm. = Sudor nocturnus ingens; & Riverius lib.7. cap.7. de Phthisi = ibi = Adjungendi sunt sudores nocturni; quibus ut plurimum Phthisici vexari consucurerum. Phthisi revera ad fatalem finem accedente, nocte sellicet ante sanationem, postquam per sacram exhomologesim sese ad Viaticum in crastinum sumendum comparaverat æger (Sum. pag.21. § 33. & set. pag.49. § 81. pag.49. § .167.) hisce colliquativis sudoribus madefactus est.

Sanatus de facto proprio Sum. pag. 22. ante §. 35. = Presi un dotce sonno per cinque ore continue, dopo le quali mi risvegliai, e mi ritrovai bagnato dulla testa alli piedi di si copioso, ed eccessivo sudore, che ne restò bagnato tutto il materazio, non che le lezuvola, e li coscini . . . di nuovo poi mi addormentat, e nello svegliarmi la mattina mi trovai egualmente bagnato come prima di sudore. Frattanto però che io stava addormentato nel letto venne a visitarini detto Professore D. Vincenzo d'Aquila mio ordinario Melico, il quale apendo inteso di mia Zia, che io nella notte antecedente ero caduto nel sudetto copioso sudore, disse queste precise parole;

E' MORTO.

Gurae Medicus Summ. pag. 28. ante §. 83. = Prese sonno per ore cinque incirca Oc. suegliato dopo questa sonno si trovò bagnato d'un sì cepioso sudore dalla testa sino alli pieli, che ne resiò bagnato anche il materazzo. Dal quale asciugatosi coll'ajuto della medesima Zia See, Frattanto si addormentò di nuovo, e nello svegliari si unattino si trovò di bel nuovo bagnato da sudore come prima. Secondo le regole dell'arte tutti i segni esteriori caratterizzavano questi sudori, come veri sudori colliquativi, i quali dovevano perciò fra momenti portare l'Infermo al sepoloro. Questo giudizio si fi fatto da me sui mattino de' trenta Agosto qualora ancha a visitarlo il detto inferino P. Françesco, che stava ancora dormendo, e narratomi dalla Zia, che la notte l'Infermo era coduto in un sudore eccessivo, ed estraordinario, io risposi francamente alla medesima = E' MORTO c. Hactenus de deplorata Pluthisi pulmonali: nunc de Marasmo.

13.3 MARASMUS cum Medicis definitur a Benedicto XIV. lib. 4. part. 1. cap. 18. num. 8. Tertius ille hecticæ febris gradus, ubi calor febrilis acris, & mordicans adeo intenditur, atque extenditur, ut partibus solidis adipalibus in primis liquatis, corpus universum extenues, emacietque; & quando febris hectica eo denenit, dictur. Murasmodes, Marasmus, siwe Tabes. Quamobrem corporis contabescentia, atque macies univocum & essentiale Marasmi signum constituit. Cum

Cum enim liquatis humoribus, succoque nutritio consumpto, corporis membra scheleti ariditatem præseferunt, Marasmus nuncupatur, velut docet Swietenus Aphor. 1173. , & Corter. Medic. Hippoc. lib. 2, aphor. 7. num.3. = ibi = Summam pero extenuationem ut corpus sit instar scheleti pelle tecti vocant Marasmum . Nemini ergo dubium P. Franciscum laborasse Marasmo, qui ad fantam con-

tabescentiam pervenerat.

Sanatus Summ. pag. 19. §.14. = Caddi in una MACIE, E CON-SUNZIONE UNIVERSALE, per cui i cennati Medici giudicarono , che la piaga fatta nel Polinone era degenerata in ulcere , e pero ciò mi assicuravano, ch' era caduto in una vera Tisi confermata; poiche oltre la MACIE UNIVERSALE del corpo , in cui mi vedevano caduto &c. = Pag. 21. 9. 27. = Avangavasi tutto giorno la MA. CIE UNIVERSALE &c., mi ridussi come UNO SCHELETRO IN-CADAVERITO, E NEL MIO PETTO, E SPALLE SI CON-TAVANO LE OSSA UNO PER UNO SPORTE IN FUORI attesa la mia macilenza = & 5.29. = Ero addivenuto un VERO CA-DAVERO = pag.22. §. 37. = CONSUNZIONE UNIVERSALE di tutto il mio corpo .

Curæ Medicus Sum. pag.26. §. 67. = Si vide caduto il povero Pagiente in una GENERALE MACIE, E CONSUNZIONE UNIVER-SALE &c. dall'osservare &c. nel corpo dell'Infermo la UNIVERSA-LE MACIE = & pag.27. §.74. = attesa la sua macie . Pag. 27. §. 76.
Tutto giorno si vedeva AVANZATA LA MACIE UNIVERSALE . ... sicchè egli si ridusse ad UN SCHELTRO VERO DI MORTE, in modo tale, che dal PETTO, E DALLE SPALLE gli comparivano SPORTE IN FUORI TUTTE LE OSSA, come to lo viddi cogli occhi miei = Pag. 28. 6. 83. = CONSUNZIONE UNIVERSALE DI

TUTTO IL CORPO.

Alter Medicus Summ. pag.31. §.107. Portando seco . . . . una CON-SUNZIONE IN TUTTO IL SUO CORPO, per cui a riferir d'Ippocrate, si dichiard da me essere vero Tisico = Pag.36. §.116. = Si ridusse consunto, ed emaciato, onde giudicossi da me esser vero

Tisico confirmato .

P. Andreas a Palma Sum. pag. 35. §. 130. = Essendo qualche volta da me &c. visitato nella casa della sua Zia &c. era nello stato di non potersi più liberare, ed era perciò caduto in una MAGIE UNIVER-SALE, spossamento di forze &c. ed era divenuto come UN CADA-VERE EMACIATO, per cui io, e gli altri miei compagni aspettavamo sentirlo MORTO GIORNO PER GIORNO.

P. Clemens a Palma (qui ægrotum in ultimo stadio invisit pag.39. §.161. , quique ei confitenti pridie sanationis aures przebuit pag.40. §. 167.) Sum. pag, 38. in fin. & seq. = Si vide il medesimo infermo caduto in una CONSUNZIONE, E MACIAMENTO UNIVERSA-LE &c. VOLTO MACILENTE, SPARUTO, E SCARNO, SI PO-TEVANO IN TUTTA LA SUA PERSONA CONTARE LE OSSA tanto era grande la generale macie = & . 161. = Alla sola vista di UN CADAVERE vivente, come era ridotto il povero Infermo era persuaso a tutti di sentirlo MORTO DI MOMENTO IN MOMEN-TO = .

P. Michael a Palma Summ. pag. 41. §. 176. = Avendolo andato tre polte a visitare lo trovai come SCHELTRO = & pag. 182. = divenuto UNO

UNO SCHELTRO : .: stando io cogli altri miei Religiosi atten-

dendo di breve la morte .

P. Seraphinus a Palma Guardianus Summ. pag.45. 6.212. = In vederlo restai fuor di me figurandomi di mirare un VERO CADA-VERE . . . domandatogli come si sentiva, mi rispose: son morto , datemi la benedizione , ed insinuate a qualche nostro Padre , che si facesse da quando in quando vedere per assistermi = & pag.47. 6.225. = divenuto un VERO SCHELTRO , come lo viddi ancora io

nel visitarlo.

131 Sed jam ambo Medici P. Francisci valetudinem omnino desperatam pronunciaverant (a); Jam ejus Consodales omnes, omnesque Palmæ incola quotidie in horas illius mortem metuebant (b); jamque ad lugubrem Æris campani sonitum alterius obitum annunciantem Oppidani P.Franciscum defunctum rati , quo certiores fierent, in ejus domum convenerant (c), cum ægrotus invocata jampridem ad Ven. Alphonsi Sepulchrum multis precibus ope, vespere diei 29. Augusti, qua per sacram exhomologesim sese ad Viaticum in crastinum sumendiim comparaverat, solito ferventius votum Ligorio vovit si desperatam valetudinem sibi a Deo obtinuisset (d). Et mirabile dictu l insequenti mane qua Medicus exclamaverat = E MORTO = repente sanum viribusque pollentem invenit; quemadmodum ipse Sanatus Summ. pag.22. 9.35. & seq., Medicus pag. 29. 9.84. & segq., P. Andreas a Palma Summ. pag. 36. 5. 140. , alique onnes Testes deponunt , quorum verba opportuniori loco referemus . Adeo autem firma atque robusta posthac usus est P. Franciscus valetudine ( cujus perseverantice probatio per solidos decem annos in ipsis apostolicis tabulis constat Summ. pag. 47. ad 50.) ut inter ejus Conso dales in adagium abierit = Don Alphonso a far Miracoli, il P. Francesco a far spropositi, volemo vedere chi si stanca = Sum. pag. 36. §. 144.

## PARS II.

## Refelluntur Animadversiones .

na methodo censuras suas doctissimus Animadversor, eadem vindicias aggredior . A probationibus itaque quo initium nostra ducat oratio ultro ille fatetur Animad. §. 19. Testium numerum satis esse ad gravissimum conficiendum judicium. Imo dicam superfluum . Si enim ad quodcumque , licet gravissimum , conficiendum Indicium divino humanoque jure duo Testes sufficiunt, nonne superfluus erit octo Testium numerus, quotquot ad hocce probandum Prodigium Causa abundat? Pari item candore fatetur nihil habere quol adversus eorumdem fidem urgere possit. Et merito; duo enim sunt Medici , qui curationem ægroto fecere ; Sanatus vero , cæterique quinque sunt Regulares Viri Sacerdotali charactere insigniti .

133 Æquam tamen eorumdem singulis Animadversio negat auctoritatem; propterea quod Sanati Consodales, ut ipsa authumat cit. §. 19.

<sup>(</sup>a) Sum. pag.25. 5.69. , pag.31. in fin. & 5.194. pag.45. 5.215. & seq. (c) Sum. pag. 20. 5.22. pag. 27. 5. 72. pag. (b) Summar. pag. 20. pare 6. 21. pag. 34. (d) Sum. pag. 21. in fin. \$-122.pag-35. \$.131. pag.37. \$-149. pag-43.

134 Verum, ut de primo dicam argumento, vel ipsa Animadversio conce lit seq. 1. 28. ægrotum dum in suo Cœnobio commorabatur, & longe ante quam celebriores Medicos consulturus Neapolim pergeret, Vomicis laborasse , quibus septimo , octavove die suppuratis, cruentam, ac purulentam saniem evomebat : Constat item ex facti expositione relata in hujusce actionis = parte prima = inter unam alteramque vomicarum eruptionem quotidie pus eum per tussim ex-creare consuevisse, superiori §, 99. Constat denique nou ex prægressis intermittentibus febribus, sed ex codem præsertim purulento vomitu , & quotidiana puris excretione vulgatum fuisse morbum ad phthisim pertinere, ac hocce nomine ægrotum molestum evasisse Consodalibus suis super, §. 109. Si hæc Animadversio concedit cit. §. 28, aperte patet e calamo sibi excidisse cumdem ano tantum rheumate, febribusque laborasse dum in suo Conobio permansit; proindeque Conso lales Testes, etiamsi de his dumtaxat deposuissent, que in Cœnobio acciderant, non de febribus, sed de ipsis certissimis signis Phthiseos deposuissent .

335 Attamen a veritate omnino alienum est , Sanati Consodales haud fuisse oculatos de signis, quie confirmatam desperatamque l'hthisim, perfectumque Marasmum probant, in ultimo morbi stadio, quo penes Amitam ægrotus versal ator . Quamquam enim ipsi non assidue præsto fuerint ægroto extra claustra commoranti; eum tamen non semel, sed pluries visitatum adivisse vel nec ipsa negat Animadversio . Ecquis enim a Testibus ante hune diem umquam exegit , ut de singulis horis deponant? Si hujusmodi tamen Testes exoptes, habes quidem Sanatum, binosque Medicos. Quoad ceteros vero satis est, ut de iis , quæ deponunt , sint oculati . Tales profecto sunt qui ægrotum invisentes hæc vel illa propriis oculis vidisse testantur, præsertim de perfectæ Phthisis symptomatibus, quæ utpote cronici . insanabilisque morbi symptomata, nec fugacia sunt, nec momemanea. sed ad fatalem usque exitum permanentia, gravioraque in dies. Hæc vero hand pauca sunt, quæ ægroti Consodales deposuere, sed plurima, ut legenti symptomatum elencum, quem in prima parte exhibemus , aperte patet .

136 Itaque dixerit P. Andreas a Palma Animad. §. 20. = Essendo qualche volta du me e con altri visitato; non tamen senel aut his id accidisses suspiceris, sea pluvies, a coprasectim per postremos illos morbi dies, quibus seger lectulo jam decumbehat. Ait enim Sum. pag. 37. §. 146. AIOTE POLTE viddi PAnamatato P. Francesco nella casa della predetta sua Zia no occasione di visitato giacere continuamente in letto, sopra del quale non poteva nemmeno sedere senza l'altrui ajuto Ge. Hine symptomatum prospectus in cit. prima parte hanc Tessenson.

mem oculatum exhibet non modo de vomicarum eruptione : de ardore circa tonsillas; de vehementi tussi in excreando pure; deque contagionis metu super. §.100. ad 109. Sed de iis quoque quæ in Amitæ domo contigerunt , scilicet de continuatione Tussis ad extremum usque diem §. 114. = De continua puris excretione §. 115. De inedia cibique fastidio 6. 116. = De incitamento ad vomitum 6. 117. = De omnimoda virium prostratione &. 119. = De perpetuo decubita in lecto in postremo morbi stadio 6, 120, = De vigiliis 6, 121, = De pungitivo acutoque sterni laterisque dolore §. 122. = De ulceribus in gutture &. 128. = De extrema corporis tabe , consumptione, perfectoque marasmo 6. 130. = Quid plura? Subitam vero Sanationem is præ ceteris oculatus probat, utpote qui Consodalem suum eo inso mane invisit, quo intercedente Ligorio sanatus extitit, quique propterea Miraculum ceteris evulgavit . Sum. pag. 36. §. 104. ibi = Lui stesso mi corfessò SUL MATTINO CHE IO L'ANDAI A VISITA-RE , dicendomi , ch'Egli stava bene . . . . infutti LO VIDDI COGLI OCCHI MIEI ripigliato il detto Infermo nel suo colore naturale, cessato il vom to, cessata . . . . per cui io subito giudicai . che la detta guarigione era stato un puro Miracolo &c. li stessi nostri Padri , che INTESERO DALLA MIA BOCCA l'avvenuto, concordemente lo giudicarono anche per vero, e indubitato Miracolo .

137 Dixerit P. Clemens a Palma penes Animadversionem cit. §. 20. = Intesi da coloro che spesso lo visitavano, come ancora io feci qualche volta = aliquas tamen hujusmodi visitationes peregit post Idus Augusti . Cum enim ægrotus V.S.D.Sepulcrum adiverit die 17, illi 18 mensis ( Sum. pag. 27. §. 74. ) itineris angustias ipse Testis al ægroto didicisse testatur pag. 39. 9. 163. ivi = Mi disse ancora che il medesimo a stento dopo la metà di Agosto volle portarsi a visitare il Sepolero del Servo di Dio . . . . non ottenne per allora la sospirata guarigione, come lui stesso mi confessò &c. Ipsa item Anima Iversione fatente time præsertim ægrotum hie Testis, uti spiritus Director , invisit cum ille monitus fait de periculo in quo versabatur pro exhomologesi facienda. Optimus ergo est Testis de morbi statu, deque extrema periodo, quo Miraculum evenit. Al ejus enim Sacramentalem confessionem excipiendam accessit respere diei 29. Augusti quo pro sua valetudine idem ægrotus votum Ligorio vovit, ac mane die 30. qua ad æternitatem Viatico, ac sacro exeuntium oleo muniri del.ebat, sanus evasit. Sum. pag. 40. §. 167. = ibi = Fui io chia-mato a confessarlo nell' ORA TAKDA DEL GIORNO, come feci già , e per esser tardi &c. si pensò di differirle il SSino Viatico , ed estrema Ungione per la mattina seguente, e così lo lasciai confortata a far la santa divina volontà, e prepararsi alla morte = Hæc profecto postrema visitatio per sese sufficeret al percipien lam non dicam consumatam phthisim, ejusque tetra symptomata, sed perfecti item Marasmi fatalem exitum . Verum , si hic Testis , Animadversione fatente, erat Director spiritus ipsius ægroti, qui id aperte declarat (Sum. pag. 21. §. 33. ) Mi confessai la sera del 29. Agosto AL MIO SOLITO CONFESSORE P. Clemente da Palma ; si Director, inquam, erat ipsius ægroti, Regularis scilicet Presbyteri, proindeque ex illis, qui sæpe solent vel ipsum excutere pulverem, quo necesse est etiam religiosa corda sordescere ut is innuit al mio SOLI-

TO Confessore; consequens est ipsum ad eum per trimestre spatium, quo apud Amitam mansit, non semel, sed pluries adiisse. Nil ergo mirum si oculatus in prima nostre orationis parte non pauca, sed plurima, ac præstantiora, tum incipientis, tum confirmatæ Phthisis, ipsiusque Marasmi symptomata deposuerit. Deponit enim superiori §.98. De quotidiana puris excretione deque summa virium dejectione post vomitum = §. 101. De ardore circa tonsillas a putredinis acrimonia excitato; §. 103. De vehementi tussi in excreando pure: 105. De lenta febri cum exacerbatione in vomicarum suppuratione; S. 109. de communi contagionis metu; post moram vero in Amitæ domo S. 114. de continua tussi; S.115.de quotidiana puris excretione; §. 116. de inedia cibique fastidio ; §. 117. de incitamento ad vomitum; §. 119. de omnimoda virium prostratione ; §.120. de perpetuo decubitu in lectulo in ultimo morbi stadio ; §. 122. de ingenti pectoris laterisque dolore; §. 128.de aphthis sive gutturis ulceribus; §. 130. de perfecta tabe extremaque corporis consumptione sive Marasmo.

138 Dixerit P. Michael a Palma cit. Animad. §. 20. = Avendolo andato trè volte a visitare . . . . queste visite furono brevissime per timore d'Inferzione ; haud tamen multa mora , multoque tempore opus est ad videndum Cadaver Sceleti effigiem præseferens, pallidamque mortis larvam purem ex ore cum tussi excernentem; uti ex Aretæo animadvertit Sennertus Pract. lib. 2. part. 2. cap. 12. ibi = Si quis , vel plebejus, hominem viderit pallentem, imbecillem tussientem, macie confectum , hunc veraPtohoe laborare pronunciat . Hec vero omnia consumatæ Phthsis symptomata videre Testis optime potuit; utpote qui suas illas, quantumvis breves, visitationes ad extremos usque morbi dies protraxit; cen clare ex ejus verbis patet; Sum. pag. 41. S. 176. = Avendolo andato trè volte a visitare LO TROVAICO. ME SCHELTRO SENZA FORZE, E CACCIANDO QUAN-TITA DI MATERIA sanguinosa, e puzzolente . . . . non essendovi stato medicamento che li avesse potuto giovare in menoma cosa . E SOLAMENTE GLI ERA RESTATO L'USO DEL LAT-TE per mantenersi un altro poco tempo in vita, stando io colli altri miei Religiosi attendendo di breve la morte. Constat vero nonvisi in ultimo morbi stadio a pharmacis, utpote frustaneis, fuisse omnino cessatum, ac tunc præsertim lactis usum ad brevem tolerandam vitam protractum, cum æger jam a Medicis fuerat conclamatus Sum. pag. 26. §. 69. = Potuit ergo oculatus deponere in superiori §. 101. de ardore circa tonsillas, quem in excreando pure ægrotus patiebatur; 5. 103 de tussi in ipso purc excernendo ; 5. 109 de universali contagionis metu; §. 115. de continuata puris excretione in postremo morbi stadio ; §. 116. de inedia cibique fastidio ; §. 117. de incitamento ad vemitum ; §, 119. de omnimoda virium prostratione ; §. 121. de ægroti vigiliis; §. 122. de pungenti sterni laterisque dolore; 1. 130. de tabe perfectoque Marasmo.

139 Discrit P. Seraphinus a Palma cit. Animad. § 20., quod e obligato come Superiore lo visitai una volta, trattai immediatamente licențiarmi e rationem tamen addidit, qua sategit cito discedere, quia scilicet: in vederlo r estai fitor dime figurandomi di mirare un vero Cadavero, e trattai immediatamente licențiarmi per non vedere quellu gran quantită di materia guasta, e marciosa, che cocciava continuamente di bocca, e lo stuolo innumerabile di mosche, che

la trafiggevano a segno tale che domandatogli come si sentiva , mi rispose , son morto , datemi la benedizione , ed insinuate a qual-, che nostro Padre, che si facesse da quando in quando vedere per , assistermi , Quantavis vero Testis afficeretur nausea . haud tamen potuit, quin ad ei addendum animum, ac satis longum habendum colloquium tantisper cunctaretur Sum. pag. 45. \$.212.ad 215. Ceterum sive citius, sive serius ab ægroto discesserit, confirmatæ iam deploratæque Phthisis symptomata viderat, & quia viderat animus ipsi defecerat, seque expedire satagebat. Quamobrem in sapecit. parte prima inter symptomata, non modo ipse deposuit de vomicarum eruptione inter tussiendum 6. 103. = sed etiam de continuata copiosaque puris excretione in ultimo morbi stadio §. 115. = De crurum ædemate 6. 116. = De tabe tandem perfectoque Marasmo 6.130.

140 Sed jam vestra videor patientia abuti, Sapientissimi Judices, qui probe nostis in hisce dicendis Causis hand opus esse, ut singuli Testes singula morbi symptomata parrent, sed ut singula symptomata per Testes contestes probentur. Id vero jam in prima orationis parte quanta potuimus diligentia præstitimus , ut nullum omnino symptoma sit, quod singularem Testem exhibeat . Nihil ergo refert si P.Bonaventura a Sarno cit. §. 20. Animad, numquam ægrotum penes Amitam contagionis metu visitaverit . Sunt enim alii numero plures, præter Sanatum binosque Medicos, qui de hoc ultimo stadio oculati deponunt, ille vero de primo cum ceteris -

141 Nondum tamen de hisce Testibus Animadversioni satis; utpote quæ cit. 6. 20. audiens a P. Clemente a Palma, quod Consodales ægrotum spesso lo visitavano, licet duo ex illis eum visitaverint qualche volta, alter trè volte, alter tandem una volta, concludit, aut illum exagerasse, vel ex eius ore inconsiderate excidisse dictionem spesso; aut in hac re si non sublestæ fidei, ad minus oscitantiæ arguendi sunt Postulatores, qui cum haberent, & in Testes inducere possent Consodales , qui frequenter P. Franciscum visitatum iverant , selegerunt potius alios, qui vel semel, vel ter, vel raro, vel numquam

ad eum venerunt ,

142 Principio monendum duco adverbium spesso = assidue = non ita rigide sumendum, ut millum moderamen in communi sermone admittat, proptereaque illud usurpare quis nequeat ad significandam actionem aliquam non semel, sed qualche volta, multoque magis trè volte repetitam, uti ad rem observat doctus Fagnanus Cap. Significatum 11, de Præbend. ibi = Nota hoc verbum = Assidue = non esse amare intelligendum, sed civiliter, & cum aliquo temperamento & moderamine . Præterea si Animadversio animum oculorque convertisset ad superius relata verba P. Andreæ a Palma deponentis , quod = MOLTE VOLTE viddi l'Ammalato &c. nella casa della sua Zia haud adverbium spesso a P. Clemente usurpatum exageratione notasset; dictiones enim spesso, & molte volte idem sonant . Sed ceteris prætermissis, inconsiderate equidem P. Clementi excidisse affirmarem adverbium qualche volta pro alio spesso, si illud usurpasset de singulis Consodalibus , qui ægrotum visitatum adibant. Non autem is de uno alterove illorum ait, quod spesso ægrum adiisset, sed de omnibus, dum pluraliter loquens ait = intesi da COLORO, che spesso lo visitavano. Si ergo adverbium juxta Gramaticos proximo substantivo refertur, aperte patet recta locutione dictionem illam spesso a non singulis Consodalibus a sed omnibus coloro a che lo visitavano adeo esse referendam , ut si minus recte usurpatam coutendas de singulis iis , qui qualche volta , vel tre volte agrotum visitatum ivere, recta certe sintaxi usurpari non dicam possit, sed omnino debeat tum de illo , qui ægrotum vinvisit molte volte . tum etiam de omnibus aliis ; quia collective , alternæque singulorum visitationes simul juncte frequentiam ad regrotum efficient . Itaque hand opus habemus alies effingere possibiles Testes, dui eum frequenter visitaverint, ac religiosissimos ideo Postulatores si non sublestæ fidei , oscitantiæ saltem incusare qui fictos hos Testes non induxere ; illos inquam Postulatores , qui adeo religiosi fuere , ut ipsum quoque induxerint P. Bonaventuram a Sarno, licet, ut Animadversio monet , munquam ægrotum penes Amitam visitatum adierit. Hi profecto quos habemus, hi suut qui spesso lo visitavano, quin alies affingamus, quos ex actis fuisse non constat, contra ipsius doctissimi Animadversoris mentem , qui protestatur &. 21. Nec mihi est animus fingendi quod ex actis non constat.

143 Audienda guidem fuisset , inquit Animadversio 6. 21. = Isabella Giordano P. Francisci Amita, sed protinus addit, quod nequivit induci, quia tempore Inquisitionis jam ab anno decesserat. Cum ergo in Postulatorum potestate non sit mortuos ad vitam revocare, inutile est modo inquirere, quid ipsa superstite, agi debuisset. Ad suspiciones inde confugiens subdit : Sed forte non deerant alii qui domum frequentarant, ac agrotanti assisterant &c. nobis vero calamun ipse præripiens respondit z Dices Isabellam Giordano solam fuisse, que agrotanti suam præstitit assistentiam, ac sueto candore concludit : Fac ita sit, nec mihi est animus fingendi quod ex Actis non constat .

144 Neque tamen ex possibilium aliorum Testium defectu aliquod vel minimum probationibus incommodum venit. Quanam amabo in Causa Octo, vel septem Testes satis esse non possunt? Etsi enim P.Bonaventuram a Sarno nonnisi de iis, quæ ægroto in Cœnobio evenere oculatum esse contendas, alii tamen Quatuor Consodales, de quibus hactenus disseruimus, sunt oculati, tum de ils, quæ in Cœnobio, tum de iis, quæ in Amitæ domo usque ad mirabilem rerum immutationem ægroto acciderunt ; quemadmodum ex eorum scientiæ causa, quam in prima parte consulto corum dictis præmisimus, aperte patet. His si addas Sanatum, binosque Medicos, de ipso postremo

morbi stadio sentem oculatos Testes habebis .

145 At hic objicis alterum ex Medicis D. Carolum Rainone esse seponendum . Cur ? quia (Animadv. 6. 22.) quum non esset ordinarius Cura Medicus raro admodum se præstabat ægrotanti , & forte impedito tantummodo altero Medico Vincentio de Aquila hujus agebat vices. Ne fingas queso quod ex Actis non constat : imo vero ne fingas contra id, quod ex Actis luculentissime constat. Constat porro D. Carolum Rainone, etsi haud Medicum ordinarium Coenobii Minorum Reformatorum Palmæ, ejusdem tamen Cœnobii servitio fuisse addictum , ut ipse narrat : Sum. pag. 32. init. Essere io Medico estraordinario del suddetto Convento : Et Medicus de Aquila Sum. pag. 24. 9. 50. = Nel Convento di S. Gennaro &c. dove io allora era Medico Ordinario DI UNITA coll' altro Medico estraordinario D. Carlo Rainone . Quamobrem constat ipsum non alterius Medici I 2

gessisse vices , sed una simul cum illo ægrotanti a curatione falsse ; AMBO enim hi Medici ab ægroto fuerunt acciti cum primum vomica erupnit, ut Sanatus narrat Sum. p. 18.5. 4. = Mandai a chiamare il nostro Medico ordinario del Convento D. Vincemo d'Aquila , e D. Carlo Rainone estraordinario, I QUALI esaminando l'avvenuto GIUDICARONO, che detto sangue marcioso nasceva da rotture di vomiche &c. = Idque confirmant tum Medicus de Aquila Summ. pag. 24, post §, 53. & pag. 25. §, 57. , tum ipse Medicus Rainone pag. 31. §, 104. & pag. 32. §, 112. AMBO hi Medici pharmaca ægroto in toto morbi decursu præscripsere : Sum. pag. 19.post §. 10. = I Medici sopradetti mi applicarono i rimedi & c. & ipsi ambo cohærent Medici Sum. pag. 25. post §. 62. & pag. 32. §. 112. AMBO hi Medici incorptam jam in Coenobio ægroti curationem, in ejus quoque Ami. tre domo prosecuti fuere ; Sum. pag. 19. 6. 13. : Mi ritirai in detta casa lontana quasi un miglio dal nostro Convento &c. Frattanto continuarono i MEDICI Professori RAINONE, e D'AQUILA l'incominciata mia cura, e vi AGCIUNSERO anche altri rimedi = quod ipsi contestantur. Medicinæ Professores Sum. pag. 26. §.65. pag. 33. §. 115. AMBO hi Medici morbi symptomata quotidie acerbiora intuentes factum jam ulcus in pulmone pronunciarunt ; Sum. pag. 19. §. 14. = I cennati MEDICI CIUDICARONO, che la piaga fatta nel polmone era degenerata in ulcere , e perciò mi assicurarono , ch' era caduto in una vera Tisi confermata; idque ambo ipsi Medici repetunt Sum. pag. 26. \$. 67. & pag. 31. \$. 106. & seq. AMBO hi Medici crurum ædema inspexere, quod incunte Augusto supervenit ægroto; proptereaque omnem pharmacorum usum tamquam inutilem desernere; Sum. pag. 20. = Quando poi osservarono i PREDETTI PRO-FESSORI un edema spaventevole nelle mie gambe , per cui si gonfiarono sin' oltre il ginocchio &c. allora vieppiit si CONFERMARO-NO della Tisi, in cui ero caduto, perciò giudicando ESSI incurabile il mio male, ne poter aver più ajuto alcuno dai medicamenti li SOSPESERO tutti come inutili Sc. atque occinunt iidem Medici Sun. pag. 26. §. 69. & pag. 32. §. 108. AMBO hi Medici ægrotum jam perfecto Marasmo correptum pronunciarunt ; proptereaque exeunte Augusto sacris extremis muniri jusserunt Sum. pag. 21.5.33. Summ. pag. 28. §. 81. & pag. 33. §. 116. atque ipsa Animadversio fatetur S. 40. = ibi = Prope firem mensis Augusti MEDICI &c. prudenter JUBENT, ut Sacramenta ei ministrentur = AMBO denique hi Medici a morbi initio ad extremum us que medicinam fecere; uti sancte deponit Sanatus Sum. pag. 23. 6. 45. & Medicus de Aquila pag. 30. \$. 94. Quo fit ut hec præclarissima Gausa singulari fere duorum Medicorum testimonii exemplo nulli omnino alize anteferatur, eique paucæ putentur pares .

146 Quamquam vero id ex actis luoe meridiana clarius effulgeat, Animadversio tamen cit. §. 22. ideo sibi suadet Melicium Rainone curantis dumtaxat Medici, forte impediti, supplevisse vices, quia quoad postremum morbi statum, restitutamque valetudinem Erc, de auditu est. Evurum multis an paucis ante diebus eum visitaverit, penitus ignoramus. Itane? Quonam argumento probas illum esse auritum quoad postremum morbi statum? Si ex illius recitatis verbis, quibus ait, quod audierat a Medico de Aquila = ch' erano sopragiunti al suddetto P. Francesco profusi sudori, id profecto dumtaxat pro-

probat esse auxitum de uno hocce symptomate , quod evenit nocte Miraculum præcedenti. Si hoc unum symptoma postremi morbi statum appelles, equidem fateor eum esse auritum. At morbi status non ab uno dumtaxat symptomate pendet a sed ab univocis signis, quæ in cortun augmento ægrotum de vita periclitantem exhibent; uti pre cæteris docet cum Hippocrate Zacchias quæst. Med.

Leg. lib. 4. pag. 1. quæst. 8. num. 6.
147 Ita porro Medicus Rainone longe ante sudores ægrotum conclamare potuit al riferir d'Ippocrate VERO TISICO Sum. pag. 51. 6. 107. ex univocis Phthiseos signis a morbi initio usque ad ejus incrementum . extremunque statum a se visis; ceu legere est in prima nostrae orationis parte, in qua symptomata exposuimus, tum a ceteris Testibus , tum præsertim ab ipso Medico Rainone probata . Potuit scilicet consumatam pulmonalem phthisim agnoscere ex visis prægressis intermittentibus febribus . qu. ex visa primum in vomicarum eruptione. cruenta , crocea , foetidaque sanie per tussim evomita super. 6. 04. & os. z ex visis post ipsam evomitionem lethalibus deliquiis, quibus æger corripiebatur 6. 98. = Ex visa quotidiana, copiosaque puris excretione inter utramque vomicarum eruptionem numquam intermissa &. oo. = ex viso ardore circa tonsillas ab excreti ichorosi puris acrimonia 5. 101. = Ex visa ferali , continuaque tussi 5. 103. & 114. = Ex visa febri lenta , & continua §. 105. = Ex viso pharmacorum spretu . corumque inutilitate 6. 106. = Ex visa symptomatum omnium majore in dies increbrescentia & III. = Ex visa perenni puris ejectione progrediente tempore ob factum in pulmone ulcus numquam imminuta \$.115. = Ex viso crurum sedemate ultimo carattere &c. prossimo alla morte f. 126. = Ex visa omnimoda pharmacorum inutilitate . quæ cum socio in postremo morbi statu prorsus reliquit 6. 127. = Ex visa denique totius corporis contabescentia , perfectoque Marasmo 6. 130. = .

148 Itaque, licet postremis nocturnis sudoribus præsens ipse non fuerit, quos Sanatus, alterque Medicus probant, præsens tamen vidit cetera pathognomonica confirmatæ Phthlsis, atque Marasmi symptomata ad extremum usque morbi statum protracta; ac licet mavis ipsum visitatum non adiisse ægrotum quotidie ac bis in die, ut alter Cura Medicus, sat tamen superque ei fuit adiisse di tempo in tempo, scilicet bis, terque per hebdomadam, ut morbi indolem,

pertinaciam, incrementum, ac fatalem exitum nosceret.

149 Neque doleas, quod ignores utrum multis, an paucis ante diebus eum visitaverit, ante miram scilicet & repentinam sanationem . Id enim ex eius verbis facili negocio assequeris. Certum namque est præsentem suam medicam operam impendisse ægroto, cum ei fatale crurum redema ad ceteras miserias accessit = si dichiaro da me esser vero Tisico, giacché quanti rimedj se li fossero presentati furono spreggati da a considerevole malore. A tal uopo adunque VEDEN-DOSI comparire EDEMA Al PIEDI, si stabili come ULTIMO CARATTERE, esser PROSSIMO ALLA MORTE, e fuori di ogni speranza; sunt ejus verba Summ. pag. 31. in fin. & seq. Cum vero hoc crurum supervenit ædema, tunc ab omnibus pharmacis eousque in irritum usis fuit omnino cessatum, ceu deponit alter Medicus Summ. pag. 26. S. 69. = Ma quando viddi io poi, ED IL MIO SOCIO RAINONE comparire nelle gambe del Paziente un edeno STIMAMMO più prescrivergli altri medicamenti, come inutili Ec. onde come disperato di salute lo lasciammo a sua discrezione. Id auteu accidit paucis ante sanationem diebus, uti profitetur ideun Medicus Rainone Summ. paz., 32. §. 112. ibi = dalla rottura poi delle vomiche sino all' ULTIMI GIORNI DELLA SUA MALATTIA gli furono somministrati li rimedi quusi in continuazione, quali poi furono interdetti giunto che fu nel CONCLAMATO STATO di sua vita. Si ergo Medicus Rainone vidit crurum edema; si tunc, conclamato ægroto, a pharmacis cessatum fuit; si id accidit = all' ultimi giorni della malattia = geometrica demonstratione clarius ex actis pater, quol Animadversio a nobis sciscitabatur, e cundem Medicum Rainone, non multis, sed paucis ante diebus ægrotum visitasse.

Præsens vero non aditierit hie Medicus eo in instanti, quo repentina sanatio evenit, quid jacturæ, quidve incommodi probationibus accidit? Numquid duo Miraculi extrema tisdemmet Testibus probanda sunt? Si non adfuit ille, adfuit alter Medicus, adfuit? Andreas a Palma, contestatur Sanatus; him per TRES TESTES instantaneitatis probatio coaleseit; instantaneitatis, inquam, phisicæ; moralem enim ceteri omnes Testes probati, qui in crastinum, ved altera die Sanatum obviam sibi venientem obstupescentes inspexe-

re; ut in Summ. passim .

Pre sua tandem doctrina clarissimus Gensor non ita sollicitum se profitetur (Animad. §. 24.) de investiganda ratione, qua nemo ex illis selebrioribus Medicæ facultætis Professoribus, quos ægrotus Neapoli consulerat in Nucerino Processu fuerit rogatus. Id enim factum facile intellexit, quia accidie longe anuequam rerum mutatio fieret; idcirco Neapolitani Medici testari poterant de periculo tantum, in quo versabatur, dum is coram ipsis stetit; sed non item de statu sanationi proximo, cujus præcipue in judicando habenda ratio est. Ita sane. Juris enim ratio non patitur, ut testimonia quis sibi comparet minime profutura Leg. Si alius fl. quod vi, aut clam = Focca disput, jur. 129, num. 14 & seq. z.

152 A Probationibus expeditus morbi vindicias aggredior. Ita de hac re censuras exorditur suas ornatissimus Animadersor §, 25. = Phthisis Pulmonalis cum confirmato Marasmo Miraculi subjectum constituit. Hoc ARDUUM ESSE multumque curatu difficile, § forte ETIAM IMPOSSIBILE non difficer. Utrum vero hujusce indolis morbum nostra exhibeat historia, js pro munere inquirit. Ad id tria veluti in capita orationem dividit. Inquirit I. An morbus, quo affectus fuit P. Franciscus ab Octajano fuerit Phthisis, an Vonica Pulmonalis. II. An, si Phthisis, prevenerit ad Marasmum. III. An, sive Phthisis, sive Vomica, quae tumen ad Marasmum non pervenisset, Sanatio eitra Miraculum uno artis ac naturae beneficio effici potterit? Prestitutam methodum sequor.

3.53 Ac primo quidem definientem audio egregiam Animadversionem §.25, morbum, qui nostra excitat studia, Phithisim Tubercularem, eique multum hoc nomine debeo. Quin enim mitiorem, longe graviorem morbum declarat. Et re quidem vera, leviorem ne morbum appellabimus tubercularem phithisim, in qua prins quam ulcus incipiat, læditur respiratio, sanguinis comminutio, circulatio? in qua mors accersiri potest quin ulcus efficiatur? Testem hujusce rei

ipsam Animadversionem appello , que §. 29. vomicam afferre docet nonnumquam interitum subitaneum . Aut ergo duplicem morbum in taberculari Phthisi a docto Censore habemus, Tubercula scilicet cum simplici Phthisi complicata ; aut certe graviorem phthisim eamque evidentissime pulmonalem tubercularis Phthisis ostendit . Tubercula enim idem sunt, ac Pulmonum substantia simul agglutinata; ideo si in ipsa ulcus aperiatur, tanto gravior fiet in pulmone læsio, quanto plures simul vessiculæ in uno tuberculo erodentur. Hinc Medici pulmonalem Phthisim in tuberculis vel duris scirrhosisque, vel ulceratis constituunt. Testatur quippe Cl. Stahlius in dissert. de Phthisi cap. II. invenisse in pulmone juvenis viginti annorum octo nodos scirrhosos, quorum consistentia erat ita tenax, & firma, ut nude dissolvi, & absque corruptione in ulcus, cum vessicularum, quas æque atque vasa, S tubulos involvebat, integritate discuti impossibile fuisse appareret; Willisius item quotquot Phthisi defunctos in Anglia ipse dissecuit, omnes hoc Phthiseos genere laborasse deprehendit . Narrat enim in eis invenisse Pulmones ab ulcere quovis immunes, sed tuberculis, aut lapidibus , aut materia sabulosa per totum consitos = Pharmac. ration. lib. 2. sect. 1. cap. 6. quibus adhærent Benedictus Tabid. Theat. pag. 110. & Swietenus ad Aphor. 1205. S. Quandoque.

154 Et ipse Cl. Mortonus, cujus doctrinam recentiores Medici sequuntur, in hujusmodi tuberculis Pulmonalis Phthisis naturam constituit; & qua ratione in pulmone generentur ex ejus sententia jam a nobis in prima parte 6. 92. fuse relata abunde constat, ubi etiam addit . quod = Tuberculum progressu temporis everso hoc modo naturalis partis tono serius, vel citius pro genio lymphæ, seu inclusi humoris, & sanguinis, a quo secernitur, inflammari, & in Apostema converti solet ; quæ quidem EST TOTA continens CAU-SA PHTISEOS PULMONALIS . Idem quoque docet , ut ceteros mittam, præstantissimus Swietenus ad Aphor, 1205. S. Quandoque, ibi = Interim certum est , quod ab his (tuberculis) PULMONIS UI.CUS sæpe oriatur , ut ipse vidi , & semper fere IMMEDICABI-LIS PHTHISIS: & ad Aphor. 1206. 6. Sed = ibi = Sed simul etiam ex hac observatione constat tubercula talia, licet in origine dura fuerint, & gyponea quasi materia repleta, successu temporis tamen suppurari, atque sic PHTHISIM CUM ULCERE PULMONIS producere, adeoque merito inter PHTHISIS PULMONALIS PRO-PRIE DICTÆ causas numerari .

155 A tuberculis per intermittentes febres sensim ortis in pulmone P.Francisci ab Otrajano morbum duxisse originem adeo manifelar ree et , tu tipsa eam probet Animadversio a §, 27. ad 31. Si'autem Philisis Tubercularis fuit, ergo ex allatis Medicorum sententiis necessario Philisis Pulmonalis. Verum hic solertissima Animadversio Phthisim ipsam a sua tuberculorum origine, a qua tubercularem nuncupant, dividens, prorsusque confundens omnes in id doctrines nervos intendit, ut probet Tubercula, sive vomicas Naturas & artis ope sanari. Hine ex Willisio, Sennerto, atque Etmullero apud Halleu docet §, 20. quod si heterogenea materia OMNINO expuatur, si aptis inde remediis lecus ille capus, in quo pus subsidebat DETERGATUR, RESICCETUR, ET CONSOLIDETUR, quod partim natura, modo artis ope non raro perficitur, longus quandoque est

morbus, sed tandem bono omine cessat. Bene est. Sed si materia non omnino expuatur, si locus ille cavus a pure non detergatur, resiccetur, consolidetur, quid inde? Phthisis. Ipsum appello Willisium ab Animadversione laudatum, qui respondet (a) Phthisis interdum aliorum pectoris affectuum aut productum, aut consequens est . Pathemata ista tabifica imprimis sunt PULMONIS VOMICA: idque ideo fieri probat, quia tabifica vomicæ materies haud tota statim ejicitur (b) En ejus verba = In pulmonibus multæ hic illic vessiculæ in unum quasi lacum efformantur, intra quem materies tabifica copiosius aggesta, ibi (siquidem HAUD TOTA STATIM EJICITUR ) putrescit, proindeque & PULMONIS, cui insidet SUBSTANTIAM CORRUMPIT, & SANCUINI PERTRANSEUN-TI INQUINAMENTUM FUTRIDUM INSINUAT. Testem item appello Sennertum utpote & ipsum ab Animadversione laudatum, qui loco ex adv. cit. in prognos. ita concludit = Si vero pulmo non exacte sanetur, & cavitas in qua pus continebajur, non agglutine. tur , ulcus paulatim ingeneratur , & tandem fit PHTHISIS. Testem tandem appello Etmullerum ab Animadversione ex Hallen objectum, qui loco ex adv. cit. (c) ait = Phth isis a Vomica &c. Ubi tale pus non expurgatur, varie degenerat a propria natura in varias sordes, & sanies, & tunc supervenit ULCUS SORDIDUM quod dat PHTHISIM .

156 Hæc docta Animadversio præsentiit, additque propterea cit. §.29.in fin. quod=Hippocrates docet ægrumVomica affectum CONTABESCERE, & plerumque PERIRE = si non possit Vomica multo tempore rumpi, neque sponte, neque a medicamentis = Nam = si quam citissime maturuerit , & ruptum fuerit , & sursum vertatur pus , & TOTUM EXPUATUR, LOCUSQUE cavus subsidat, & RESIGCETUR prorsus sanus evadit .

157 Has vero conditiones omnes in nostro rerum themate adfuisse ex action Animadversio & 30 probare contendit. Ex eo enim quod periodice questa apertura o sia mutazi one di Vomiche succedeva ogni otto : o dieci giorni argui authumat, quod quam citissime maturatæ disrumperentur, ac simul ac nova generabantur tubercula & primis abstersis, maturescebant. Quisnam vero arbitratur cum primum vomica foris erupuit, eam quam citissime ab ipso ortu suo erupisse ac non potius antea diu latuisse ? Latet enim diu hoc vitium in ima mollique pulmonis parte, quin vix ullum ante eruptionem indicium proferat : quemadmodum cum Tulpio docet Bel linius de Morb. pect. verb. l'omica ibi = Latet hoc vitium inter init ia adeo clanculum ut vix ulla sui proferat indicia. Hinc Swietenns ad Aphor. 1205. de Phthisi Pulm. eventum narrans Senatorii Viri ex subito disrupta vomica defuncto scribit = Licet facile intelligeret æger inexpectatum illud pus NON HERI, AUT HODIE, sed DIU ANTE fuisse COLLECTUM, religiose tamen asserebat se nullas insidiantis vomicæ animadvertisse notas . In nostro autem eventu diu orti , sensimque aucti per septimestre spatium hujusce vitii indicium satis manifestum habemus ex ipsa Animadversione §. 27. ubi quod = Religio-SUS

<sup>(</sup>a) Villis Oper. de Phthisi Pulm. Scct. 1. cap. 6.

<sup>(</sup>a) cit. Villisius Sect. 1. cap. 6. 5. Quando c) Tom. 1. de Tabe, & Phibisi

sus Vir SEPTIMESTRI SPATIO febribus , ac Rheumaticis doloribus cum rigore in aggressu, sudoribus in remissione per intervalla afflictus fuit . . . Hujusmodi febres PRÆLUDIA forte FUERUNT CRAVIORIS MALI cuius MANIFESTATIO accidit die 9. Maii ejusdem anni 1787. Tunc enim VIOLENTA TUSSI correptus Franciscus expuit = una gran quantità di sangue marcioso, e putrefatto Sc. Docte quidem sapienterque . Nam hajusmodi febrium causa erant vapores putridi , latente in pulmone putrido fermento , cor per intervalla affligentes, juxta Sennertum Pract. Med. lib.2. cap.17 de Febr. ibi = Febrium intermittentium causa sunt vapores putridi non continuo, sed PER INTERVALLA quædam & periodos cor affligentes. Hinc intermittentes illæ febres a latente. & inexhausta insecuturæ Phthiseos minera pendebant; ceu docet Mortonus in sua Pluhisiologia lib. 3. init, ubi fit ut massa sanguinea a fermento praternaturali præcedenti ita alteretur, at in illa LATÉAT inexhau-sta insecuture PHTHISEOS MINERA, quæ quidem sensim sese in lucem PRODIT , PER TUSSIM scilicet , atque alia usitata signa , donec tandem misellus æger funestis hujus morbi symptomatis undequaque circumseptus fataliter cogatur succumbere . Quamobrem doctus hic Medicus profitetur cap. 12. pag. 127. Me phthin a nulla alia febre frequentius, quam ab intermittente originem suam duxisse observasse; idque ideo evenire ait, quia hæc febris sæpenumero etiam fugata revertitur , arque inde fit , quodab ho putrido calore LONGO JAM TEMPORE INVALESCENTE calor tandem heeticus , & continuus in spiritus , & partes solidas superinducatur .

158 Verum non in ipsa externa eruptione, sed diu aute illam, vomicas in ægroti pulmone ottas docent, tum relata antecedentia symptomata, tum etiam concomitantia, ac subsequentia.

150 Ad concomitantia symptomata quod attinet, primum occurit Febris. Intermittentes enim prægressæ febres progrediente tempore quotidiana typum assumpserant, quæ suppuratis tuberculis ante ipsam eruptionem exacerbationem præseferebat; Sopra questi incommodi il maggiore si fu una febre LENTA,E CONTINUA, che periodicamente ritornava ogni giorno al povero Paziente e questa SI AVAN-ZAVA, come dovevasi NEL TEMPO DELL APERTURA DELLE VO. MICHE, nè lo lasciò mai; verba sunt Medici Curæ, alterius Medici, Sanati , aliorumque Testium in parte 1. super. § 105. Recte itaque Bellinius loc. prox. cit. a febri distinguit blandam recentemque vomicam a maligna, & inveterata, docens in illa non prius adesse febrim, sed post eruptionem sequi , si totum pus non evacuetur ; in hac vero febrim ipsam comitari eruptionem, quia jam sanguis a corruptis humoribus temporis progressu vitiatus est . = Videtur tamen , sunt ejusdem Bellinii verba, fieri posse, ut sanguis prius sit vitiatus, nempe permixtus humoribus crassis, viscidis, corruptis, ac tantum non pus dicendi , qui per pulmonem fluentes sensim agglutinentur vasis , quosque, vel eorum aliquot infarciant, vel ex iis exudent in folliculos , & interstitia in quibus sensim cumulentur &c. In hoc tamen easu FEBRIS ETIAM SUB INITIUM VOMICÆ, & quidem lenta adesse poterit. Hanc vero lentam febrim exacerbationem sumere a turberculorum suppuratione jam cum Swieteno probavimus in sup. \$. 104.

160 Quid preteres illa puris quantitas in prima evomitione rejecta? = Alli 9. di Maggio 6 c. mi viddi assalito du una tosse umorale sì forte, che mi fece cucciare tunta copia di linfa acquosa che allagai il suolo della mia cella &c. Dopo sei ore di detta tosse continua cacciai per la hocca una GRAN QUANTITA' di sangue marcioso, e putrefatto, ed in seguito una materia linfatica, e guasta; ait Samatus cum Medicis ceterisque Testibus in sup. §. 94. = Quid item copiosa illa ejusdem puris quantitas in'sequentibus periodicis vomicarum eruptionibus? In his quippe era PIU' COPIOSO LO SPUR-CO del sangue, e delle marcie degli altri giorni a tal che era CO-SI' COPIOSA la materia sanguinosa, e puzzolente, che usciva all' apertura di dette vomiche, che i Professori dicevano, ch' essa Al-LACAVA LA SOSTANZA DEL MIO POLMONE, onde addiveniva come UN SACCO DI MARCIA; repetit ipse Sanatus cum Medicis Testibusque in sup. §. 95. = Quid, inquam, sibi vult tanta saniei quantitae nisi inveteratam Vomicam, ac longe ante eruptionem natam? Ecquis enim sibi suadet cito ortam, citoque ruptam tam ingentem pulmonalis substantize vomicam? Haud certe id sibi suadet Swietenus qui ad Aphor. 1207. S. Antea; docet, quod Uhi Vomica satis CITO rumpitur, NON potait INCENTEM puris CO-PIAM continere; ac rationem exponit Sennertus Oper. lib. part. 274. cap. 19. quia scilicet = Natura numquam est otiosa, ea materiam purulentam, quamdiu in corpore hæret MACIS MACISOUE elaborare nititur .

161 Quid sibi volunt diuturna illa animi deliquia, viriumque ejectiones, quibus in ipea vomicarum eruptione miser afficiebatur ægrotus ? Ne cessava lo spurgo continuo sanguigno , e marcioso , dopo del quale io mi sentivo caduto in una DEBOLEZZA, E SPOSSAMENTO SP GENERALE PER LO SPAZIO DI QUASI UN QUARTO D' ORA, che non poteva colla lingua esprimere i pensieri della mia mente, perche pensava colla mente, ma colla lingua non poteva dire ciò che voleva, nemmeno di dire datemi un sorso d'acqua, ma doveva con segni indicare quel che voleva, ait ipse Sanatus cum ceteris oculatis Testibus relatis in cit, prima parte \$.98. Quid amabo hæc deliquia, nisi puris colluviem hand per ejectiones evacuatam, sed per totum insigne pulmonis spatium adhuc extensam ponebant in propatulo? Ita porro docet Bellinius in cit. Op. de Morb, pect, verb. Vomica ibi = Si materies intra pulmonem collecta sit EX-TENSA per insigne pulmonum spatium, ita ut PLURIMA VAS-GULA sanguinis COMPRIMAT, sanguis perfecte solvi non poterit , unde æger sensim ANIMA DEFICERE videbitur .

161 Quid perversa illa puris qualitas acris, scilicet, graveolens, varicolor, alba, cineticea, crocea, cruentaque sanies, quae ex cruc, ptis vomicis per afficiti egroti os abunde manabat? Detto sangue marcioso nasceva da rotture di vomiche, che si generavano nel mio polmone, attesochè costantemente avveniva, che nell'atto della detta espettoraçione prima usciva un sangue vivo dal petto, e poi seguina la MATERIA BIANCA, CIALLASTRA, BRUNA, SANCUINOSA, E PUZZOLENTE, chi era la vera materia, che si vedeva uscire cosà abbondante, e chena ce, verba sunt, tum Sanati, tum Medicorum, tum ceterorum Testium a nobis jam allata in par. 1. §, 95. = Pessima porro hec puris qualitas a vomicis, excre

creta non vomicam subito a sui ortu exterius ruptam, sed jamdiu generatam, atque adultam, pusque diu in pulmone acescus, atque stagnatum ostendit; quod quidem in recenti vomica haud unquam evenire posse docet Boerravius Aphor. 1207. ubi = Phthisis, in qua SUBITO rumpitur vomica exputur PUS ALBUM, COCTUM, ACQUALE, facile RESPON DENS COPIA ulceri sine sit, cum appetitu, digestione, secretione, EXCRETIONE BONA, DIFFICULTER quidem, tamen SANARI POTEST = ibique Swietenus =

163 Quid puris fætor a Testibus superius commemoratus: materia &c., purçolente, nisi vetustes Vomicæ ejusque puris post diaturoam in pulmone moram corrupti signum: ? Justa Corter in Aphor. 44, \$1.1. & Swieten. ad Aphor. 1103. = ibi = Fætor autem PESSIMUM SIGNUM dat, & MACNÆ JAM PUTREDINIS indicium est &c. Si pus in thorace contentum malas omnino dotes habuerit &c. PHTHISIS IMMEDICABILIS &c. CERTO MORTEM INDUCENS.

164 Quid icorosa illa puris acrimonia, quæ ægrori tonsillas post eruptiones sæviter urebat? Marcia &c. che essendo troppo densa, e di natura sì ACRE, e MORDACE faceva sentire al povero Pagiente UN FUOCO NELLA COLA NELL'ATTO DI GACCIARLA, e seguitando a farlo così brugiare per qualche tempo; deponit cum Sanato Medicus Curze, alter Medicus, ceterique in sup. S. 101. Tanta hæc tamque pessima puris acrimonia non recentem indicat vomicam, subitoque ruptam, in qua ex Boerravio est pus bonum, sed inveteratam, diuque in pulmone latentem; juxta Swietenum ad Aprior. 1200. S. Vomica , ubi docet = a pure in abscessu DIU RE-TENTO pus ACRE FIERI, putrescere, vicina consumere, erodere . Si jam illi effectus puris retenti , & accumulati considerentur in Pulmone obtinere, facile patet quanta inde metuenda sint mala. Qua de re Cl. Mortonus hoc tonsillarum ardoris signum inter consunate Phthisis symptomata recenset, in qua jam pus din in Pulmone stagnatus acredinem induit, ejusque effluvia exhalancia gutturis isthmo impinguntur; cen ex ipso documnus in par.1. §.128.

turis timmo impinguntur; cen et pio documins in pari. 5, 120.

Quid denium (in symptomatibus vomicarum eruptionem subsequentibus finem imponam) quid, inquam, perpetius ille inter alternas vomicarum eruptiones, sexto tantum, vel octavo die fieri solitas, perennis, & quotidiarus puris effuxus, jugisque excretio? de qua Sanatus, bini Medici, ceterique Testes ex Actis allatin par. 1, §, 99. ubi Sanatus ait = In ogni giorno metodicamente cacciava pes-la bocca tanta marcia, e sangue, che giungeva al peso di libre quattro in circa, ii che ERA SEGNO evidente della GRAN QUANTITA DELLA MATERIA ACCOLTA NEL MIO POLMONE, e che usciva per la rottura delle Vomiche, poichè NON POTENDO LA NATURA SGRAVARSI TUTTA UNA VOLTA la mandava fuori giorno per giorno. I dem repetit Medicus de Aquila, qui etiam pronunciat, quod insigne hoc, & quotidianum puris effluxum era segno troppo chiaro, ed evidente della gran quantità di marcia, che usciva della rottura delle Vomiche, della quale NON POTENDOSI SGRAVAR LA NATURATTTA UNA VOLTA nel rompersi le dette Vomiche, la mandava fuori GIORNO PER GIORNO. Occinit denique alter Medicus Rainone dum ait?Per la continuazione di dette rotture non tutto porte de la continuacione di dette rotture non tutto porte de la continuacione di dette rotture non tutto porte della quale Non porte della continuacione di dette rotture non tutto porte della quale su per la continuacione di dette rotture non tutto porte della quale su per la continuacione di dette rotture non tutto porte della quale su per la continuacione di dette rotture non tutto porte della quale su per la continuacione di dette rotture non tutto porte della quale su per la continuacione di dette rotture non tutto porte della quale su per la continuacione di dette rotture non tutto porte della quale su per la continuacione di dette rotture non tutto porte della quale su per la continuacione di dette rotture non tutto porte della quale su per la continuacione di dette rotture non tutto porte della quale su per la continuacione di dette rotture non tu

16.

tendosi espettorare PIOMBANDO BUONA PARTE NELLA PARTE LINTERNA DE POLMONI, ini unita a quella, che usciva dal·
la PIAGA APERTA, formavano l'espettorazione al peso di quattro libre circa OGNI GIORNO di vera marcia : Hippocrate quidem hanc de Tuberculia etiannsi quam citissime ruptis sententiam tulit apud Swieten. Aphor. 1205. : Si quam citissime ruptum
fuerii, maturuerii, ac repurgatum fuerii, neque tamen penitus
resiccari possit, sed ipsum tuberculum ex se PUS EFFUNDAT,
perniciosum est illud, 6 ca capite, 6 ca reliquo corpore pituita ad
tuberculum defluens putrescit, 6º PUS gignitur, ac EXPUITUR,
QUO CORRUPTUS PERIT. Peric autem ex ventris profiusio;
quod quidem nostro ægroto ad extremum accessit sup. 6, 125.

166 Hisce autem positis haud inficianur guod Animadversio parrat cit. \$. 30. heterogeneam materiem quotidie excretam patulam invenisse ad exitum viam; secus enim pectoris cavum inundasset, ac cordis motu intercepto subitam necem misero egrotanti intulisset . Illud vero aperte, fidenterque negamus per hanc puris excretionem abstersum knisse pulmonis ulcus, pus in ejusdem cystidibus collectum evacuatum, ipsaque proinde repurgata tubercula. Secus enim delenda esset a Phthiseos symptomatibus quotidiana puris excretio, quam tamen univocum, magisque certum esse phthisis symptoma, tum veteres, tum recentes omnes Medici docent . Nam sanies, & pus non sunt excrementa ulceris, sed ipsius ulceris producta, ut verbis utar Helmontii in Cap. Scabies , & Ulcera pag. 258. ibi = Sanies , & pus non sunt ulceris, aut partis excrementa, ut neque digestionis naturalis sed sunt PRODUCTA seminum , sive radicum ULCERIS &c. Dum in ulcere habitat proprius corruptor, qui cruorem alimentarium vitiat, antequam digeri sit aptus &c. SANIES ergo & PUS NON SUNT EXCREMENTA ULCERIS, sed PRODUCTA corruptoris; suntque CRUORIS IN NOXIAM MATERIAM DEPRAVATI INDI-CIA, SICNA, producta, effectus, sive fructus. Imo vero strenue firmiterque tuemur ex ipso quotidiano pure novum quotidie pus fuisse genitum; magisque quotidie Pulmonis viscum exulceratum; quia in Vomicarum eruptionibus non tutto potendosi espettorare, piombando buona parte NELLA PARTE INTERNA DE POLMONI ivi unita a quella che usciva dalla PIAGA APERTA, formava l'espettorazione, Morbifica siquidem materies, ut ait Willisius (sect. 1. oap.6. ) haud tota statim ejicitur . Si autem Tubercula abstersa aliquando fuissent, pusque evacuatum, purulenti sputi copia imminuta tandem fuisset, tandemque omnino cessata. Si mehercule id Animadversio nostro ægroto evenisse probat, Causa libenter cado; secus tamen evenit, quia non modo inter utramque vomicarum eruptiopem puris fluxus quotidic penseveravit, sed facto jam inde ulcere, absque ullo amplius eruptionis periodo, per plures menses ad extremun usque perennavit quotidiana illa ejectio di materia, e marcia chiara, bruna, verde, gialla, sanguinosa, e puzzolente.... senza però nuovi avcessi, e recessi come prima, perciò secondo le regole dell'arte si rileva, che l'evacuazione di detta marcia proveniva da UNA CRAN PIACA FATTA NELLA SOSTANZA POLMONALE ait Medicus de Aquila cum altero Medico , Sanato , cetorisque Testibus in part. 1. 6.15. = Perpetua hæc puris excretio, non quidem tubezeulorum prius, inde vero ulceris abstersionem, sed sinuosum po-

tiurs

tius pulmonis tilens, confirmatamque proinde Phrhisim apertiesime probat. Sentenția liece est prestantissimi bivieteoi, qui ad Aphor. 2205, de Pithisi Pul. 5. Quando; ubi tivue abstersum dici uleos docec cum PARVA COPIA SIUTI purulenti produ PER PAUCOS DIES TANTUM, ET BREVI MINUUNTUR HÆG SPUTA, CESSANTQUE INTEGRE postquam consolidatum est vulmas. Si vero surpuratio hece Diu MANEAT, Si sputorum copia augestur potius quotidie, tune non vest signam levis surpurationis, quae consolidatod vulneri inservit, sed potius DENOTAT ULGUS PULMONIS, QUOD MAGIS QUE PROSERPIT = 8. 1237, \$. Anteat, ita prosequitur 7 Postquam rupture tempore totum pus coacutum est, SENSIM, AC QUOTIDIE SPUTI PURULENTI COPIA MINUETUR, SI RES BENE CEDAT. E contra = Si major copia maserica purulentae exceat quam quae respondet ulceris aperti magnitudini, noverum Periti Chirurghi SINUSUM ULGUS esse, yel DECPERRES a vanisate HUMORES PERPETUO ad alcerosum locum AFFLUERE.

767 Sua ergo sponte rult exagerationis consura nostris Testibus impicta, quod testentur tantam fuisse puris quotidie exercit coplam, ut quatuor librarum pondus requaret = Animad. §. 30. Illud primum animadverto, quod Testes haud determinate assignant quatuor, librarum pondus, sed utuntur advetbio circa; ut ex ipsis verbis si Animadversione relatis = giungeva al peso di libre quattro INCIRCA = quod quidem adverbium non determinat, sed demonstrat tantum, ac modificationem infra assertami quantitatem admitit, juxta Menoch, de arbitr, lib.a. cap.57. Caesar, de Crossis dec.6, num.4, de Testibus = Re-

tam dec.344. num.10. cor. Gregor.XV.

168 Sed fac taxative Testes deposuisse excretum pus quatuor librarum pondus requasse quid mirum? Mirum hoc certe non fuit in Causa Asculana tune V.nune B.Bernardi ab Offida, in qua Nos ipsi in facto scribentes ex Actis demonstravimus per thoracis ulcus, cui Marasmus aupervenit , tantam puris copiam quotidie fluxisse, ut tam in matutina, quam in vespertina curatione quatuor librarum pondus æquaret (a) . Et sane quum laudatus Swietenus docuerit, quod si major copia materice purulente exeat , noverunt Periti Chirurghi, SINUOSUM UL CUS esse, vel degeneres a sanitate HUMORES PERPETUO ad ulcerosum locum AFFLUERE, quin exageratum dicas quatuor librarum pondus, fatearis oportet , qued sanies allagava la sostanza del Polmone, onde addiveniva come UN SACCO DI MARCIA; queinadmodum cum Curæ Médicis paulo superius innuimus. Nostri autem sensus cum ingenua Animadversione §.31. apprime congruent, quod hie agitur de Vomica; Vomica vero a Tuberculis distinguitur, Nam Tuberculum ita definitur a Riverio (cap.7.de Phihisi pag.267.) Est Tuberculum pulmonis TUMOR EXICUUS in quadam illius particula= E contra Vomica est plurimorum tuberculorum collectio, juxta Swietenum ad cit. Aphor. 1206. §. Vomica = ubi docet = a pure in abscesse diu retento &c. pus acre fieri , putrescere , vicing consumere , ero-dere &c. SI vel PLURA FUERINT TAMA TUBERCULA , que suppurantur, & satis vicina sibi mutuo, vel non satis cito rumpanta dum matura sint , poterunt sensim AUCTA COPIA PURIS IN MA-GNAM satis VOMICAM mutart. Quid ergo mirum si en tot tuber-

<sup>(</sup>a) Posit, sup. Mir. in Sum, pag, 3. 6.15. pag. 11. 6.91. pag. 15. 6.131.

culis, ex magna Vomica, ex un sacco di marcia quatuor librae puris exirent? Neque minorem puris copiam sibi suadet, qui ex superius allata Hippocratis sententia \$.165. noverit ab ipsis humoribus novum quotidie gigni pus , & ad pulmonis ulcus defluere , a capite scilicet', & reliquo corpore pituita ad tuberculum defluens putrescit . & pus gignitur, ac expuitur. Quod item observat Willisius sepe ab Animadversione landatus Sect. 1. cap. 4. de Phthisi &. Sin vero ibi = Tota massa sanguinea &c. ab indole sua benigna paulatim desciscens. & depravata, non modo SERUM SUPERFLUUM, sed & SUC-CUM NUTRITIUM, quem assimilare nequit, ex arteriis pneumonicis in ductus tracheales continue PROFUNDIT; adeoque MA-TERIÆ TABIFICÆ MOLES IN DIES AUGETUR, donec PUL-MONIBUS magis usque , & magis OPPLETIS , & obstructis , que sanguine plus inquinato & c. tussis , & SPUTUM INGRAVE-SCUNT , & cité mali moris evadunt . Que quidem in hac historia factum, ut pulmo quotidie novum pus colligens totum in suppurationem abiisset, evasissetque un sacco di marcia; ceu necessario evenire perpendit sæpecit . Swietenus ad Aphor. 1206. ibi = Cum ulcus tale Pulmonis non facile depurari, & consolidari possit, QUOTI-DIE NOVUM PUS COLLIGIT &c. Verum perpetua tali suppuratione TOTUM HOC VISCUS CONSUMI poterit &c. Unde observatum fuit in Cadaveribus Phthisi defunctorum PULMONES vel IN TOTUM, vel MAXIMA PARTE CONSUMPTOS fuisse.

160 Przeterire jure optimo possem argumentum illudequo ex puris fatore Animadversio §.31. vomicam potius, quam Phthisim P.Fraucisci fuisse morbum probare conatur. Haud enim contendimus regrotantem non laborasse vomica, sed seque ex actis constat ex vomica genitam fuisse Phthisim'; prægressa autem vomica Phthisim inde sequutam non excludit, imo vero certiorem, gravioremque constituit. Absti-nerem profecto a refellenda objecta Villisii doctrina, quod in Vomica pus sæpissime insigniter foetet; eoque differt a sputo, quod in peri-pneumonia, & Phthisi ejicitur, nisi ex ipsis ejus verbis Auctoris sensus pateret. Haud enim ille veluti pathognomonicum Vomicæ signum puris foetorem ponit , sed scepissime ; si scepissime , non ergo semper; el non semper, ergo non pathognomonicum, ita ut seque adesse poss it vel abesse. Et re sane vera rectius scripsit Bellinius de Morb. pect. verb. Vomica quod : in Vomica fretet pus si longa mora fuerit intus corruptum; ibi = Pus cum cruore reddetur per os album &c. FETI. DUM præcipue SI LONGA MORA CORRUMPTUM fuerie INTRA VOMICAM . = In Phthisi autem incipiente pus quidem inodorum est. non vero in confirmata. Quare anima dvertit Sennertus in Pract. lib.2. part.2. de Pulm. ulcer, in diagn. quod Hippocrates non omni Phthisi sputum graviter olens tribuit, sed LETHALI SALTEM, & PER-NICIOS & 5. Aphor. 11. Swietenus vero hunc foetorem etiam in Phthisi a diuturna repetit mora ; Aphor. 1208. S. Antea ibi = In ulcere pulmonali pus NIMIS DIU RETENTUM &c. in putridum vergit, Illa autem , que IN PHTHISI observantur omnino hoc confirmant. Dictum fuit quandoque sputa CRAVISSIMUM FETOREM spargere. Certe Hippocrates notavit agros sputum &c. detestari &c. GRAVEO-LENS est . Et Riverius addit in Pract. Med. lib. 7. cap. 7. num. 48. quod = Quibus Phthisieis sputum graviter olet &c. MORS IN PRO-PINQUO EST. Itaque siquid ex puris fectore arguere velis, non certe

Phthi-

Phthisis exclusionem arguas oportet. Si enim pus fœtebat in Vomica, ex diuturna mora in pulmone, & ex incepta jam ibi putredine fœtebat, idque inveteratæ vomicæ signum erat: Si fœtebat in secuta Phthisi, lethalem statum portendebat. Semper namque fœtor putredinem demonstrat, juxta Swietenum ad Aphor, 1206.de Phthisi Pulm. ibi = FŒTIDA admodum SPUTA LONCE PEJORIS OMINIS videnur, cum PUTREDINIS incoopæ jam deut indicium,

170 Sed taudem aliquando suavissima veritatis vi adaeta Animadversio in nostram sententiam descendit dum scribit §,32. = Etsi morbi primordia Medici ex Vomica fuisse adfirmaverint, successu tamen temporis quelli extravisti expression expression.

dia Medici ex Vonica Juisse aifirmaverni, successi tainen temporis auctis agrotantis erunnis, ac allis accelentibus simpionatibus
PULMONEM EXULCERATUM dixerum, ad ULTIMUM MARASMI GRADUM Phthisim pervenisse judicarum, nullamque fuisse
reliquam salutis spem. Ita fortasse Defensores egregii. Ita sane.
Addit inde quod nos confugiemus ad morbi durationem adfirmantes,
quod Vonica, nisi intra quadraginta dies repurgetur, & omnino
exsiccata consanescat, in PUTRIDUM ULCUS CONVERTITUR,
unde graviora mala, TABES, MARASMUS, ET MORS. Si hoc
dicimus,merito dicinnus. Sunt enim verba Magni Hippocratis in Coac,

num.464. tom.b. pag.876.

171 Quamquam vero eodem animi candore scribere pergat ingenuus doctusque Censor cit. §. 32. = Neque is ego sum , qui obfirmato anima contendam usque ad Sanationis diem unius, ejusdemque naturæ fuisse morbum , ac fuerat initio , nec propterea alio , quam Vomicæ Pulmonalis nomine esse distinguendum, & appellandum; concludit tamen = rem dubiam esse , quod satis ducit , ut adversus Phthisim pulmonalem in titulo expressam , quam ad Marasmum usque pervenisse tuemur, excipiat. Verum dum egregii Animadversoris religionem, qua suo utitur jure, suoque fungitur munere, meritis laudibus effero, omnem tamen de Phthisis pulmonalis, perfectique Marasmi natura hæsitationem, omneque dubium ab ejus animo substuli in Parte Prima, in qua utriusque morbi symptomata ex Medicorum doctrina deprompta in nostra Morbi historia adesse evidenter ostendi . Diagnosis enim morborum ex symptomatibus pendet, ut docte perpendit Sauvagesius in Prolegom. ad Nosolog. 6.65. & seq. 6.73. & 6.182. ibi = Diagnosis morborum ex SYMPTOMATUM COCNITIONE dependet= Et §. 351. Evidens est non ex principiis, sed EX SYMPTOMATIS MORBORUM CHARACTERES esse dedacendos; Et Swietenus ad Aphor.27. §.1. Diagnosis fundamentum est cognitio morbi in sua natura ex EFFECTIS PRÆSENTIBUS, quæ si sensibus patent, per illos observantur.

172 Id nec ipsa negat Animadversio, utpote quæ §.33. symptoma a morbi duratione petitum, \$\tilde{X}\$ a nobis forte afterendum, ideo infirmare, ac expungere satagit, quia habita ratione temporis, quo se Vonica per sanguineam purulentamque expuitionem manifestavit, quod accidit die 9. Maii, integra morbi duratio metitur spatium mensium trium, & vigunti dierum, cum rerum mutatio facta sit die 30. Augusti. Raro dutem, vel numquam accidit ut vera Pluhisis ex facto Pulmonis ulcret tam celeriter tria illa stadia percurrat, in quorum postremo Artis salutaris Professores ponunt Marasmum. Neminem vero fore arbitror, qui ue jure successeat si morbi durationem longe ante vonice equitionem ab ipso sui ottu repetam. Inveteratam enim fuisse

Vomicam cum primum crupit ex hacterus allatis argumentis, signisque constat. Constat siquidem in pregresso illo satisque dinturno septem mensium spatio,quo P. Franciscus febribus ægrotavit, ruptam in-

de Vomicam fuisse genitain.

173 Attamen haud ex fallaci durationis symptomate Pulmonalem Phthisim, atque Marasmum probate contendo a Celso edoctus, in morbis non diuturnitatem, sive ætatent, sel vires esse attendendas. Ita ille = Interest enim, non quæ ætas sit, sed quæ vires sint; ( lib.2.cap.10.) Idque in specie Phthiseos sapientissime mouet expertissimus Mortonus cit. Phthisiolog. lib.3. cap.5. = his verbis = Uti diquos Phthisicos &c. vitam suam per plures annos protruvisse vidi &c. ita alios MORTE PRÆCIPITI INTRA PAUCARUM HEBDOMADARUM SPATIUM E VIVIS SUBLATOS OBSERVAVI.

174 Noverit ergo homines Animadversio §. 33. phthisi a I plures annos affectos: noverit Villisius ab ea laudatus vomica laborantes per plures hebdomadas, imo menses, qui cum quotidie pus excernentes debiles adeo, & veluti tabidi evaserint; tandem medicamentorum ope cum ulcus detegeretur, & siccaretur integre convaluisse; quid valent exempla cum alii l'hthisicos intra paucarum hebdomadarum spatium e vivis sublatos viderint? Imo vero ; quid valet allatum ex Villisio exemplum, si objectus ipse Villisius, licet aliquos noverit Phthisi Pulmonali affectos usque ad annos quadraginta hunc morbum tolerasse; alios autem novit intra paucos menses fuisse tumulatos? Ergo ne Pulmonalis consumata Phthisis curabilis est? Minime saue . Sed hujusce phenonomi, ac diversæ Phthiscos speciem, & indolem idem Villisius explicat, dum scribit = Sect. 1. cap.6. de Phthisi Pulm. quod = interdum accidit ejusmodi lacum, sive foveam UNICAM, aut forsan BINAS in Pulmonibus efformari easque circumcirca parietes callosas obtinere, ita ut materies ibi collecta in massam sanguineam minime transferatur &c. Taliter affecti quasi tantummodo fentanellam in Pulmone haberent, sputum etsi multum, & crassum, imo flavum, & quasi purulentum omni mane, & aliquantulum in tota die rejiciant, tamen alias sani degunt , bene respirant , comedunt, & dormiunt &c. HINC NONNULLI dicuntur Phthisim per TRIGINTA, AUT QUA-DRACINTA ANNOS habuisse , & morbum eum usque ad vita terminum ( haud proinde abbreviatum ) protraxisse; atque interim alii cum minus tussiant, aut expuant INTRA PAUCOS MENSES in febrem hecticam incidunt , ac BREVI in SEPULCRUM præcipitantur. Ex ipso ergo Villisio habes alios Phthisicos per annos quadraginta, alios vero brevi in Sepulcrum præcipitatos. Vide ergo ex codem objecto Auctore argumenti fallaciam .

175 Quorsum autem hæc? ut pateat objectum Willisium eos diu vivere sensisse, quibus contigit unicam, a ut forsau binas foveas in Pulmonibus gigni, easque inter callosos parietes contentas, & ceteroquin sani sunt; alios vero brevi morituros. Gum vero Phúsicos Willisius memoravit, Phúhsicos ex Vomica non exclusit, utpote qui loc. cit.

inter Phthisis causas vomicam recenseat .

176 Et re saue vera ex hac ipsa, qua Williains, observatione Swietenus etiam morbi durationem in Phthisicis agnovit ac repetit Aphor. 1266. §, si jam = ibi = Intelligitur quare QUANDOQUE LONGO TEMPORE superstites ægri hæc mola ferre possint, dum nempe in MINORI Pulmonis LOBULO pus colligitur, NEC PROPAGA.

GATUR AD VICINOS, vel saltom tarde admodum. Et prius ad Aphor, 1205, in fin. docet diu viver qui PARVIS TUBERCULIS laborant, seed si PLURA Tubercula abeunt IN VOMICAS, CITIUS PEREUNT. Versammr autem in casu, quo vel ab ipsa prima vomicarium eruptione tauta erat puris excretio, ut Melici prominiciar rent agroti pulmonem esse un sacco di marcia; tanta item esta quo tidiana, perennis, ac nunquam intermissa puris excretio, ut vel ipsa Animadversio verita sit, ue Testes exagerate diverint, cum deposuel re cam quaturo librarum pondus acquasse. Laborabat ergo egrotiga non uno alterove tuberculo, sed insigni maximaque vomica, que magnum pulmonis ulcus effecerat; proindeque ex ipsius Willisit, ac Swieteni sententia citus aliis Plthisicis perire debebat.

177 Verbo : licet Vomica aliquando sanari possit, non itemPhthisis inde secuta. Oni aVomica sive citius sive serius evadunt dotes habere oportet, quas recenset Hippocrates 2. Parrh. apud Sennert. Pract.lib2.par.2. cap.12. de Pulm, ulcer. = ibi = Hippocrates sex signa proponit , que (1) in convalituro apparere debent . Eum , inquit , qui probe liberari volet , oportet facile SPUTUM per tussim rejicere , idque ALBUM , ET ÆQUALE EJUSDEM COLORIS. Quod vero a capite defluit oportet ad nares converti , ne scil. malum ex affluente in pectus humore augeatur . FEBREM autem NON INVADERE &c. Alvus quotidie dejiciat , & id QUOD EGERIT DURUM SIT &c. Hominem vero ipsum QUAM MINIME EXTENUABI convenit &c. In quo hac onnia inveniuntur maxime superstes erit; QUI vero NIHIL HORUM habet INTERITUI PROXIMUS EST . Nihil omnino horum P. Franciscum habulsse ex morbi historia, ac symptomatibus relatis in Prima Parte uberrime constat. Ergo interitti proximus erat , ipsaque , qua primo lal oravit Vomica , insanabilis . Factamvero in ægroti pulmone foveam jam abunde probavi. Hinc ex ipsius, ad quem provocor, Willisii sententia non sanitas, sed certus fatalisque Marasmus erat expectandus = Nam forea in Pulmonibus factd in dies angetur &c. SUCCI NUTRITITH DISPERDITIO &c. INAP-PETENTIA, SUDORES NOCTURNI, & totius CORPORIS INTA-BESCENTIA oriuntur ; verba sunt cit. Willisii de Phthis. Pulm. sect. 1. cap. 6. = Singula in nostro casu accessisse leguntur in cit.

178 Quamobrem morbi celeritatem non a durationis tempore, sed ab ulceris purisque qualitate sapientes Medici metiri consuevere . Nam memoratus Swietenus perpendit in cit. Aph. 1206. quod = Omnibus illis; qui per PLURES ANNOS toleraverunt Palmonis ulcus , imo ad senectutem usque, semper libera fait, & quotidiana excretio BONI PURIS . Cll. autem Mortonus loc. cit. cap. 5. de differentiis Philis sis Pulm. docet, quod : Si pulmonum infarctio, atque tuberculat exinde nata præ peculiari quadam sanguinis dyscrasia ab humore aliquo maligno &c. ortum suum ducant , MORBUS non tantum est lethalis , verum etiam PRÆCEPS & peracutus , quique PAUCO-RUM MENSIUM, forsan etiam HEBDOMADUM SPATIO ægrum E VIVIS TOLLAT . Sin vero orientur ah humore aliquo benigno , miti &c. longiores induciæ, ærumnosæ licet, vitæ ohtinentur. = Et cap. 9. de Curat. 6. ob quem = Licet sit fatendum sicuti ceteras malas corporis affectiones, ita etiam Phthysim &c. ubi a diathesi sanguinis peculiariter maligua &c. methodo curationis legitimæ ut ut

Par. 1. per tot.

tempestive observatæ cedere non solere , PROCRESSUM autem SA-TIS CELEREM AD TERTIUM PHTHISEOS STADIUM . non obstante vel generosissimorum medicamentorum usu IN DIES FACIT. Ver:um HOC SECUNDUM MORBI STADIUM A PRIMO TUBER-CULORUM ONTU CENSENDUM EST, donec tumores pulmonales insigniter inflammari, & putrescere contingat &c. Hæc enim TU-BERCULA NON SUNT omnia EJUSDEM CENII, sed variam, atque admodum diversam indolem induunt . Nunc enim sunt maligna &c. nunc autem LICET BENICNORA &c. IN APOSTEMATA CITISSIME TENDUNT . Et cap. 3. de Sign. Diagu. ait , quod ex tuberculis ægri ACUTISSIMA PHTISI jam correpti INTRA PAUCAS HEBDOMADAS SUPREMUM DIEM CLAUDUNT; siquidem Pulmones jam ante inflammati CITISSIME IN APOSTEMA transeunt, quo ULTIMA hujus morbi SCENA, solitis funestis symptomatis stipata STATIM INDUCITUR .

179 Ad Phthisim certe, qua P. Franciscus ægrotavit Mortonus digitum intendisse videtur. Tubercula enim in ejus pulmone ex peculiari sanguinis dyscrasia fuisse orta prægressæ febres per satis diuturnum septem mensium spatium intermittentes, ac item lenta illa febris, qua nata altaque sunt, ut in sup. \$5.91, 125. & 113., aperte demonstrant . Genita vero eadem Tubercula ex maligno humore , humor ipse foras eruptus evidentissime probat = marcia chiara , bruna , verde , gialla , sanguinosa , e puzzolente §. 115. Probat item ichorosa illa nimisque mordax paris acrimonia, quæ ab ipso suo ortu regri tonsillas crudeliter urebat = scilicet marcia troppo densa , e di natura si acre, e mordace, che faceva sentire al povero Paziente UN FUOCO NELLA GOLA nell' atto di cacciarla, e seguitando a farlo così BRUGIARE per qualche tempo = sup. §. 101. illud , inquam , pus , quod postea molestissima gutturis ulcera excitavit \$.128. Morbum denique progressum satis celerem ad tertinin Phthiseos stadium , non obstante vel generosissimorum medicamentorum usu, juxta Mortonum, fecisse in dies ex actis constat, ut in sup. \$6.106. & 127. = Ergo Morbus erat, ipso Mortono Magistro, non tautum lethalis, verum etiam PRÆCEPS & peracutus, qui PAUCORUM MEN-SIUM forsan etiam HEBDOMADUM SPATIO ægrum E VIVIS TOLLIT .

180 Divina id, ut ita dicam, sua mente intellexit Benedictus XIV. qui Medicorum observationes de Phthisicis citius, vel serius defunctis ita intelligendas explicat, ut alii aliis citius in Marasmum irruant, uon vero, ut qui din vixerunt semper in Marasmi gradu permanserint . Ita ille lib. 4. par. 1. cap. 18. num. 11., ubi Hippocratem asserentem inducens eos , qui hujusmodi morbos habent , partim BREVI PERIRE , partim pergere USQUE AD SENECTUTEM , & commori, cum DIFFERAT corpus a corpore, atas ab atate, MORBUS A MORBO, tempus a tempore &c. concludit = quæ tamen omnia sic crederem esse intelligenda, ut sibi LOCUM NON VINDICENT QUANDO MORBUS AD MARASMUM, & extremain maciem , & totius corporis.consumptionem DEVENIT , sed cum febris hectica principio debilis . & parva , temporis progressu crescit ad Marasmum ,

181 Desinat propterea Animadversio mirari cit. §. 33. quomodo hæc vera Plithisis ex facto pulmonis ulcere tam celeriter tria illa stadia perPRIMO TUBERCULORUM ORTU censendum est .

182 Quonam vero pacto in hoc tam atroci lethalique morbo nonnisi pracceps Marasmus adesse poterat? Marasmus siquidem, sive solidam corporis partium contabescentia fit a pure a venis resorpto. Sanguis enim per pulmones transit, omnisque chylus sanguini mixtus per pulmonis vasa fertur. Cum vero quam citissime pulmonales venus repleantur, & quo majus est pulmonis ulcus, ecoopiosores sint heterogenæ particulæ, quæ sanguini admiscentur; cumque in nostro rerum themate inexhausta puris minera, ejusque quotidiana quatuor librarum ejectio P. Francisci pulmonem ostenderet un sacco di marcia, consequens est ex cita, perennique copiosi puris admixtione cum sauguine citissime morbum ad Marasmum perveniro debuisse. Docent id præ ceteris recentioris Medicinæ Proceres, quibus potissimum ducibus hactenus usi fuimus, Mortonus, & Svietenus, quorum doctrinam merito universa Medica Schola, & Sapientissimus Senatus Vester, AA. PP., semper maximi fecit.

183 Mortonus quidem in sæpecit Phthisiolog. lib. 2. cap. 4. ita docet z Quo vel majora, vel frequentiora fuerint ulcera, co particulæ heterogenæ copiosiores , uti præternaturale fermentum , sanguini admiscentur, eoque &c. etiam copiosior colliquatio MACISQUE PRÆ-CEPS MARASMUS z Swietenus autem ad Aplior. 1206. §. Consumptio : scribit = Post mammæ , aut & artuum majorum extirpationem sope tanta suppuratio nascitur, ut vel ex hac sola causa CONTA-BESCANT ÆCRI, licet viscera omnia integra sint, omni nutrimento corporis in pus verso Sec. Si jam magnum in Pulmone ulcus fuerit, & SPUTORUM purulentorum MACNA COPIA excernatur IDEM NECESSARIO CONTINCERE DEBET: & quidem tanto magis, quod omni totius corporis sanguis per Pulmonem transire debeat, & omnis chylus statim ac sanguini mixtus fuit cum illo per vasa pulmonis fertur = Et 6. Solidorum = Per sputa copiosa maxima fluidorum pars de corpore perit = Et Aphor. 1208. 6. 1. = In pulmone ulcerato &c. omnis SANCUIS TOTIUS CORPORIS rapido motu a corde proximo pellitur per hoc viscus, & ULCEROSUM LOCUM ALLUIT; quidquid abserbetur de pure per venas patentes in superficiem SACCI ULCEROSI brevi via CELERITER ad cor sinistrum venit , & mox cum sanguine per Aortam expellitur . Replentur venæ pulmonales CITISSIME , adeoque FACILIOR nascitur OC-CASIO RESORPTIONI. Illud tandem ex ipso Swieteno ad Aphor. 1206. = animadvertendum duco, non modo in Phthisi brevi Marasmum obvenire posse præcipitem, sed si hoc fiat, instantis jam mortis nuncium præseferre. En ejus verba: Sensim marcescente corpore, gradatim EXTREMA MACIES inducitur, SI vero SUBITO hæc augeatur , MORTEM PRÆ FORIBUS esse designat .

L 2

- 8.

174 Probe jam intellexit sapiens Animadversio ex sumptematibus confirmatam Phthisim probari . Quamobrem objicit & 34. hand prodesse ad demonstrandum morbum ad tertium Phthisis gradum pervenisse que sunt secuta symptomata. Nam si excipi as ÆDEMA in infernis artubus &c. si excipias FEBRIM quæ CONTINUA EVASIT nulla amplius servata periodo remissionis, & novi accessus, si excipias FÆCES LIQUIDAS, & FOETENTES, cetera phenomena eadem illa sunt, qua principio apparaere. ¡FATEOR HÆC ACERBIORA,
MACISOUE MOLESTA QUOTIDIE EVASISSE, verum ex majori acerbitate . & molestia non consequitur Phthisim ad Marasmum pervenisse. Hæc illa: Secus vero clamant Medici, qui a majore svinptomatum acerbitate postremum Phthisis gradum dimetiuntur . Testis sit ipse Willisius tam sæpe ab Animadversione landatus, qui in cit. Sect. 1. cap. 6. de Phthisi Pulm. recensitis Phthisis signis , cum ad ea pervenit , quæ postremum gradum ostendunt ita illa describit = Sputi copia , & discoloratio in dies augebuntur , CETERISOUE usque IN DETERIUS EUNTIBUS virium omnium dejectio, & febris hectica &c. sudores nocturni, facies Hippocratica & carni fere ad sceleti ariditatem concidentia accedent . Omissis antem aliis , id etiam docet Sennertus a nobis laudatus in par. 1. 6.111. ubi postquam de primis Phthisis signis disseruerat, de perfecta, sive confirmata dischabet . Perfecta Phthisis EX HSDEM SIGNIS cognoscitur , sed jam evidentioribus ET AUCUMENTUM SUMENTIBUS.

18.5. In nostra història Pulmonalis Phthisis signa enucleate descripta habentur in hujusce Actionis Parte 1., quæ tria illius stadia, sive gradus apprime distingunt. Primum quippe gradum, & Secundum (cujus origo, docente Mortono, ab ipso tuberculorum ortu sumenda est) in propatulo ponunt I. Pregresse febres per solidos septem menses intermittentes cir. par. 1, 6, 91. II. Successiva insignis Vonicæ eruptio §, 94. = III. Periodicæ ipsarum vomicarum eruptiones quoquo sexto, vel septimo die fieri solitæ §, 95. = IV. Deliquia, viriumque prostratio post puris excercionen §, 98. V. Ipsa puris ejectio quotidiana inter utrainque vomicarum eruptionem §, 99. = VI. Ardor circa tonsillas ex puris rejecti acrimonia §, 101. VII. Perpetua tussis, & in excretione molestior §, 103. = VIII. Lenta continua febris, eaque in tuberculorum suppuratione acutior §, 105. IX. Medicamentorum inutilitas, morbique progressus §, 106. = X. Universalis contagionis metus ex ægroti consortio §, 100. & Sec.

186 Tertium confirmatæ Phthiseos stadium probant, nen modo eadem symptomata jam evidentiora, atque acerbiora, sed alia item nova; sedilica XI. Febris lenta, & continua absque ullo amplius accessus, vel recessus indicio §. 113. = XII. Eadem continua tussis acerbior effecta §. 114. = XIII. Quotidiana, atque insignis variegati puris ejectio §. 115. = XIV. Ineita cibique fastidium §. 116. = XVI. Incitamenta ad vonsitum §. 117. = XVI. Vox rauca §. 118. = XVII. Summa debilitas, viriumpue prostratio §. 119. £ seq. = XVIII. Vigilia §. 121. = XIX. Pectoris, laterisque dolor ad scapulam usque protractus §. 122. = XX. Iscuria, sive urinæ snppressio, vel ipsa urina cruentata §. 123. XXI. Foeces liquidæ, insigniterque foetentes, sive colliquativa Diarrhæe §. 125. = XXII. Ædema in infernis artubus §. 126. = XXIII. Cessatio, Medicorum jussur, ab omnibus Pharmacis §. 127. = XXIV. Anxietas summa, ac dispuæta cit. §. 12. = XXV. Aphthæ, sive gut-

turis Ulcera \$. 128. = XXVI. Nocturni colliquativi Sudores \$. 129. XXVII. Totius corporis contabescentia ejusque ad Sceleti formam artidias , sive Marsamus \$.130.

187 Haec porro symptomata nonne prosunt ad demonstrandam perfectame confirmatanque Phthisim, perfectumque Marasmum? Si corum aliqua unicuique Phthisis gradui communia sunt, quia ab initio ad exitum usque semper idem morbus Phthisis estab codem pulmonia ulcere pendens, ex majori tamen acerbitate quam ad extremum præseferunt, Medicorum sententia postremum morbi stadium demonstrant. Alia autem sunt, quæ uni extremo , ultimoque Phthisis gradui conveniunt; quæque a Mortono enumerantur tamquam pathognomonica Phthiseos pulmonaris confirmatæ signa; ita enim scribit (a) Signa PATHOGNOMONICA Phthiseos CONFIRMA-TAE &c. ulterior sanguinis colliquatio jam inde immense aucta, sese per IMMANES SUDORES , TUSSIM catharralem , DIAR. RHAM, HYDROPEM, APHTHAS, peculiarem GUTTURIS. DOLOREM inter deglutiendum prodens; A quibus æger tandem in ULTIMUM Marasmi GRADUM redactus PRO PHTHISICO DE-PLORATO A LIPPIS ipsis, & TONSORIBUS HABETUR.

188 Singula in P. Francisci morbo ex actis habentur, ceu in Parte I. probatum est. Habetur quippe DIARRHÆA sup. §. 125. de qua ibl Hippocrates pronunciat, qued finem impenere solet Phthisi consumatie, quodque tunc mors in propinquo est; Riverius eam appellat ultimum signum; Etmullerus docet quod mortem in propinquo denunciat . Habetur HYDROPS INFERIORUM ARTUUM sup. 6, 126. = qui ibi juxta Hippocratem , & Swietenum accedit consumata Phthi si in mortem jam vergente; juxta Mortonum inter signa non tantum confirmate, verum etiam DEPLORATE, ET INCU-RABILIS Phthiseos habendus est . Habentur APHTHA sive GUT-TURIS ULCERA §. 128. quæ ibi laudatus Mortomus esse ait Morbi hujus DEPLORATI FACTI signum certissimum, eoque in cesu pulmonis mundificatio, necnon ulceris abstersio, & exsiccatio FRUSTRA intenduntur, ac tandem ea hand multum ante futalem diem supervenire docet; proindeque habenda tamquam signa funesta , & mortem præsagientia , nec quidem carationem ullam admittunt = Habentur SUDORES NOCTURNI §. 129. qui ibi juxta Boerravium , Riverium , Mortonum sunt colliquativi , acceduntque Phthisi jam ad fatalein finem accedente . Habetur MARASMUS sive totius cerporis contabescentia \$.130. , de qua inferius cum Animadversione agendum est .

189 Quæ quum ita sint, quid sodes interest, si aliqua desint signa, quæ utpote allis item morbis communia, veluti etiam confirmate Phthisis symptomata ex Sennerto, & Boerravio ingeniose Animadversio congessit §, 35. ? Aliqua , inquam, quia pleraque, eaque potiora, & Pluhisis pathognomonica adesse ipsa concessit Animadversio sup, \$, 34. = Quænam vero sunt, quæ desunt? Capillorum defluvium, unguium incurvatio, pediculorum generatio, rubentes gene, sitis mogna, pustule rubræ, pruritus in corpore: Animad. cit. §, 3is.

190 Animadvertere hic possem certum non esse argumentum objecta signa in nostra facti specie defuisse, quod de iis Testes silent; propte-

<sup>(4)</sup> Phthysiolog. c. 4. de sign. Pathog. Phthysis Pulm. confirmata §. 1.

rea quod & adesse noterant . & Testes de potioribus , ac Phthisis deploratæ pathogndmonicis contenti, communia alia, vel ina lvertenter, vel memoriæ labilitate, vel corum inutilitate præteriisent. Onomodocumque vero se res habuerit, neminem certe latet Scriptores Medicos non a licujus morbi notas afferre, ut eas omnes singulasque simul adesse o porteat ; sed plura indigitare , ut pro eventus factorumque diversitate, nonnullis deficientibus, ex aliis morbi natura intelligatur; quemadmodum sapienter monet objectus Sennertus Instit, Med. lib. 3. part. 2. cap. 2. ubi docet , quod maximi momenti sunt illa differentia, qua sumuntur a subjecto, & causa efficiente = & ad rem Pringle = Osservazioni sopra le malattie di Armata cap. 6. ibi = Ne fà , che non tutti questi sintomi concorrano unitamente in una medesima persona, bastando, che sieno communi in si fatta malattia . Et accomodate perpendit Swietenus in specie Phthisis Palmonalis Aphor, 1196. 6. Ubi = Hi = Plurima ex his sympromatibus aliquoties & mihi contigit in Praxi observare, licet NON. OMNIA IN OMNIBUS . Id tandem ex ipsis Scriptoribus , quos Animadversio laudat, mirifice patet. Nam ungues incurvatas ac pediculos a Sennerto inter consumate Phthisis signa recensitos, objectus Boherrave ne commemorat quidem ; quod certe non fecisset, si pathognomo nica tertii hujus morbi gradus symptomata fuissent. Hinc egregia Animadversio cit. §. 35. ad tot congerenda signa . non uno , sed duobus Scriptoribus indignit.

191 Quamobrem illuditem diligenti Philosopho advertendum occurrit, eadem symptomata non modo singul is personis, sed etiam ipsi morbo non semper convenire. Phthisis propterea morbus, licet natura unus , tot tamen præse fert inter se distincta symptomata , quot sunt cause , a quibus producit ur , adeo ut aliquando ipsa sit morbus primarius, aliquando symptomaticus, & secundarius, quemadinodum recentiores Medici observarunt ; juxta doctum Baglivium Oper. Med. Pract. anat. lib. 2, cap. 9, da Caus. Morb. 4. 1. & 2. ibi = Animadvertendum est graviter errare Medicos; qui putant nonnullos morbos esse morbos primarios ab iisdem causis semper produclos . . . . Sit PRO EXEMPLO PHTHISIS . Hanc superiorum temporum Galenici primarium, atque unum specie morbum'ab uno causarum fonte semper provenien tein existimabant &c. Qua quidem in re quantum a veritate abherrarint abunde nobis aperiunt diligentes observationes a Cll. MORTONO, & reliquis Recentioribus publica luci exposita Se. E: prout a variis hisce morbis, aut causis fovetur PHTHISIS, ITA VARIA SECUM DUCIT SYMPTOMA-TA OMNINO DIVERSA A PHTHISIBUS ALTERIUS SPECIEI.

192 Itaque patet frustra Animadversionem quærere in Phthisi a vomicis orta ea eadem symptomata, quæ de simplici Phthisi veteres Galenici referunt; ipsamque frustra quærere in præcipiti Phthisi singula ea symptomata, quæ de len ta generice Medici docent . Versamur vero in casu non lentæ Phthisis, sed præcipitis, brevisque, cujus indolem merito paulo superius ex Cl. Mortono juxta Baglivii monitum didicimus, atque recensuimus.

193 Et sane capillorum profluvium a Sennerto penes Animadversionem 6.35. ex Hippocrate allatum lentæ dumtaxat Phthisi convenire aperte patet ex ipso Hippocratis Textu lib.4. de morb. ab eodemSennerto laudato loco exade,cit. ibi=Siquidem AUTUMNO jain capilli ex capite

194 Ne tandem in re tam levi vestra tempora morer, Sapientissimi Judices, concludam objectum ab Animalversione Sennertum docere confirmatum deploratumque Phihisicum, non a pediculis, ab unguibus, a capilis, sed ab allatis a nobis signis, scilicet a debilitate, a tussi, a macie, a febre, ab alvi profluvio esse agnoscendum foc. ex alv. cit. = lbi = Si quis, vel plebejus, hominem viderit pallentem, imbecillum, tussientem, macie confectum, hune PERFE-CTA PHTHOE laborare promucius; concludique = Aque ita tandem ob FEBREM, SUDORES, ALVI PROFLUVIUM consumato toto corpore &c. MORS SEQUITUR. Que perpendens Riverius lib.7, cap.7, de Philiai post commemoratos pediculos, incurvatos ungues, capillosque & ipse concludit = NEQUE TAMEN IN EOSTATU TANTA SIGNORUM SPECULATIONE OPUS EST. Si quis enim vel plebejus hominem viderit pallentem &c.

195 Ab iis, que deesse videbantur, al es extenuanda, que in Causa sunt, confirmatæ Phithisis symptomata gressum faciens Anima Iversio §,36. de Vigiliis objicit, quod non a natura, & indole morbi ad tertium, extremumque gradum perventi, sed a tussi &c. vigiliarum causa repetenda. Non repugno; cum & Medici, & miseri segrotantes Phithisici a tussi vigilias repetant, ceu jam probavinus in part. t. §. 121. ubi Mortonus de postremo Phithisis gradu loquens ait = In hoc morbi gradu æger PRAE TUSSI diu nortuque urgente, VI-GILIIS fere continuis premi solet = Licet autem tussis ceteris quoque hujus morbi stadiis communis sit, major tamen cius accerbitas

postremo tantum gradui convenit, que nocturnas vigilias producit. Has ergo vigilias si mavis ab earum causa majorem tussis acerbitatem appellare; semper ex ca habebis tertji extremique Phthisis gra-

dus symptoma.

196 Quamquam vero diligens Animadversio \$. 35. concedat extremam fuisse nostri ægroti debilitatem , utpote qui V. S. D. Sepulcrum petens iterata deliquia passus fuit in itinere , & in Patriam reversus lectulo decumbere debnit , quem non deseruit, nisi Sanatione sequuta; addit tamen , quod = ad hunc debilitatis statum devenire debebat ille , qui dietim &c. ad quatuor librarum pondus corruptum pus evomebat , nec tamen ex hoc argui potest tertius Philiseos gradus , sive insanabilis Marasmus . Ex quonam ergo signo tertins Pthiscos gradus arguendus ? Ex iis certe , quæ ipsa ex Boherravio affert Animadversio \$.35. At inter ca summam debilitatem lego = ibi = Clarissimus Boherrave describens ULTIMUM GRADUM Phthisis ex rupta vomica = Tum, ait , respiratio pessima . . . . DEBILIT AS SUMMA. Ideo vero Boherravius debilitatem huic postremo gradni tribnit , quia quotidiana puris ejectio debilitatem tandem inducit ; quemadmodum explicat ejus interpres Swietenus ad Aphor. 1206. exady, cit. verb. Summa debilitas = ihi = Quoti ile fluida , & solida corporis per ipsam febrim hecticum matantur , deteruntur , PER SPUTASc. PEREUNT DE CORPORE, UNDE samma tandem DEBILITAS sequitur ...

197 Quæ hactenus cum egregio Censore prosecuti fuimus symptomata, ut confirmatam Phthisim juxta Medicorum sententias, a quibus præsens Judicium peudet , ita Marasmum probant ; non quidem quod illa Marasmus sint , sed quia ex iis Marasmus inducatur . Phthisis enim limitato nomine Swietenus cum Ærio vocat = Pulmonis exulcerationem = ad A hor. 1496. Marasmus vero, qui ab hectica febri generatur, est totius corporis contabescentia, ut infra demonstrabimus . Posita autem hectica febri , saluracto que per quotidianam puris evacuationem e sanguinea massa nutrititio, alimentari , balsamico, & oleoso succo, succedit totius corporis contabescentia,quæ Marasmi nomen apud Medicos olitinet. Compertum enim apud eos est, præsertim Recentiores (duce Mortono in cit. Phthistolog.lib.2. cap.4. ) colliquativam sanguinis discrasiam , que febris hectice fomes est, atque cansa, per ipsam febrim continuo augeri, & co usque progredi , donec universalis fiat sanguinis non solum , sed humorum onmium, & præsertim succi nutrititii, eliquatio; cui succe dit aliqua excretio, sive potius extrusio, quae ut plurimum, aut per diarrheam, aut per nocturnos sudores, ant alio taudem modo se prodit . Unde virium collapsus , atque Marasmus .

198 Marasmum vero nil esse alind, quam corporis contabescentiam ab hectica febri inductam omnes omnino Medici docent; ac instar omnium sint Gorier. Medic. Hipp. lib.2. Aphor. 7. = & Medic. Dogm. de tussi cap.3. ibi = Generatur FEBRIS , que vocatar hectica,quoniam perpetuo manet , & simul CONSUMIT PINGUEDINEM CORPORIS , corrampit ingesta , ita ut homo PER FEBREM illam redigatur in MARASMUM. Swietenus ad Aphor. 1173. ibi = Sensim percuntibus liquidis , & solidis partibus corporis , nec restitutis per nutritionem , excussum CONTABESCIT CORPUS ; tuneque multi Medici maluerant Atrophiam , marcorem , MA-

RASMUM wacare, aut & siccam tabem. Mercurialis item in Præ. lect. Patan. de cogn. & cur. humani corporis affect, lib. 5. cap. 7. de hectica febri lugius febris gradus enumerans ait, quod 2 tertia specles nomine proprio MARASMUS passim wocatur = Et §. Secundi gradus = Uno werbo: illi, qui occupati suns secundo gradu Marasmi, nil aliud sunt, quam cutis, & ossa, & neluti SCELETOS quidam= Fernelius tandem de Febr. lib.4. = Tertins hectica gradus est quum abumpta carnosa substantia, color ille febrilis, & immonis primis genium humidum depopulatur; hic verus est marcor, & febris hectica cum marcore. . Per hanc quidem insitus spiritus, atquecalor, qui eo humido innititur, omnisque hinc prodiens facultas magnam facit virum jacturam; hinc & corporis vires onnes marcecum, y languent, omnesque functiones intercidum. HÆC SI MANIFESTA JAM EST. PENITUS IMMEDICABILIS EXISTIT. Cum enim nobis insitum sit, & ex semine contractum humidum id primigenium, quidquid illius absumptum fuerit resarciri nunquam potest, & HOMINEM NECESSE EST multo ante tempore INTERIRE quam major illa portio disperdatur.

399 Tanto autem certius hæc in immani, fatali, feraque Phthisi P.Francisci convenisse constat, quanto evidentius patet quæ singula in aliis irruere assolent, misere in eum omnia irruisse. Colliquatio enim succi nutrititii, ejusque extusio per portas a natura cances-sas, quam fieri Mortonus docet, vel per trachæam, scilicet per magnam puris capiam , vel per alvum , scilicet per diarrhæam , vel denique per cutim , scilicet per immanes sudores ; per omnes omnino singulasque hasce naturae portas in hujusce ægroti corpore factas, jam in parte prima probatum est. De totali virium collapsu vel ipsa ingenna Animadversio paulo ante nobiscum una convenit . De Marasmo tandem , sive corporis contahescentia omnium omnino Testium una vox est, quorum verra retulinus in Part.I. \$.130. nbi AA. PP. ægrotum eo redactum agnoscunt , ut videretur uno SCHELETRO incadaverito , e nel petto , e spulle SI CONTAVANO LE OSSA uno per uno sporte in fuori = Un vero CADAVERO = Uno SCHELETRO VERO DI MOR-TE = Un Cadavero emaciato = volto macilente , sparuto , e scarmo . Merito itaque ambo a curatione Medici ipsun Marasmo confirmataque Phthisi correptum pronunciarunt, scil. Medicus Aquila Sum. pag. 31. 1.102. & Rainone pag. cit. 1.107.

200 Eccur eigo de Marasmo dubitantum? Eccur ille e titulo eliminandus? (Animad. §.35. § 37.) Si Marasmus nil aliud est, nisi tertius hetice gradus, cum nempe calor febrilis adeo intenditur, ut CORPUS universum EXTENUET, emacietque; § quando febris hecicae eo devenit, dicitur Marasmodes, Marasmus, sive Tabes, uti post Medicos & ipse docet Benedictus XIV. lib.4. part.1. cap. 18. num.8. = Ft si in Gausa Insignis, a tque enormis hace corporis emaciatio ex Testibus constat; eliminari primum hace ex Actis oportet, quam Marasmos ex titulo. Ceterum cum docto ipso Pontifice coucludan loc. cit. quod Avicennas &c. de hectica laborantibus añ = AMPLIUS NON SANATUR ILLE, qui consequitur statum; quibus verbis ostendit SINE MIRACULO sanotionem CONTINGE RE NON POSSE &c. Et Mercuriolis &c. covelu lit si confirm tut & tertia species hecticæ sanari posset, fieri etiam posse, ut a ME-

DICIS HOMINES A MORTE LIBERARENTUR, ET FIERRENT IMMORTALES.

301 Sed oh perheatos Phthisicos tabidosque! quia Zacutus, quod ceteri Medici non valent, uno lactis usu coa a morte liberat, sicque fiunt immortales. Scribit enina paud Animad. 9,38. Phthisicum muliebtgi lacte persanasse. Nec mirum. Alia enin sunilia Paradoxa ipse Zacutus narrat. Narrat siquidem in Observat. Med. ex alu. cit. interectera bene multa, (risum tenete queeso Sapientissimi Judices) quod sine cerebro vixit quidam tribus annis = quodque cultelli dintidiam octennio intra cerebrum latusic citra noxam (a). Him emeiro suum illud Opus quod Animadversio laudat, inscripsit = Praxis. Medica ADMIRANDA, in qua exempla MONSTROSA, rara, NOVA, MIRABILIA Sc. proponuntur.

202 Sed his missis ; etsi tantam muliebri lacti vim inesse Zacuttus existimaverit , ut Phthisicum in novo illo , & mirabili eventu persanaverit , nullibi tamen constat hujusmodi lac P.Francisco Medicos prescripsisse , nec puerperam adolescentulam , sed umam octogenariam verulam præsto ipsi fuisse ex Actis constate ipsa concessit Animadversio §.21. utbi ingenue scribit = nec mihi est animus fingendi, quod exActis non constate. Caprino autem lacti tantam virtutem nec ipse Zacutus tribuit, Animad. cit. §.38. proindeque exemplum non

valet .

203 Miror equidem tot tantosque præstantissimos Medicos, quotquot duodus ferme ab hine sæculis post Zacutum florucer (a) vulgare hoc, tamque obvium muliebris lactis pharmacum ad sanandam confirmatam Phthisism adeo latuisse, ut hunc morbum prorsus insanabilem pronuciaverint. Instar omnium sit Hoffmannus Oper. To.3, de affect. Phthis. cap.11. § 19. pog.287, ibi = Ingenue fateor in tota mea praxi, quam 37. Annis exerceo, NEMINEM ex iis, qui ulcere pulmonum affecti fuerum integra SANITATI RESTITUERE POTUISSE ETIAMSI NIHIL INTENTATUM RELIQUERIM, quod ad curationem hujus mali ullo modo facere poterat, NEQUE AB ALIIS CELEBRORIBUS MEDICIS QUEMPLAM RESTITUTUM VIDI; Et Forestus Epist. lib.3. cpist.2. ibi = Ubi vero Phthisis maxime processerit, ut plurimum cura cassa est, & vana NISI IUSSU DEI OMNIPOTENTS id contigerit.

204 Sed quid ceteros commemoro Medicos, si Zacutus ipse pulmonarem Phthisim, quæ nos modo exercet, insanabilem onnino pronunciavit? Phistingueus enim is Phthisim a Phthisi, licet simplicem Phthisim ex acri ad pulmones distillatione ortam muliebri lacte semel, mireque persanasse narret, haud autem id umquam valuisse fatter de Phthisi, sive pulmonis ulcere, a tuberculis producto, quod ægros ad mortem adducere longa experientia doctus ingenue profitetur. Scribit siquiciem Obsern. Med. 103. de Tuberculo Pulm, quod Tuberculus est difficilis affectus. Nam hæc tenax, & contumax materies ægre concequium, & est in loco, ubi valida, & vehementia auxilia applicari nequent, & Viro hæc curatio eget in arte perito, & qui incipientem morbum, qui ab ægro in initio ob nullum perceptum dolor em contemnitur, illico cognoscat &c. Si suppurationem tentes, præterquam quod INCURABILE ULCUS relictum ægros

<sup>(4)</sup> Observ. Med.4. & 5. (b) Zacutus laudatus ab Animad. Opus edidit an. 1637.

ad Phthisim, ET MORTEM DEDUCIT &c- pus ab ulcere emanans in cor insiliens inopinato hominem rapit &c. MAXIMUM item vertitur PERICULUM quando CUM ACUTA FBBRI affectus CONJUNGITUR. Demum dirus est affectus hic, cum quo diu multumque laboriose luciatus seepe OLEUM, ET OPERAM PERDIDI. Nam ex viginti pene quos in vita mea curandos suscepi &c. tres evasere Zaisæ decocto (non lacte) qui in INITIO ANTEQUAM TUBERCULUM ESSET ADAUCTUM, & obstructe omniuo essent arteria, magno tamen labore; D longo temporis spaño curati sunt. Ceteri PHTHISI CONSUMPTI, quidam SUBITO EMORTUI, alli pravia violenta cordis palpitatione inopinato e medio sublati.

205 Accipite quæso Sapientissimi Judices Zacuti sententiam ab ipsa Animadversione Vobis in hac Causa ad judicandum propositam; accipite judicium de tuberculis ferendum a Zacuto probatum. Ipsa nempe semper fatalis ominis esse, etsi initio magno licet labore, longoque temporis spatio sanabilia , si tamen cum febri, ut in nostro eventu, oriantur, ac ulcus in pulmone relinquant, inductam ab eis Phthisim esse omnino insanabilem, strenumque Zacutum nec validissimo suo muliebris lactis antidoto sanare cam valuisse, proptereagne professum oleum, & operam perdidisse. Nec secus accidisse umquam poterat. Nam perfecto jam ulcere in pulmone nulla amplius pharmaca indicantur , quia exsiccantia sputum impediunt , humectantia ipsum ulcus sordidius efficient; uti ponderat Riverius Pract. Med. lib.7. cap.7. de Phthisi pag.270. ibi = Recentis ulceris pulmonis sanatio difficillima est , inveterati OMNINO IMPOSSI-BILIS, quia ulcus continuo pulmonis motu, & tussi magis laceratur , tantum abest , ut coalescere valeat . Tum medicamentorum vis longo tractu fere exolescit, & deperdita pulmonum substantia nulla arte resarciri potest . Alle, quod ulcus , sputum , febris , & macies CONTRARIA REMEDIA exposeunt. Illa enim , quæ ulcus exiccant sputum impediunt, febrem augent, & maciem; HUMECTANTIA vero, quæ febri, & maciei obsistunt ULCUS SORDIDIUS EFFICIUNT.

206 Hujusmodi profecto est lactis usus . Quamquam enim lac ad curandam incipientem Phthisim non modo Medicis, sed ipsis mulierculis ipsisque Agyrtis familiare sit, in consumata tamen Phthisi adhibitum non ulceris detersionem, sed hydropem, diharræam, vomitum, aliaque morba inducit, ipsamque Phthisim plane deploratam reddit: uti docet Mortonus loc. cit. lib. 1 - de cur. Phihisi cap. 9. 9.3. ibi = Sin vero DIARRHÆA A LACTE EFFECTA&c. non evincatur, vel si jam evictæ Diarrhæe vomitus, vel saltem VENTRI-CULI ÆGRITUDO, & oppressio gravativa succedant, quæ CER-TA SUNT LACTIS in ventriculo in casei formam COAGULATI INDICIA &c. a quovis lactis genere abstinendum est . Siquidem LACTIS USUS hepatis obstructiones augendo, icterum, & HY-DROPEM Phthisi SUPERINDUCERE SOLET, quo morbus originalis PLANE DEPLORATUS redditur. Hinc testatur Swietenus ad Aphor. 1211. Benedictum in Theat. Tabid. pag.72. lactis usum vere Phthisicis prorsus interdicere .

207 Itaque frustra objicit Animadversio § 38. = regulam a Benedicto XIV.

petitam, quod posita applicatione medicamentorum sanatio non
MiMi-

Miraculo, sed viribus medicamentorum sit adscribenda : Nam idem Pontifex loc, exadv, cit, statim addit = pro regulæ explicatione, vel etiam limitatione statuendum erit SANATIONEM esse MIRACU-LO . & non viribus medicamentorum ADSCRIBENDAM . si constat medicamenta adhibita non fuisse apta, sed aut NOCUA, AUT INUTILIA. In nostro rerum themate omnia omnino medicamenta evasisse Inutilia vel ipsa Animadversio concedit 6.38. . proptereagrie ab eorumdem applicatione fuisse cessatum ; addit tamen hand ex cessatione peti posse argumentum ad hujusmodi utilitatem firmandam . Nam prudentis Medici est aliquando quiescere & multi ægrotantes , qui in tempore curationis nihil commodi perceperunt , dimissa curatione restituti sunt . Verum idem Benedictus XIV. e cujus lib.4. p. 1, cap.8, num, 10. Animadversio relata verba transcripsit, ita concludit = Nosse oportet non solum vim ,& efficaciam medicamentorum sed etiam tempus, intra quod proficere potuerunt. Bene est. In nostri ægroti curatione vel ab ipso morbi initio apta medicamenta fuerunt adhibita , eaque ad extremum usque frustra protracta . Nam ait Medicus de Aquila Sum.pag.26. §.65. Se ne tornò da Napoli verso la fine di Maggio il povero ammalato &c. Continuammo ( ipse alterque Medicus) L'INCOMINCIATA CURA, ed aggiunsimo agli usati medicamenti &c. anche altri antiettici , ed antifebrili.Ma il male però DISPREZZANDO OGNI RIMEDIO adoprato se per lo spazio di mesi tre circa , ossia sino alla fine di Luglio dell' anno 1787. OGNI GIORNO PASSAVA AVANTI, e diveniva VIEP-PIU PERICOLOSO . Et §. 69. = Ma quando viddi io poi , ed il mio Socio Rainone comparire nelle gambe del Pariente un Edema spaventevole &c. ultimo carattere della vera Tisi , allora &c. non stimammo più prescrivergli altri medicamenti , come INUTILI , e solumente gli dicessimo, che avesse continuato L'USO DEL LAT-TE piuttosto PER MANTENERLO PER QUALCHE ALTRO GIORNO IN VITA, che colla speranza di poterlo guarire ; onde come DISPERATO DI SALUTE LO LASCIAMMO A SUA DIS-CREZIONE rispetto al cibo . = & pag.30, §.95, = Sò per causa di certa scienza, che A DISPETTO DELLI USO DE'MEDICAMEN-TI prescritti , non solo il male non cedeva , mà ben anche di giorno in giorno I SINTOMI del morbo si facevano PIU'MALVACCI . E MORTALI . Idem concinit alter Curæ Medicus Sum.pag.32.§.112. & pag.33. post \$.115.

208 Sciscitor ergo nunc quantonam tempore opus fuisset, ut medicamenta prodessent? Si licet applicita ab inso morbi initio, atque inde perenniter protracta. & in dies aucta, tamen quotidie is sinomi si facevano più malvaggi, e mortali; ita ut vel insa Animadversio miretur § 33. quomodo morbus tam celeriter tria stadia nercurruerit in quorum postremo Artis salutaris Professores ponunt Marasmum = Si cessatum a medicamentis concedia aliquando ame sanationem § 38. si tempus, intra quod ipsa medicamenta ex altata regula proficere poterant, attendendum est; nonne sufficiunt quatuor menses ad hanc tentandam experientiam? Quonam mehercule pacto ila ipsa medicamenta, que per solidos quatuor menses applicita haud irruenti lethalique morbo resistere valuerant, deperdita jam inde pulmonali substantia, fractis omnino viribus, ipsaque victa natura, per paucarum diecularum cessationem subitam poterant sanitatem afferre?

Nullus certe in re medica tutior canon est, quam remediorum virtutem, non a priori, ut dici solet, seu ab corum qualitate, & Capplicatione, sed a posteriori, sedilect ab corum experta jam invulitate esse intelligendam 3de quo Hoffmannus in Fundam, Medic.in Therapeut. cap.a. num. 15. bil = Securissimus modus est a posteriori & AB ipsa EXPERIENTIA desumere medicamentorum vires.

Tacite id etiam concedere Animadversio videtur cum cit. §. 38. scribere pergit = Quidquid tamen de hoc sit certum est lactis usum ad sanationem usque fuisse continuatum. §i hoc certum est lactis usum ad sanationem usque fuisse continuatum. §i hoc certum est lactis usum uno modo fuisse inutilem, quo-il unum sufficeret, sed etiam nocuum. Qua enim omnia morborum genera a lactis usu in ultimo plathisis gradu superinduci solita paulo superine Mortonus recensuit, singula misero ægroto in postremo hoc stadio supervenere, scilicet cibi fustidium, inediam, ventriculi vitium, sive ad nomium incitamenta sup. §.116. & 117. Diharræam §. 125. & inferiorum artuum Hydropem §.126. Quamobrem peritissime ajebat Medicus se lactis usum concessisse per mantenerlo per qualche altro giorno in vita, uti docet Seunertus Pract. lib. 2part. 2de Pulmulcin indicat., & Willisius de Phthisi pag. 510. col. 2. ubi si deplorata res est TANTUM VITÆ PROTRACTIO TENTANDA PER LAC asimum.

210 Itaque eo redacta res erat, ut haud amplius Phthisis, atque Marasmia antura, vel arte expectanda sanatio foret, sed una in diem tentanda vites protractio. In quo quidem rerum eventu Miraculum secundi generis est; quemadmodum de Marasmo judicandum docet Benedictus XIV, lib.A., p.1, cap., 8, num., zin fin.

## DESANATIONE

211 Tunc Votorum præcipuus locus est , cum spei nullus est ; inquit Plinius probatque Lipsins Epist, select, Centur-1, Epist. 90, Nonnisi ergo voto locum existimavit esse P. Franciscus ab Octajano iis in angustis extremisque vitre periodis, in quibus nihil omnino humanæ spei superesse, tunu diri morbi extrema symptomata, instantis mortis nuncia ; tum Oppidani omnes ; tum Curse Medici ; tum ipsemet miserrimus intelligebat. Quamquam enim post preces ad sepulcrum V. Alphonsi Mariæ de Ligorio circa dimidium Augusti mensem pro desperata humanitus valetudine effusas morbus eo usque in deterius abiisset, ut Patriam reversus lectulo decumbere debuit, quem non deseruit , nisi sanatione sequuta ( Animadv. 5.34. ) hand tamen a preconcepta spe dejectus ea ipsa nocte diei 20. Augusti 1787, qua per sacrain exhomologesim ad Viaticum, extremanique unctionem in crastinum Medicorum jussu sumendam se comparavorat, ut se a mortis faucibus eriperet ad V. Ligorium conversus ejus Reliquiam pieno di fiducia colle lagrime agli occhi admovit alla gola ,ed al petto , indi all'addome, ed alle gambe ; Eique Dei Famulo votum in hæc verba vovit =Caro mio D. Alfonso ara io voglio vedere se veramente sei caro a Dio , se veramente stai godendo il medesimo in Paradiso = Non voglio morire di questa morte così schifosa , ed odiata da tutti. Fatemi morire di qualche altra infermità , che io sono contento di morire,e non lo fute per me,che sono un misero peccatore,ma fatelo sì per l'amore ,che avete portato al SSmo Sagramento ,ed a M194
ria SSma, e vi prometto caro D. Alfonso mio, che sanato che sarò
voglio andure promulgando la tua Santità, e come sei caro a Dio,
e ti prometto di procurare dai Devoti dell'elemosine per portanti li
cera in rendimento di grazie per tutta la mia vita, e visitare in ogni
anno il tuo Sepolero, e portanti della cera. (Summ.pag.21. §. 34.
81 sed.)

212 His dictis cibum sumit, somnoque corripitur. Per somnum vero immeneis colliquativis sudoribus madefit. Post quinque horas expergenatus, deterisique a sudore membris, iterum se somno dat, iterumque enormiter sudat. Advenit mane Medicus 38 ab Amita inaudiens segrum nocturnis madefactum sudoribus, hos pro sua peritita eo in summo norbi statu colliquativos, ac postrenum commate l'hthisis ad fatalem finem perventæ signum intelligens, exclamavit: E MOR-

TO . Sum. pag. 22. §. 35. & seq. pag. 28. §.83. & seq.

213 Cubiculum ingressus inciu salutaria artis Professor expergefactum agrotum, quem jam depositum pronunciaverat, & cujus sauguinis massam hectica febris per immanes audores illa ipsa nocte liquarat, eum, inquam, agrotum sese ante somnum. Ligorio commendatum physico temporis momento sanum, incolumen, ac robustum obstunesses invenit 5 proptereaque omnino non potuit, quin mirabundus inclamaret = QUESTO E' MIRACOLO = Me lico enim tentamine facto frustra insanabilis Marasmi confirmatæque Phthisis symptomata quærit.

Fugaverat profecto jam intercedente Ligorio Excelsi dextera hecticam febrim: perennem puris excretionem, fætidamque diharræan; fingaverat cibi fastidium; ventricull vitium; sk ad vonitum incitamenta; fingaverat Hippocraticam faciem: inmane crurum ædema: dispocnam: respirandi difficultatem; decumbendique impotentiam; fugaverat thoracis, dorsi, laterisque dolorem; fugaverat extremam debilitatem; virium pie prolapsum; figaverat vocis raucedinem; gutturis ulcera, urentemque dolorem; fugaverat flammeum cruentumque urinæ colorem: ac iscirlam doleutissimam; fugaverat cætera omnia teterrima deplorate Phthisis perfectique Marasmi symptomata.

215 Restituerat vero cadaverosis olim genis purpureum vivacemque colorem; restituerat Sanato liberam respirandi facultatem, pristimunque appetitum; restituerat redivivo homini onnes omnino humanas functiones exercendi facultates; restituerat lassis artubus vires; restituerat . . . . sed modo præstat e purissimis Testium fontibus mirabilem, repentinam, perfectanque sanationem haurire. Ita enim se habent

Sanatus de facto proprio Sum. pag.22. §. 39. = Entrato nella mia stama il detto Professore D. Vincenzo d'Aquila mi osservò diligentennente, e mi trovò in tutto sano, e salvo. Non vi era più felire, nè gonfiore ai piedi, era cessato in tutto lo spurgo sanguigno, e marcioso, non mi lagnava più delle piaghe futte nella mia gola, nè della solita nausea al cibo; nè più delle inclinazione continua al vomito, e quello, che lo fece più supire si fu il vedermi RIPIGLIATO istantaneamente NEL MIO COLOR NATURALE, E SANO COLLE MIE FORZE in maniera, che mi POTEVO DA ME STESSO algare, E FANE TUTTE LE MIE FUNZIONI senza

Paltrul ajuto, onde pieno di stupore, e meraviglia esclamò = QUE-STO E MIRACOLO =.

Curse Medicus D. Vincentius de Aquila Summ. pag. 29. §. 85. 2 Entrato nella stanza del predetto Infermo già svegliato dopo averlo diligentemente osservato CON MIA ESTREMA MERAVIGLIA lo trovai DEL TUTTO SANO; cioè sema febre con esser CES-SATO ALL'INTUTTO LO SPURGO DEL SANGUE, E MAR-CIE. Osservai guarite le piaghe della gola, non si lagnava più l'Infermo della solita nausea al cibo , ne lo vidi più inclinato al vomito , e quello che più mi fece stupire lo vidi ISTANTANEAMEN-TE RIPIGLIATO NEL SUO COLOR NATURALE; ED AC-QUISTATE IN SUBITO talmente LE FORZE SMARRITE, che POTEA FAR DA SE SENZA L'ALTRUI AJUTO TUTTE LE SUE FUNZIONI; anzi osservai ben anche i piedi quasi sgonfiati dall'edema comparso nel decorso della malattia : onde estatico per la merapiglia gridai: QUESTO E' UN VERO MIRACOLO, Essendomi intanto io partito pien di stupore, e meraviglia per quello avevo veduto ; e toccato colle mini , a chiunque , che mi domandà della salute dell'accennato P. Francesco, e sopratutto ai Religiosi del medesimo Convento, a tutti risposi concordemente, che il detto Infermo, che A QUELL'ORA SI CREDEVA DA ME, e da ogni altro PASSATO ALL ETERNITA , aveva miracolosamente , e. per intercessione del Ven. Servo di Dio D. Alfonso Maria de Liguori ricuperata QUELLA SANITA, CHE PER MEZZO UMANO VERUNO NON AVEVA POTUTO, NE POTEVA CONSE-GUIRE = .

P. Andreas a Palma Summ. pag. 36. 5.140. z Sul mattino , che io l'andai a visitare dicendomi, ch'egli stava bene, e che la sera antecedente aveva futta la surriferita preghiera col voto di portare tutta quella quantità di cera , che si procacciava coll Essequie , e Processioni & c. Infatti lo VIDDI COCLI OCCHI MIEI RIPICLIATO il detto Infermo nel SUO COLOR NATURALE, cessato il vomito, cessata la tosse coll'espurgo marcioso, cessati i dolori nella regione del petto, e RIPICLIATO LE FORZE, per cui io subito giudicai, che la detta guarigione era stata UN PURO MIRACOLO, così mi. ricordo bene , che lo giudicarono tutti coloro , e letterati , e plebei, che intesero questa istantanea guarigione del detto P. Francesco, ed anche così lo giudicarono li medesimi Professori, che l'avevano medicato: anzi li stessi nostri Padri , che intesero dalla mia bocca l'avvenuto concordemente lo giudicarono anche PER VERO, ED INDUBITATO MIRACOLO; atque ita sensore Oppidani omnes qualora intesero la mattina, che quel P. Francesco, che SI ASPET-TAVA DI SENTIRLO MORTO DA MOMENTO IN MOMENTO giusta il giudizio fatto da prelodati Medici, SI SENTI' LA MAT-TINA ESSERSI RITROVATO NEL PERFETTO STATO DI SA-LUTE ad intercessione del detto V. Servo di Dio .

P. Clemens a Palma Sanati Confessarios Summ. pag. 37. § 149. = Credendo (Consodales, & Oppidani) DI SENTIR MONTO DA MOMENTO IN MOMENTO II detto P. Francesco (OSTITUITO IN ULTIMO DI SUA VITA, quando I.A MATTINA intesero, ch'egli si car TROVATO LIBERO DAL SUO MORBO DISPERATO DA MEDICI, dissero tutti, ch'era stato un Maracolo operato

od dal Servo di Dio = . Et pag. 40, \$.167, = Fai io chiamato a confessario NELL'ORA TARDA DEL CIURNO, come feci . . . . LO LA-SCIAI CONFURTATO A FAR LA SANTA DIVINA VOLONTA', E PREPARARSI ALLA MORTE. Mo a capo non sò del GIORNO SEGUENTE, o del SUSSECUENTE affontatomi col medesimo, non mi ricordo se nello atesso nostro Convento venidoci colsuoi piedi medesimi, o nella Casa della Zia da me visitato colà mi disse, che STAVA BENE, e che aveva ottenuta la santia per l'intercessione del Ven. Servo di Dio Alfonso Maria de Liguori, a tal che coloro, che aspettavano la morte di ora in ora vedendolo IN UN SUBITO RISTABILITO gridorono = Miracolo = perchè videro, e seppero, che al detto animalato P. Francesco erano CESSATI IMMANTINENTI TUTTI I SINTOMI MORTALI, CHE LO DOVEVANO PORTARE ALLA SEPOLTURA;

216 Quum tam subita, tam perfecta, tamque absoluta fuerit hæc Sanatio a confirmata Pulmonali Phthisi, perfectoque marasmo, quæ duo hactenus tam in facto, quam in jure evidenter, luculeuterque probavimus, nil certe mirum si solertissima Animadversio tam liberaliter nobiscum agat, ut de hocce Miraculo disserens orationis initio scribat 1. 18. = Si Phthisim , qua consumptus dicitur P. Franciscus ab Ociajano ad tertium pervenisse gradum, in quo NULLA EST SALUS demonstratum fuerit , NON ERO SOLLICITUS DE SANATIONIS MODO. Ecquienam quieso sollicitudo, ecquienam inquisitio de modo sanationis illius morbi in quo nulla amplius est salus? Ecquænam sollicitudo de modo illins sanationis, quæ phisico momento accidit? Is enim qui pridie vespere defunctus conclamabatur in lectulo, mane sanus evulgatur in trivio (Sum. pag. 37. §. 149. alibique passim ) . Is, quem Medicus momento, quo præ foribus pronunciabat = E' morto = eo ipso momento ab eodem invenitur del tutto sano (loc, prox. cit.). Illud ergo Animadversio haud quærere simulat, quod inquiri non potest.

317 Sanationis autem modum, in quem ipsa Animadversio inquirat, quemque in repentina sanatione reperire non valet, mutuari tamen satagit ab ipso morbo, quo potius al eo, quan a fleo, subitam valetudinem repetat. Quum enim ad caeteras nostri regroti miserias ingentes noctumi sudores accesserint, hos non colliquativos, set salutares ex eo arquere constur §8. 40. al 43. I, quod evenerint in sanationis actu. Il. quod ossendunt naturee conatum ad id superandum, quod mais supererat x. Il. quod is melui caeperat morbus, vel

imminuehatur. Singula refellam ex ordine.

218 Ac primo quidem quonam jure ingentes illos sudores dici debent in Sanationis actu accidises? Si secundum, ut ajunt, Miraculi extrenum a sanatione petitur; Si ingentes hi sudores evenere, ut Animadversio narrat §. 40. nocte dici 29. Augusti recedente Pænitentiæ Ministro, qui scilicet depositum jam ægrotum reliquerat nell' ora tarda del giorno = costitutio in ultimo di sua vita, confortato a fare la santa divina volontà, e prepararsi alla morte; (Summ. pag. 40. §.167.) si tandem cum sanum invenir Medicus mane dici 30. ejinadem menais Augusti Sum.pag. 29. §.85, = aperte patet audores Sanationem pracessiese; uti expresse affirmat Sanatus de facto proprio Sumun. pag. 2. §.44, = ibi = Attesa l'indicazione de Sudori colliquativi, e corrutori PRECEDUTI ALLA MIA prodigiosa SANAZIO-

NE = proindeque redarguendum non esse Medicum Rainone si ita loquatur, ut videatur innuere teterrimum sudorum symptoma ante sanationem apparuisse, proximamque mortem prænuuciasse, Ani-

219 Sed fuerint hi Sudores in actu Sanationis, quid inde? Nil profecto probas quain morbum tunc fuisse in suo summo statu, in quo symptomata acerbiora esse solent: Nocturnos enim Sudores confirmatæ Phthiseos esse symptoma jam ex Medicis probavimus super, \$.120.& ex dicendis uberius demonstrabinus. Cum autem accessere sudores aderat hectica febris, &, ut cætera mittam, aderat Diarrhæa, purisque excretio. Ergone ab his repetenda sanatio? Itaque etiamsi sanationis actu accessissent, quin id Miraculo obsit mirifice prodest. Probat enim alind requisitum, quod Miraculum eveniat in morbi statu , juxta regulam traditam a Benedicto XIV. lib.4. par. 1. cap. 8. num. 2.

220 Mirum autem non est si antehac nulla figt in Actis mentio sudoris = Animad, cit. §. 40. in fin. Imo mirum fuisset si prius corum mentio in Actis occurrisset. Præterquam quod enim sanguinis colliquatio non semper in Phthisi fiat simul per omnes singulasque naturæ portas , scil. per salivales ductus , sive puris excretionem , per alvum , sive per diarrhæam, & per cutaneos poros, sive per sudores, sed pro humorum genio , naturze molimine , ipsiusque colliquationis copia; si tamen id in acutissima, & præcipiti Phthisi fiat, cutanea hec extrusio per ingentes sudores non prive supervenit , quam Phthisis ad fatalem suum finem accesserit, ac sanguinia colliquatio fuerit jam immense aucta; teste Mortono in cit. Phthisiolog, lib. 2. cap, 4. ibi = Ulterior sanguinis colliquatio IAVI INDE IMMEN-SE AUCTA sese per immanes sudores prodens; & cap. 11. de Relevat, Aligunulo PHTHISI JAM AD FATALEM FINEM AC-CEDENTE accidit &c. Surfores adeo immensos fieri &c. Teste item Swieteno ad Aphor. 1209. de Phthysi Pulm. S. Præter = ihi = Obser. vatur, quod dum funesta Phthysis IN MORTEM TENDIT DIF-FLUANT SUDORIBUS MISERI , & toti exhauriantur . Unde sudores nocturni ingentes \$. 1206. inter mala signa numerati fuerunt . Et Willisins docet hujusmodi sudores tum invadere solitos , cum morbi symptomata in deterius ruunt; Op. sect. 1. cap. 6. de Phthisi S. Quod = ibi = Cæteris in deterius euntibus virium omnium dejectio . . . . . . SUDORES NOCTURNI &c. accedent . Tunc fere NULLUS MEDICINÆ , sed tantum TRISTI PROGNOSTICO LOCUS relinquitur .

221 Sed jam ex his Mortonii, Swietenii & Willisii verbis apertissime liquet hosce sudores fuisse colliquativos; quod quiden & aliis etiam Scriptoribus omnibus tum veteris, tum recentioris Medicae Schoke , numero infinitis, auctoritate clarissimis probare ubertim possem, nisi docta ipsa Animadversio §. 35. confirmatæ Phthisis signa nohis a Boherravio potissimum depromenda proposuisset, inter quæ Sudor nocturnus ingens connumerantur = ibi = Cl. Boherrave describens ULTI-MUM GRADUM PHTHISIS ex rupta Vomica = Tum, ait, respiratio pessina..... SUDOR NOCTURNUS INGENS. Hoc vero eymptoma, quod instar regulæ ad habendam confirmatæ Phthisis diagnosim proponis, cur in nostra facti specie salutarem crisim appellas ? Si ex eo id repetere ingeniose satagis Animado. S. 42. quod Medi-N

Mediens postquam præ cubiculi foribus ex sudoribus pronunciaveverat actum esse de ægroto, ad hunc ingressus cum sanum reperiisset , addit = restai però deluso , ed ingannato sopra questo mio Medico giudizio : haud id probat, quod quærimus, Medicum non colliquativos, sed salutares hujusmodi sudores existimasse; Imo e contra probat euindem ideo depositum pronunciasse ægrotum, quia sudores illi, utpote colliquativi, mortem, ut inquit Animadversio, præ foribus jam adesse demonstrabant . Si vero se deceptum fatetur . non quidem de sudoris qualitate se deceptum dicit , sed de judicio instantis ægroti mortis ex iisdem colliquativis sudoribus necessario consecuturæ: Risposi francamente è morto; restai però deluso, ed ingannato . Hanc certe deceptionem patiuntur tot ii Medici , quibus mirari accidit pronunciatam ex lethalis morbi symptomatibus ægroti mortem subito per Miraculum a Deo in sanitatem conversam; in quo quidem sistit ipsius Miraculi essentia; uti cum S. Thoma perpendit Benedictus XIV. lib. 4. part. 1. cap. 1. num. 5. in fin. ibi = Miraculum dicitur quasi admiratione plenum, nec admirationi locus esse potest, nisi EFFECTUS sit MANIFESTUS, & CAUSA sit OCCULTA &c. & nisi in re aliquid sit , per quod non juxta aliquorum opinionem , sed juxta rei veritatem ALITER RES eadem CONTINCERE DE-BERET.

222 Quid vero argumentis indigemus ad assequendam Medici mentem de hujusmodi sudorum qualitate, cum is rotundis verbis aperiat non eam fuisse, ut ab iisdem sanationis, sed potius necessariæ citæque mortis causam repetendam existimaret ? Ita sane Summ. pag. 28. §. 83. = Secondo le regole dell' arte tutti i segni esteriori caratterizzavano questi sudori come VERI SUDORI COLLIQUATIVI, i quali dovevano perciò fra momenti portare l'Infermo al Sepolcro . PRIMO perchè furono tanto copiosi, ed eccessivi, SECONDO perche nascevano da un fermento Tisico unito all'estrema deholezza, e rilasciamento delle fibre, e consumione universale di tutto il corpo. TERZO perchè procedevano da una febre lenta, e continua, e da un calore mordace convulsivo, ed esprettivo, che ben conoscevasi scorrere per tutte le membra. QUARTO perchè essi sudori si originavano da quel principio accennato di sopra Settico, e corruttorio, che gli produsse ancora &c. degli irritamenti dolorosi nel petto sino a non poter respirare ; e per ultimo crollo della salute disperata del povero Infermo dall' acrezza degli umori, che aveva nel suo interno, una iscuria vessicale. FINALMENTE per essere accaduti detti sudori al detto P. Francesco in tempo , in cui la Tisia confirmata , e per lo totale sporsamento delle forze SI ASPETTAVA A MOMENTI LA MOR-TE. Questo giudizio si fu fatto da me sul mattino dei 30. Agosto, qualora an lui a visitarlo &c. che stava ancora dormendo, e narratomi dalla Zia, che la notte l'Infermo era caduto in un sudore eccessivo, ed estraordinario io secondo le cagioni sopradette risposi francamente alla medesima = E' MORTO = Et pag. 32. 5. 98. = Ne io sul mattino ci osservai qualche benigna crisi, per cui il Milato avesse potuto sperare la salute, ma tutto all'opposto GIUDICAI QUEL SUDORE copiosissimo avvenutogli nella notte come ULTI-MO SINTOMO MORTALE, E PROSSIMO A CONDURLO ALLA MORTE.

ldem quoque judicium de iisdem sudoribus tulit alter Medicus Rainone, qui eatenus segroti curationi cum suo Socio incubuerat Sum. pag. 32. §, 109, lht = Vedendost comparire edema at piedi si stabili come ultimo carattere, ESSER PROSIMO ALLA MORTE, E FUORI D'OGNI SPERANZA; El sin faut intest dal mio Compagno &c. D. Vincenzo d'Aquila &c. ch'erano sopragiunti al sopradesto P. Francesco profusi subori stimuti IN QUEELO STATO VERI COLLIQUATIVI, E CORRUTTOIS, d'onde MI CONFERMAI VIEPPIU DEL CONCLAMATO, E PESSIMO STATO DI SUA VITA con attendere perciò brieve notizia del suo trapassito stato e la coheret Sanatus pag. 22. §, 35. = Secondo il giudizio suo (Modici d'Aquila) e dell' altro Medico straordinario Rainone, a cui dopo raecontò il succeduto, questi copiosi sudori èc. doverano essere necessariamente CORRUTTORI, E COLLIQUATIVI, CHE DOVEVANO FRA MOMENTI PORTARMI ALLA MORTE.

224 Obijciat nunc ingeniosa Animadversio S. 42. = quod si cuncta pensentur, sudores hujusmodi potius ad sanitatem pertinent, quam ad Morbum; ostendant siquidem ultimum, validumque natura conatum ad id superandum, quod adhuc mali supererat, & excutiendos pravos humores, qui al Pulmones deferebantur. At quonam argumento, quanam Doctorum sententia il probas? Ad id certe probandum novas oporteret Medicas cudere regulas . Nam quæ hactenus obtinent eæ omnes amborum GuræMedicorum judicium mirifice comprobant, sudores hujusmodi non quidem salutares, sed plane fuisse = colliquativi , e corruttori . Quod si Peritorum judicio tanta debetur fides, ut quibus utimur jura, ipsaque Tribunalia omnia ei penitus acquiescant, apud Farinac, Q. Q. Crimin. 127. Conciol. Resolut, Crimin, 5. num. 8. & 11, Muscatell, Pract, Crimin, ties de vulner, lethal, num, 34. De l'arca ad Gratian. Discept. 2. 351 num. 19. Christianzeum Decis. Belgic. 57. num. 20. Tom. 5. & in nostris Causis Bened, XIV. lib. 3. cap. 7. num.8, ubi de Curæ Medicis scribit , quod = Status morbi ex corum testimonio dignoscitur , SA-NATIO VISQUE MODUS EX EODEM QUOQUE DESUMI-TUR = & lib. 4. pag. 1. cap. 17. nam. 14., quantonam potiori jure id obtinere in nostro rerum themate debet , in quo Curre Medicus , non mo lo suum judicium protulit, sed etiam quibus illud nititur, rationes attulit, & argumenta?

225 Confer profecto rationes , quibus idem Caræ Medicus nocturnos ægroti sudores colliquativos decernit, cum ils, quæ salutaris Artis: Scriptores de iis lem tradidere, probeque nosces, doctum Peritum veram illorum indolem , atque naturam fuisse plene assecutum . Colliquativam quippe corumdem năturam is repetit a causa, a quibus' ::ilii sudores oriebantur , a copia qua fluxerunt, a qualitate, sive a coguita jam corum lethali evacuatione. Et sane. Causam ipse repetit da un fermento Tisico unito all' estrema debolezza, e rilasciamento delle fibre, e consunzione universale . . . . procedevano da una febre lenta, e continua, e da un calore mordace convalsivo, ed esprettivo che ben conoscevasi scorrere per tutte le membra => Has revera causas Scriptores assignant, phthisicum nempe fermen-i tum, hecticam febrim, atque debilitatem. Sudoris enim fermentum, quod in Phthisicis agnoscit præ ceteris Mortonus in cit. Phthi-1 siolog. lib. 2. cap. 4. de sign. §. Secundum, est colliquatio succi mitrititii ab diectica febri causata = quæ sese SUDORIBUS NOCTUR-

MS , Diarrhaa , velalio aliquo modo prodit = Et 6. 2. Colliquatio = Sudores isti grade quidem differum pro vario scilicet colliquationis sanguinis, & paroxismi FEBRILIS procedentis EAM-QUE CAUSANTIS gradu z . Et Swietenus ad Aphor, 835, 9, Sudor = ibi = Sudor nocturnus fere semper pulmonis abscessum comitatur; uti etiam & adestillis, quibus sputo purulento consumitur pulmo &c. Ubi ergo per abscessum hic natum debilitatur pulmonum actio, minus firma reddetur sangainis compages, & minus accurata omnium sanguinis partium erit miscela inter se. Lecti ergo tepore dum fovetur tota cutis externæ superficies , tenuissima sanguinis pars per FEBRICULAM CONTINUAM acuto humorum motu , forma SUDORIS exprimetur . Probatum enim fuit alia occasione in Comment \$. 753. quod dum obtinet talis in fluidis nostris CACOCHYMIA, per quam partes minus assimilatæ nec æqualiter mistee sunt, tunc nascitur fucillima in SUDOREM proclivitas.

Omnia autem heer mala adhuc inde augentur, quod a PURE IN ABSCESSU PULMONIS RETENTO, ATTENUATO, ET VENIS RE-SOLPTO illa CACOCHYMIA increscat plurimum atque IN FUTRI-DAM DISSOLUTIONEM magis VERTAT CONTINUO SANCUIS. Et Sennertus Pract, lib. 2. par. 2. De ulc. Pulm. in Diagn. = ibi = Sudant Phthisici ob facultatis naturalis debilitatem .

225 Præterea repetit Curæ Medicus pravam Sudorum qualitatem ab eorum copia = perche furono tanto copiosi , ed eccessivi = Et merito. Nam eo copiosior est sudor, quo debilior regrotus est, juxta Swie-senum Aphor. cit. = Sudor hic MAGIS CONSPICUUS erit, dum DEBILIONES jam ægri sunt, & malo semper omine . Tam vero malo omine hujusmodi sudores miseros invadunt ægrotos, ut quo copiosiores ii sint, eo propior Phthisis ad finem, ad lethum accedat ; uti scribit cit . Mortonus lib. 2. cap. 11. de Relevat, ibi = Aliquando vero Phthisi jam ad fatalem finem accedente accidit & sudores istos adeo IMMENSOS fieri, ut æger quotiescumque somnum capessit cum magna molestia, ac si IN UNDARUM FLUVIO jucere videatur &c. Idane paulo ante exSwieteno documus ad Aphor. 1200. 5. Præter; ubi observatur, quod dum funesta Phthysis in mortem tendie DIFFLUANT SUDORIBUS miseri , ET TOTI EXHAURIAN-TUR : In nostra autem historia tam immensi hnjusmodi sudores fuere, ut ipsa Animadversio §.40. ab æg:oto accepisse narret, quod: n.i trovai hagnato dalla testa ai pledi di si COPIOSO ED ECCES-SIVO SUDORE, che ne restò bagnato tutto il Materazzo, non che le lenzuola , ed i cuscini .

227 Quis ergo Animadversio concludat cit. §. 42. quod hi sudores ostendunt ultimum validumque naturae conatum ad il superandum quod adhue mali supererat, concludat potius ostendere naturae conatum ad excernen-imm quod adinae supererat boni. Nam per hujusmodi sudores, non pravi humores, qui ad pulmonem deferebantur, sed balsamica, subtiliorque sanguinis pars de corpore deperibat, docente Swieteno ad Aphor. 1206. § solidorum consumptio, quod Per sputa Sec. S IN. PIMMIS PER SUDORES NOCTURNOS maxima fluidorum pars de co-pore perite. 2 & § Sitis: Concurit sudor nocturnus, per quem LIQUIDISSIMA PARS SANCUINIS DIFFIATUR de corpore.

228 Verum in subita Sanatione Medicus ait, quod invenit regrotum del tutto sano senza febre Se. ripigliaso nel suo calor naturale, ed ac-

quistate in un subito le forçe smarrite; Quam vero nocturnes sudores oriri demonstraverimus ab hectica febri , a corruptorio fermento, summaque debilitate, si eos cum Animadversione salutares censeanuse, hec counino absurda statuamus oportet; ut ex febri sanitas; ex hectico calore boni humores; ex debilitate vires; ex propinqua morte subita valetudo sequatur; quod quidem magis certe repugnat;

Quam ut placidis coeant immitia . . . .

Serpentes avibus geminentur, tigribus agni.

- 229 At subdis Animad. §.43. quod P. Franciscus ex hisce sudoribus adeo est recreatus, ut expergefactus post dulcem somnum ad solidas quinque horas protractum accersita Anita de sibi reddita Sanitate minime dubitandum esse pronunciavit. Audio. Sed cave, ne te adeo hujusmodi fallent insidies, ut ex iis lethales sadores salutares; existimes. Id enim maxime cavendum Mortonus monuit loc. cit. lib. 2. cap. 4. = ibi = Durante sudore, & remissione, tussi, & recliquis symptomatis jum minoratis, æger placide dormit, vires recolligit, & SIBI jam SPE FUTURÆ SANITATIS concepta AB-BLANDITUR. Et & Siquidem = Hæc febris &c. circa mediam noctem immensis colliquativis sudoribus terminatur. Quo tempore æger placidum somnum capit, sine anhelitu spirat &c. Atque ab iatis remissionibus accidere solet, quod hujasmodi PHTHISICI, etiam ab adstantibus pro deploratis habiti, SIBI IPSIS DE FUTURÆ SANITATE ECRECEE ADULENTUR.
- 230 A nocturnis autem sudoribus iterum ad prægressas vomicas , iterumque ad factis usum sermonem convertere cogor : Animad. cit. 6.42. ibi = Forte medicaminum usu intermisso , lactis potus ad diem us. que Sanationis cominuatus profuerat nonnihil ad disruptas vomicas: abstergendas, & exiceandas, vel saltem ad impedien humorum affluxum ne in iisdem novum generaretur pus . Quidigitur se quod lactis usu paratum dispositumque jum fuerat, mor ingentium. sudorum one natura perfecisset? Quis enim est qui sciat auan. tum valent naturce vires ? Quis ? Sagax ipsa Animadversio ; quæ sa-1 pienter verita, ne quis peregrinam hanc suam doctrinam ex intimo animi sensu profectam existimaret, eam adverbio = forte = dicendi initio dubitantis instar temperavit . Quis ? Quotquot de Phthisi scripeere . Tot enim sciunt lactis usum in consumata Phthisi continuatum , non quidem aliquid prodesse ad abstergendas , & exsiccandas vomicas ( quas tamen in præsenti historia tertio jam ante mense in pulmonis ulcus conversas Animadversio concesserat (. 32. 5 33. ) sed imo tantum id aliesse, ut lac ipsum pulmonis ulcus sordidius efficiat . & hepatis obstructionem , ventriculi vitium , vomitum , Diarræam, ac hydropem ipsi Phthisi superinducat, quemaduodum ex Riverio, Mortono, atque Swieteno probavinus sup. §. 206. & seq. Hec profecto, sunt que lactis potus ad Sauationis usque diem continuatus paraverat, ac disposuerat; si hæc mox ingentium sudo-! rum ope naturam perfecisse affirmas , & ipse concedam . Concedam enim naturam sudorum ope liquidissimam, atque balsamicam sanguinis partemper cutaneos poros extrusisse; ceu paulo ante cumi Swieteno probavimus §. 225.8 227. En quautum in Phthisi valent right proving to which naturae vires . 1 Als d
- 231 At inconsulto docta nobis Animadversio concessit abstergendum, atque exsicuadum fuisse pulmonis ulcus, ut seger samus evaderot. Idau-

autem tentari tunc forte poterat cum ulcus recens erat, non vero cum jam adultum, & inveteratum; ceu Medici omnimo omnes consentiumt cum liverio lib. 7. cap. 7. de Phihisi = thi = Recentis ul eris pulmonis sanatio difficultima est , inveterati OMNINO IMPOSSIBI-LIS = præsertim in nostro eventu, in quo non mo lo sanadum erat inveteratum pulmonis ulcus, sed colliquato jam per resorptum a venis pus nutrititio succo, atque sanguine, oportebat totum hominem immutare, ut verbis utar Scribonii Largii apud Almelovenium in not. ad Cæl. Aurel., nec non Sydenham. oper. pag. 576. ini = Corporis habitus omnis alio traducendus est, atque homo integer nova quasi incude refingendus; accedentibus poissimum Aphtis, sive gutturis ulceribus, quo in casu ex Willisii doctrina a nolie allata sup. \$1.28. = pulmonis mundificatio, nec non ulceris abstersio & exsicacatico Fu USTRA intenduntur.

\$32 Sed fac rem impræsentiarum esse de recenti fantum ulcere ; ejus tamen abstersio, atque exsiccatio non per sudorum crisim, sei per coctione m tentanda fuisset . Nam Benedictus XIV. lib. 4. p. 1, cap.8.2. num. 26. & seq. = ex Caleno in 3. de Cris. novit quantum valeant in morbis Natura vires , docens , quod = triplici mo to potest Natura sanitatem inducere , per decubitum , per crisim Sc. per coctionem Postquam vero explicavit Calendon per dec ubitum intellexisse depositionem humoris peccantis a parte nobili ad ignobilem; per crisim evacuationem; per coctionem, simplicem morbi solutionem, exponit quad hac via natura chronicos tantum morbos solvere solet a ibi = Et loquens ( Calenus ) de simplici morbi solutione , sive coctione , docet solutionem longiori tempore , & paulatim fieri , cum morbi omnes , qui per coctionem solvantur , percurrere debeant illa quatuor tempora, principium scilicet, augmentum, statum, se declinationem; CHLONICI autem MOLBI ii sunt, qui ut pluri-mum CESSANT PER COCTIONEM, ET NON PER CRISIM. Nem inem certe later Phthisim , non acutum esse morbum , sed Chronicum; ergo non per sudores eam natura sanare valebat, sed, si recent em , per coctionem .

233 Hau e porro coctionem in recenti pulmonis ulcere tentandam esse, non per sudores, sed per inductam blandam, moderatamque suppurationem docuit Swietenus ad Aphor. 210. de Phihisi Palm, ili = Nullum ulcus samari poterii, nisi prius reducatur ad con lirionem vulneris puri, ut nempe consolidatio fieri po sit. Hine debet pus evicanti, quad PER BLANDAM, ET MODERATAM SUPPURATIONEM fit, uti in ulceribus externarum partium videnus; deinde locus puris debet consolidari; ponquam vero varias recensurat curationis species a Me licis tentatas, ut in recenti pulmonis ulcere pus maturum, Schonænotæ reddint, conclu lit = cum difficilii ille morbus toties OMNEM MEDICONUM OPERAM EIUDAT, minime mirumest, si de variis metho lis cogitatum fierii.

234 Patet ergo quod si sudores accesserint, coctione non seenta, ii non salutaris, sed omnino mole noxice que crisis indolem preseferant; quia permanente ulceris fomite, extrusi per cutim humores als inso ulcere corrupti unajorem inducuat corporis deliditatem, ejusque prointe celeriorem destructionem; util advertit De Here lia Oper. Med. cap. 6: de Sign. colliq. ex sudor. = ibi = Si id. quod in foco continetur concocium non sit, PRUSTRA TENTAT NATURA extended.

pulsionem corum; que ab co corrupta fuere, quia quod in foco continetur firmum semper , & stabile est , ut est in tumoribus humor , quem natura numquam sine coctione rejicere potest . Fit ergo quod quando natura humores contaminatos a foco rejiciat movenda, quod in foco est non concoctum redit rursus NOVUM CONTA-GIUM, NOVAQUE SUCCORUM CORRUPTIO &c. necesse est quod morbus recrudescens, & de novo affligens naturam debiliorem inveniat , & viribus carentem &c. Contrarias omnino conditiones OPTIMA CRISIS habet , quia fit concocta materia = & prius = Est vero facillimum MALOS SUDORES a bonis secernere : illi

enim sine materiæ coctione fiunt .

234Puris coctioni ulceris solidatio sequitur. Hee vero non prius tentanda , quam sputa & imminuta , & boni puris dotes assecuta fuerint , ipsaque hectica febris vel plurimum decreverit, vel omnino cessaverit; cen docere pergit Swietenus loc. cir. S. Ultimus = ibi = Ultimus curationis scopus est ulcus pulmonis purum consolidare ; de hac autem re tunc in primis cogitandum est , quando videmus sputa habere dotes BONI PURIS, & simul COPIA illorum MINUI QUOTI-DIE, dum simul emendata pur ulenta sanguinis cachochymia FE-BRIS hectica PLURIMUM IMMINUTA en , vel & CESSAT = Et graphice secutam coctionem in recenti Pulmonia ulcere, sive illius factam suppurationem per signa describit Benedictus in Tabid. Theat. pag. 112- ibi =Si artis adminiculo sputum variegatum fit CONCO. LOR; si a foedato OPTIME DEPURATUM; si ab inæquali OPTIME SUBACTUM; si a salivo INSIPIDUM; si a facente INODORUM .

236 Ubinam quæso in nostra facti specie successiva hee morbi declinatio per coctionem a natura operata? Ubi puris vel in bonum conversio. vel imminutio? Ubi cessata, vel plurimum imminuta hectica febris? Hæc sunt nature vires, quas M: lici probe norunt quantum in chronicis morbis valeant. Hec una est via, qua recens pulmonis ulcus vix ac ne vix quidem sauare natura valet, inveteratum non valet. Si secus, natura non est; se l'omnibus ignota causa, quam Benedictus XIV. Miraculum appellavir. In nostro eventu non successive, sed in istanti physico sanationem secutam Medicus agnovit. Ergo non a Natura . Si, sa lores in sanationis actu evenisse contendis; Ergo non ab his, sive a Natura repeten la sanatio, quia hæc per crisim chronicum morbum sanare non valet . Illud propterea restat ut cum, Medicis concludas., ingentes illos sudores non honam, sed malam faisse crisim, scilicet confirmatæ, deploratæque Phthisis ultimum , & fatale symptoma .

Que quum ita sint , locum non habet in hodierno Judicio regula a Benedicto XIV. deprompta Animad. §. 43. = sanationes naturales esse censendas si fiant per insignem aliquam evacuationem &c. per alvi fluorem , per sudorem &c. Idem enim Pontifex addit prefatam regulam a Zachia traditam locum sibi vindicare dumtaxat in morbis acutis, non autemiu chronicis, in bonis, & non in malia crisibus. Hinc post verba ab Animadversione relata loc. exadv. cit. hece vestigio subdit = quæ tamen dicta IUXTA COMMUNEM ALIORUM MEDICORUM SENTENTIAM sibi debent ut p urimum locum vindicare in morbis acutis, & NON IN CHRONICIS, & semper IN BONIS GRISIBUS, ET NON IN MALIS, ut ex sequentibus plane

inferri potest = Versamur autem in casu confirmatæ Phthisis , in quo omnis evacuacio etiam per sudorem mala crisis est, uti ex hactenus dictis patet , & ponderat etiam Mortonus loc cit. lib. 2. cap.q. S. Durante = ibi = In hoc morbi statu OMNES EVACUATIONES PER alvum , vomitum , vel SUDORES , NOCUÆ sunt . Hinc ad sudores præsertim impediendos monet cap. 11. de Relevat. quod: Somni sint breves . & si opus fuerit , æger adstantium diligentia e somno excitetur, antequam vires a longis sudoribus nimis elanguescant &c. Strapula etiam lecti minorentur .

228 Verbo: Si evacuationes per sudores bona crises essent, æque bonæ forent aliæ per alvum . In eodem enim parique censu colliquativarum evacuationum in Phthisi ambæ habentur a Medicis . Ecquis somniavit umquam Diarrhæam Phthisis esse crisim? Ecquis somniavit diarrhæam salutem afferre Phthisicis? Ecquis somniavit deceptain Apostolicam Sedem in adscribendis Miraculo sanationibus a Phthisi , quia nulla Phthisis est , cui fatalis Diarrhæa non accedat? Si id nemo umquam somniavit, quia Medici omnino omnes docent Diarrhæam ad lethum afferre Phthisicos sup. §. 125. nemo item , cui cor sapiat , somniare umquam poterit nocturnos sudores bonam esse Phthisis crisim, quia Medici omnino omnes docent eosdem æque ac Diarrhæam, noxios esse, lethales, & ultimum deploratæ Phihisis symptoma sup. §. 129. 221. & 222. ad 227.

239 Sed superfuerunt morbi reliquiæ, repetit Auimadversio J. 44. quia Medicus inspexisse ait Sanati pedes quasi sgonfiati , & benche per altri tre giorni susseguenti avesse sofferta una PICCOLISSIMA, E RANISSIMA tosseSic . Anne rem magnam dixisse authumas , cum levia hæc in homine ab insanabili Phthiei, a lethali Marasmo, a mortis faucibus extemplo revocato remansisse dicis ? Si Medicus inspexit Sanati pedes quasi sgonfiati , eo ipso physico momento inspexit, quo instantanea Sanatio accidit, dum adhuc Sanatus horizontaliter jacebat in lectulo . Si jam tum pe les erant quitsi sgonfiati , quonam abierat nelle gambe del Pagiente UN EDEMA SPAVENTEVOLE, che gli gonfiò le medesime fin sopra il ginocchio ? quem idem Medicus cum Socio ante sanationem viderat Sum. pag. 26. 9.69. & pag. 32. §. 108. Procul certe abierat, ab ita abierat, ut vix prægressi enormis ælematis vestigium remanserit, illudque tam leve, ut ipsins Sanati oculos effugerit, qui sancte deponit quod Medicus =ni trovò in tutto sano, e salvo. Non vi era più febre, NE' GONFIORE AI PIEDI (Sum. pag. 22. 5. 39.)

240 Pari item pacto ne commemoranda quidem faisset tussicula illa piccolissima , e rarissima , quæ per triduum remansit . Hæc enim tussiculæ species simplici etiam catharro communis numquam fuit Pulmonalis Phthisis symptoma, itaut ejus consectarium dici queat, sed pus per tussim rejectum, uti monet Corterus in Hopp. Aphor. 13.lib. 5.61. ibi = Quidquid tussiendo ejicitur sive sit sanguis, sive pus &c. id omne ex Pulmonibus venit = In nostra facti specie ab ipso sanationis momento ne guttam quidem puris Sanatus per tussim ejecit; ceu ipse de facto proprio testatur Sum pag. ex adv. cit. 23. §.42. ibi = E quantunque per altri tre giorni avessi sofferto qualche residuo di tosse piccolissima, e rarissima per contrasegno del Miracolo, NO V CO M-PARVE PERO PIU SPURGO NE SANGUIGNO NE MAR-CIOSO, ed elassi i trè giorni predetti CESSO INTERAMENTE la sudetta tosse : Confirmat Curre Medicus Sum. pag. 20. \$.90. & seq. 101 : Benché per altri trè giorni susseguenti avesse solfetto una piccolissima , e rarissima tosse , che io stimai per un contrasegno del Miracolo ; poiché NON COMPARVE PIU NE SANGUE MARCIOSO., NE MARCIA SANGUENA nell'espurgo del petto , poiché MIRACOLOSAMENTE SI ERA TUTTA LA MOLE DELLA MARCIA , e sangue combinato nella sostança Polmonale SVAPORATA , E DISSIPATA DEL TUTTO , lo che non potene farsi colle forçe della natura , ma solo PER UN VERO , E PRECISO MIRACOLO. Ed in fatti elassi quei trè giorni CESSO ANCHE INTIERAMENTE LA detta PICCOLA TOSSE , nè da quel tempo sin oggi PER LO SPAZIO DI QUASI ANNI DIECI, meno due mesi ha patito più il detto P. Francesco un simile male Erc.

241 Dogma autem est ex Medicinæ elementis petitum, quod in morbis omnibus probe distinguatur efficiens morbi causa a comunibus morborum effectibus. Quemadmodum enim efficiens morbi causa sua propria inducit symptomata, quæ signa characteristica dicuntur; ita pariter generales morborum effectus morbis omnibus comunes, sua quoque inducunt symptomata, quæ signa generalia a Medicis appellantur. Totam hanc elementarem practicam doctrinam paucis perstrinxit Swietenus ad Aph.8. , ubi ait = Notandum hic quam maxime est , quia ablata morbi causa , maneant tamen in corpore mutatæ functiones . Morbus a quo P. Franciscus sanatus est , fuit pulmonalis Phthisis cum Marasmo. Hujus autem morbi characteristica signa sunt febrie lenta sive hectica, pus per tussim quotidie ejectum, corporisque macies. Hæc profecto characteristica signa uno cum ipso morbo phisico momento abierunt; quid'ergo interest si unum aliquod generale signum morali instantaneitate ( quæ una in principali ipso fugando morbo sufficeret ) intra tridinum, non pharmacis, sed sponte sua prorsus abierit? Quid , si non tenuis & rara illa tussis, sed ipsa virium lassitudo, quæ in nestro eventu cum ipse morbo fugata fuit, per triduum remansisset? Nihil profecto Miraculo obfuisset. Docet enim Benedictus XIV. lib. 4. p. 1. cap. 8. num. 19. = PERFE-CTAM, & non concisam dici sanationem SI VIS MORBI illico, & in momento fuerit depulsa; LICET PER ALIQUOD TEMPUS REMANSERINT morbi CONSECTARIA QUÆDAM, puta lassitudo virium , imbecillitas , cicatrix Sc.

242 Quamquam vero ex paulo aute recitatis Testium verbis ubertim pateat P, Franciscum in subita sanatione subitas recuperases vires; & quamquam res modo sit de Miraculo secundi generis, in quo hace subita virium recuperatio necessaria minime fuisset, juxta laudatum Benedictum XIV. lib.4. p.t. cap.8. num. 22. ibi = Debilitas virium quæ depulso morbo superest Sec. non obstat probationi Miraculi, cum Miraculum est secundi generis; tamen adeo rigide in hoc Miraculum Animadversio inquirit, ut cum consett egrotum per sanationis diem pro libitu decubuisse lectulo, de restitutis inde viribus vereatur, ita scribens cit. §.44. = Si aliquis crederet ideo lectum non desseruisse Franciscum, quia nondum vires satis validas experiebatur, licet ipse Sanatus dicat 3, non gia fu questo per necessità, e debogazza, mà bensì per mio proprio genio = is continuo arguendus non esect. Quis enim in ammum sibi inducar, ut credat hominem:

extemplo præter spem sanatum viribus integris decumbere adhuc voluisse = per proprio genio ? Id profecto in animum sibi inducit sa. piens, ingenuus, beneque cordatus Animadversor, qui protestatur § 21. = nec mihi est animus fingendi quod ex Actis non constat . Ex actis autem constat ægrotum in phisico ipso sanationis instanti integras recuperasse vires , facultatemque eas exercendi functiones , quas quisque sanus potuisset; ceu de facto proprio deponit ipse Sanatus Sum. pag.22. §.40. = Entrato nella mia stanza il detto Professore &c. mi trovò in tutto sano , e salvo . . . . e quello che lo fece più stupire fit il vedermi ripigliato istantaneamente nel mio color naturale, E SANO COLLE MIE FORZE in maniera , che MI POTEVA DA ME STESSO ALZARE, E FARE TUTTE LE MIE FUN-ZIONI SENZA L'ALTRUI AJUTO .... Intanto la mattina stessa mi cibai d'un cibo più consistente, e benche volli stare per un altro giorno in letto , NON FU questo PER NECESSITA , e debolezza , mà bensì per mio proprio genio . Infatti LA MATTINA SE-GUENTE MI ALZAI SANO, E SALVO . = Et contestatur Cume Medicus Sum. pag. 29. 6.86. ibi = Entrato nella stanza del predetto Infermo &c. con mia estrema meraviglia lo trovai del tutto sano, cioè . . . . e quello che più mi fece stupire, lo vidi istantaneamente ripigliato nel suo colore naturale, ED ACQUISTATE IN UN SUBITO TALMENTE LE FORZE SMARRITE, CHE POTEA FAR DA SE senza l'altrui ajuto TUTTE LE SUE FUNZIONI &c. Et §.89. = E' vero , che il detto P. Francesco stiede per il seguente giorno in letto, però SONO IO TESTIMONIO DI VEDUTA, CH'EGLI NON CI STIEDE, già PER NECESSITA', NE' PFR DE-BOLEZZA, o per residuo del suo male, bensì per solo suo genio; poiche 10 LA MATTINA L'AVEVO OSSERVATO TOTALMEN-TE, E PERFETTAMENTE SANO; ed in fatti nel giorno susseguente SL ALZO' SANO, E SALVO DAL LETTO =

243 Si quis ergo fidem adjungere nollet Sanato asserenti per eam diem decubuisse lectulo tantum per genio, non autem per necessità, oportet, ut Medico credat affirmanti = sono io testimonio di veduta, ch' Egli non ci stiede già per necessità, o per debolezza Sec., qui sui dicti rationen addit = poichè io la mattina l'avevo osservato totalmente, e perfettumente sano; cui quidem Periti testimonio ex allatis juribus omnino credendum est; imo vero illud per sese plenam facit probationem in iis, que ad suam peritiam spectant, uti doce Reinfestuel in Jus Can. de Test. num. 267. Contelor. de Canoni; 55. cap.18. num.18. 5' seq. Pignattel. Consult.97. num.10. Tom.7. De Luca de Gratian. disc.235. num.19. Cristianeus dec. Belgie. num. 20. & seq. Tom.5., & Rot. Rom. dec.143. num.9. par-7. dec. 368. aliique =

244 Gontra probatissimam hanc facti veritatem nihil conjecturæ valent, inanesque suspiciones. Nam nihil detrahit resitutis virilus jacere lectulo per genio, statim ac Suautus affirmat recuperasse le mie forze in maniera, che MI POTEVO DA ME STESSO ALZABE, e fure tutte le mie funzioni senga l'altrui ajuto; quod item contestatur Medicus dum affirmat eum recuperasse in un subito taliente le forze smarrite, che potea far da se senza l'altrui ajuto tutte le sue funzioni. Si enim ex lectuli decubitu infirmitas vel debilitas argueretur, dum dorminus, aut viglles lectulo pro libitu quiescimus sani vel validi non essemus, quod asserere stultissimum est. Quamobrem Me-

dici , ipsique Nostrates sapienter tradunt ad Miraculi essentiain, ejusque fulgorem sat esse ægrum a morbo liberum evasisse, inque pristinam sanitatem, ipsumque statum surgendi suasque exercendi functiones restitutum fuisse; cum perfecta Sanatio in faciendi facultate consistat, etiamsi facultas non deducatur ad actum ex Caleno de Sanit. tuend. lib, 6, cap. 5. = Etuniller. Tom. 1. pag. 409 ad fin. , ubi quod Senitas est integritas vitae , quae consistit in illa corporis actuatione , secundum quam operationes vel exercet , VEL EXERCERE POTEST = & pag. 137. S. Corpus : ibi = Sanitas consistit in legitima dispositione, seu naturali constitutione partium corporis, per quam ACERE, ET OPERARI secundum leges a natura præscripias APTÆ natæ SUNT. Zacchias Cons. 59. num.8., & omíssis aliis, egregie in his Miraculorum terminis Benedictus XIV. postquam docuerat in insanabilibus Morbis, ut in hac facti specie, virium lassitudinem non obstare Miraculo, ita concludit = lib.4. par. 1. cap. 8. nam. 22. in fin. ibi = In morbis qui naturaliter pelli poterant, ut sanatio inter Miracula recenseatur, oportet, ut qui momento sanitatem recepit, POSSIT ea immediate FACERE, que ante morbum facere poterat : Poterat ergo P. Franciscus quiescere, vel surgere pro fibitu, quia jam tum

utraque ea valebat , quæ ante morbum facere poterat .

Ex hactenus disputatis apertissime patet nullum in hac Causa habere locum, in' quo consistat Bordonii doctrinam Animad. J. 45. quod in dubils tutior pars est eligenda, tutius est asserere effectum esse gratiosum , quam Miraculosum , dum ex una parte constat sanitatis effectum totaliter non procedere a causa secunda, nec totaliter a prima ( scil. a Deo ) sed aliqua ratione misocri e e ambabus . Ubinam enim constat mir abilem hanc, repentinam; pérfectanque sanatio-nem non processisse totaliter a causa prima? Si id ab adhibitis remediis arguis cit. §. 45. = probatum est fuisse omnino frustranea . Si a lactis usu; probatum est fuisse omnino noxium. Si a Sudoribus; probatum est fuisse morbi symptoma, illudque lethale, & propinquæ mortis nuncium. Hand ergo versamur in ancipiti, sed in tuto ludicio, non Naturam, sed unam Excelsi dexteram fecisse opus. Quamobrem exclusa jam ab hae Sanatione Nature facultate, si tutior pars est eligenda, eam a causa prima totaliter processisse judicandum est, Illud enim incurabilis morbi indoles, illud lethalia symptomata, illud Sanationis modus', illud denique ipsi duo Medici , qui a curatione fuerunt , abunde testantur . Quo quidem in rerum themate tutiorem partem AA. PP. eligent, si in ferenda sententia Curæ Medicorum judicium amplectantur ; per tradita a Benedicto XIV. lib. 3. cap. 7.num. 8. ibi = Nemo non videt Consultores Sacra Congregationis &c., in Miraculi discussione TUTIUS pro-cedere posse, SI MEDICI CURA adstantes TESTATI SINT z 946 Omnium tandem infirmissimum est argumentum, quo hujusce Mi-

raculi splendorem obnubilare nititur Animadversio cit. §. 45. in fin: quod P.Seraphinus a Palma deponat = passari alcuni giorni dimandat at Medico D. Vincenzo d'Aquila , chera del P.Francesco ; mi rispose passar meglio per avergli futto D. Alfonso la grazia ; quodque concinat Medieus Rainone z dopo pochi giorni . . , , feci dimanda all'ordinario Medico, come si tropava, rispose esser megliorato = & infra = consolandomi del suo ripigliato stato di salute in breve

0 2

tempo .

Fri-

347 Frigidam hanc locutionem Animadversio appellat , qua usi sunt duo illi Testes a Medico de Aquila auriti, propterea quod ab ipso alter acceperit Sanatum passar meglio per avergli fatto D. Alfonso la grazia = alter esser megliorato; addens consolandomi del ripigliato stato di salute in breve tempo = acsi ex illis inferre quis possit Medicum, de Aquila authumasse Sanationem fuisse successivam, simplicemque gratiam . Si vero hec verba narrantur a Testibus de auditu a curre. Medieo, juxta hojusce Medici sensom intelligenda sunt, uti docet Rota in rec. part.13. dec.35. num.9. = At Medicus de Aquila ne somniavit quidem sanationem fuisse vel successivam, vel simplicem gratiam : imo expresse, rotundisque verlis testatur fuisse instantaneame verumque Miraculum = Testatur enim Sum. pag. 24. 6.51. quod = la guarigione operata da Dio per intercessione, e meriti del Servo suo Alfonso Maria sile Liguari nella persona del P. Francesco da Ottaiano FU DAME e DAL mio compagno D.CARLO RAINONE, e da tutti i ceti di persone &c. TENUIA per l'ELO, CHIALO. ed INDUBITABILE MIRACOLO = De instantancitate vero Sum. pag,29. 6.84 ad 87. = Narratomi dalla Zia, che la notte l'Infermo era caduto in un sudore eccessivo, ed estraordinario io & c. risposi francamente alla medesima = E' MORTO = Restai però deluso & c. poichè (eo ipso momento) entrato nella stama Ec. ilepo averlo aili-genten ente osservato, CON MIA ESTREMA MERAVIGLIA LO TROVAI DEL TUTTO SANO.... onde estatico per la me-raviglia gridai = QUESTO E UN VERO MIRACOLO z

248 Multoque minus ol jectis Testilius mens umquam fuit iis verbis significare vel Medicum de Aquila , vel semetipsos existimasse cam sanationem vel successivam, vel hand miraculosam fuisse; ceu ex integro ecrum contextu patet = Nam Medicus Rainone Sum. pag.32. exadv. cit. pest §. 108. ita depenit = Dopo pechi giorni., NON INTESA CIA' LA MORTE di detto P. Francesco ( quem paulo ante reliquerat con attenderne brieve notizia del suo trapassato stato) feci dimanda all' ordinario Medico d'esso come si ritrovava , MI KISPOSE esser n.egliorato PER DIVIN MIRACOLO ottenuto ad intercessione del V. Servo di Dio Alfonso Maria de Liguori; ed infatti &c. portandemi una giornota nel Quartiere di S. Gennaro, IER LA STRA-DA INCONTRAI IL SUDETTO P.FRANCESCO consolandomi del suo ripigliato stato di salute in breve tempo ( scilicet a postrema sua medica visitatione pancis diel us aute Sanationem peracta i assere ndon.i , ch' era cessato ogni suo malore PER DIVINO MIRACOLO ottenuto ad intercessane del sopraccennato Servo di Dio &c. io LO CREDEI , COME LO CREDO , perchè COSP DOVEVA. ESSELE . E NON ALTRIMENTI , giacche II. MOREO ERA MORTALE, NE ERA POSSIBILE CURARSI CON MEZZI UMA-M = Et P. Seraj hii us a Palma Sum. pag. 46. 6.219, = Propolota dallo stesso P. Francesco , ed altri , che sapevano la di lui mortale infermità, ed aspettarano di breve sentirne la morte, LA MIRACOLO, SA guarigione in persona del sudetto P.Francesco, non vi è stato alcuno &c. che ne ubbia dubitato = Et pag. 47. \$.227. = Detta guaripione del P. Francesco d'Ottajano FU' TENUTA DACLI STESSI MEDICI PER UN VERO MIRACOLO.

249 Quuin ergo objecti Testes aperte deponant tum ipsos, tum Medicumi de Aquila habnisse P. Francisci Sanationem tamquam verum Misacura lum, evidentissime constat verbum megliorute fuisse ab lis lem usurpatum pro verbo sanato, sive pro perfecta, & subita sanitate; cett advertit Renedictus XIV. lib. 4part.1. cap.8. num.19. lbi = Nisi ostendatur ex toto comextu MELIORATIONIS VERBUM fuisse a Medico, & Testibus usurpatum PRO FERFECTA, ET SUBITA SA. NITATE, uti ettenue præstium fuit a Postulatoribus Cause tung Beati, numc Sancti Francisci Solani. Et sane sæpe accidere solet, quod comparativum pro positivo, a decque neclius pro bene usurpetur, ut generaliter monent Tiraquell. de Jur. Primog. quæst.72. lbs. Rota rec. par.9. dec.453. num.6., & onissis innumeris alia exemplis, methora pro bruis unquit Virgil. lib.3. Georg. = dii meliora prise & in ip-is sacris Litteris ad Habr. 6.9. habetur = Confici sumus auten de vobis meliora (hoc est BONA tamis malis contraria) ex interpretatione S. Angustini Op. Tom.9. col.478. lit. E.

250 Si item P.Seraphinus a Palma retulit eam ipram Sanationem fuisse miracolosa, camque habitam dagli stessi Medici per un vero Miracolo consequens est enm cum disti accepisse a Medico sanatum fuisse P. Franciscum per avergli fatto D.Alfonso la grazia usurpasse hoc verhum = grazia = pro Miracolo , quia plerumque hec nomina confunduntur uti observat l'ignattellus Tonn. 1. Consult.242, num.5, ibi = Sufficit &c, ut deponat de actibus excedentibus vires , ac potentiam naturae , ex quibus per necessariam consequentiam , & Truttorinationem deducatum Miraculium; & Tonn.4; Consult.50, num.1. ibi= Neque mirum si præservationem Testes adscripserint Gratiae , nulla facta mentione Miraculi ; qua plerumque NOMINA 11.4EC CON-FUNDUNTUR &c. poitus intentio , verhorumque sensus , quam verha considerantur . Et Benedictus XIV. lit.2. cap.49, num.5.

251 Dixi: St si dissertius dixi, quam Causæ Lonitas tulerii; satis pervagata sapientia vestra, AA. PP., id mihi futurum pollicetur, ut profixor hodierna oratio aliam in sequentibus Comitiis habendam multe perbrevem reddat, multoque concisam.

, ....

## MIRACULUM III.

Repentinx, absolutx que Sun: to: is Caroli del Vecchio Clerici Tyronis
Congregationis SS. Redeu ptoris ab Hoemeptysi cum acuto
pectoris, totiusque corports dolere heumatico tussique
violenta, una cum subit i dependiturum vírium
recuperatione.

Non dubito fore plerosque, qui tertium hacce Miraculum inutile prorsus judicent, cum hæc Causa quæ directam, ut ajunt, heroicarum Virtutum probationem exhibut, binis dumtaxat Miraculis ad V. Viri Beatificationem procedat. Hi vero, si advertant illud faisse a majoribus in more postum, ut in praeclatioribus Causis, preter necessaria Miracula, aljud item supranumerum adprobandum proponatur, non admirabuntur nos corum mores secutos. Ex plutinis autem, quibus Acta abundant i boc, potissimum selegimus, propterea quod a V. Ligorio pro filio suo, suique Instituti Alumno spud-Doum impetratum, Sit itaque

253 Carolus del Vecchio Tyro Congregationis SS. Redemptoris gracili temperamento præditus, ac sexdecim annos natus die 12. Martii 1788, dum comuni plurimorum Convictorum mensæ in sacro exercitiorum recessu inserviret, ingentis tabulæ epularum patinis refertæ pondus manu substinere vix valeus, improviso quodam ictu se pectore quati persentiit. Acuto statim ac pertinaci pectoris dolore corripitur eo tamen non obstante copioso madefactus sudore, ægre licet molesteque, mensæ pro munere ministrare non destitit. Id vix bene finierat, sudore, ut erat, perfusus se lectulo prosternit. Molesta inde tussi , dyspnoea , cubandi difficultate , acuto vehementique pectoris cruciatu tetiusque corporis rheumaticis doloribus vexari ac miserandum in modum usquequaque jactari, donec post validum tussis impetum vivum, spumantemque cruorem non modo expuerit, sed omnino evomuerit. Id vero infortunii haud semel, sed pluries per octiduum misello perpeti contigit; imo eo sævius in dies morbus incruduit, ut nullis omnino phlebotomiis, sive venæ sectionibus sacciti Medici jussu institutis, mullisque pharmacis cedeus solito majorem ex ore cruoris copiam ejecerit. Ceteris teterrimis symptomatibus ac intolerabili & spasmodico pectoris dolori, anxietati, spirandique difficultati summa accessit virium prostrațio, eaque tanta, ut sese ægrotus movere, vel verba proferre amplins non posset, isque adstantibus, ipsique Medico jam jam extremum ducere spiritum videretur .Quare idem Medicus ex certissimis symptomatibus cruorem a ruptis pulmonum vasis prodire intelligens, funestissimam pronunciavit prognosim.

\$54 Inter hæc Tyronum Magister V. Institutoris opem ei suggerit invocandam . In spem propterea erectus V. Parente suo intercedente valetudinis recuperandæ, Ejus Reliquiam dolenti pectori admovet, eumque ita precatur : Monsignore, s'è di gloria di Dio, e profitto dell' anima mia, io voglio star bene = Dictu mirum ! Rediere extemplo vires, serena oculorum acies, vultus color, sonoraque vox; abiit autem subito pallida mortis imago, molestissima tussis, auxietas, acutissimus pectoris dolor, dispnoea, rheumatici artuum dolores, omnisque vis improba morbi, cunctis obstupescentibus. Nec satis. Debili enim, gracilique, quo prins donabatur, temperamento ex ea inde die in validum, & Athleticum immutato, ingentibus licet exantlatis laboribus conatibusque, nullum unquam posthac vel minimum prægressæ olim Hæmoptysis indicium, vel incommodum passus est; ejusque robustæ valetudinis perennitatis probatio per decem supra quatuor annos, quotquot ad Apostolicam usque Inquisitionem effluxerant , per plurimos Testes , curæ Medicum , aliosque præterea binos salutaris Artis Peritos ex officio a Judicibus accitos luculentissime constat , Sum.pag.64. in fin, S seq.

## DE MORBI DIACNOST

255 Morbum, quo laboravit Carolus del Vecchio fuisse Hæmoptysim, vivumque cruorem ab co excretum aruptis pulmonum venis prodiisse, tum symptomata, tum adjuncta antecedentia, concomitantia, subsequentia evidentissime probant. Ac primo quidem

256 ME-

256 MEDICI JUDICIUM hujus morbi diagnosim, atque proguosim in propatulo ponit. Sam. pag. 55. \$. 32. ihi = Sembrami a mio giuditio l'infermita sofferta essere stata UNA VERA EMOTTISI. Giacchè al vomito di sangue si accompagnarono somma difficoltà di respiro, tosse violentissima con dolore anche acuto Ec. R sangue di giudicai, e lo stimo sboccato DA VASI DEBRONCHI DEL POLMONE, perchè viro, e rosso = Et pag. 56. in fin. La graverta del mole indicava conseguera pessitire, e funeste.

257 Medici vero judicio omnino quiescendum jam supra in Miraculo II. probavinus ex Benedicto XIV. lib.3. cap.7, num. 8. ubi utilitatem Medicorum examinis exponens ait = Consultores S. Congregationis in Miraculi discussione tutius procedere posse si Medici cura adstantes testati sint; ae Peritorum sententle in quocunque Judicio deferendum esse omnia Jura decernunt Leg. septimo mense ff.de stat. hon.leg.1. ff. de ventr. inspic. Rota in Rovera separat. Thori 10, Muli 1748. § 7, D. 11. D in confirm. 16. Jun. 1749. cor. Costada = ali-

bique passim .

258 Ad Hæmopthisis vero diagnosim certo assequendam illam ex Medica Schola regulam habemus, quod duo precipue sint investiganda il.An ea physica causa pracesserit; ex qua solet generati Hæmophthisis. II. An ea concurrant signa, que præsentem Hæmophthisin assolent comitari; quemadimodum tradunt Hoffman. Tom.8. pag. 26. col. 2. §. Diagnosis consistit: Swietenus ad Boerh. aphor. 27. § aphor. 597. §. Diagnosis: Bonetus Thesaur. Medic. Tom.s. lib.3.cap.23. de Hæmophthisi pag. 219. col.2. = ubi quod Hæmophthisis signa.paratim a causis præcedentibus, partim a modo excretionis desumi debent. Be Etmuller. Oper. Tom.1. pag. 176. col.2. § pag. 177. ibi = Locus affectus cognoscitur ex antecedentibus, seu causis prægressis. ex consequentibus actionibus læsis, nempe per symptomatum syndromen cognoscitur ipse morbus. Hisce positis symptomata, a sique signa enumerenus, que in hac facti specie concurrunt.

259 CRACILIS CORPORIS CONSTITUTIO , qua noser adolescens præditus erat , de qua Medicus Sum.pag.54.post §, 22. ibi = D.Carlo del Vecchio Se. gracile di complessione; & pag.56. §, 36. Era di gracile complessione, e delicato, Hemophthysi maxime obnoxia est , ex perpensis ah Hoffmanno Tom., pag.4.p. col. 2. in fin. & seq. Tom.2. pag.203. §,10. Tom.3. pag.286. §,11. tom.7. pag.109. col. 1.

lit. A. & pag. 131. cap. 95. in not.ad consil. Poter.

260 ÆTAS item ægroti sexdecimannorum (Sum.pag.51. init.) non modo Hoemoptysi ohnoxia est, sed si heee superveniat, tum propter sanguinis fervorem, tum propter vasorum teneritudinem longe periculosior evadit, juxta Bonet. Thesaur. Med.Pract.Tom. 2. lib. 3. cap.23. de Hæmophthisi pag.221. ibi = Junioribus periculosior est propter sanguinis fervorem, & acrimoniam, vasorumque teneritudinem.

261 CAUSA ex qua oritur Hæmophthisis ex raptis pulmonis vasis est præsertim nisus corporis in alicujus ponderis gestatione, juxta Emuller. Oper. Med. Tom.1. phg. 385. de Hæmopht. §. Causæ = ibi : Reptio cujusdam vasis in Pulmonibus ex facto corporis nisu, & tensione IN GESTATIONE CUJUSDAM PONDERIS &c. ex tussi nimis concitata. Et Bellin. de morb. peet. verb. Hæmophtiss p. 189 init. = ibi = Causa = motus vehemens &c., tussis violenta, NISUS

TOL

TOLLENDI, & loco movendi GRAVIORA PONDERA. Hanc profecto causam in hujusce morbi actis habemus, quam tradunt in-

Curæ Medicus Summ. pag. 54. §. 22. = ibi = Egli (Sanatus) mi ha riferito &c. che in tempo degli Esercizi, che sogliono darsi in Quaresima , fu destinato perchè di buona salute , sebbene gracile di complessione, a servire alla mensa a quelli, che in detto anno vi concorsero, i quali non essendo pochi di numero, e bisognando molto assisterli, l'obligarono a fur qualche SFONZO DI PIU DI QUEL, CHE POTEVA. In trasportando una volta una tavoletta PESANTE pel troppo numero de piatti gli occorse di sentirsi come UN COLPO NEL PETTO, che glie lo lasciò addolorato CON FOR-TE ED ACUTO DOLORE, ed esso malgrado prosegui a servire sino alla fine della tavola, dopo la quale, sebbene sudata, senza cambiarsi si pose a letto, sù cui non poteva trovar sito PER LO SPASIMO sudetto; ma finalmente prese sonno, e svegliatosi poco dopo si sentì tutte addolorate le membra, ed AUMENTATO IL DO-LORE NEL PETTO, sforzossi per quanto pote &c. ma non reggendosi nè seduto, nè inginocchiato, nè coricato per terra &c.

Fr. Leonardus Cicchetti Summ. pag.61. §.64. = Servendo a tavolainsieme con me, ed altri nella muta de' santi Esercizi, che sifacevano in questa Casa nella Settimana di Passione &c. fu Egli assalito da un fiero DOLORE DI PETTO accompagnato da una TOSSE SECCA, qual dolore &c. essendegli avantato gli si ruppe il petto,

e diede più bocconi di sangue.

P. D. Laurentius Nigro Summ. pag.63. \$.79. D. Carlo del Vecchio. Novigio &c. PER UNA FATICA FORTE fatta da detto Carlo nel servire a tavola degli Esercizianti del numero circa ottanta da me destinato a fare, fu assalito da un male di petto con tosse convulsiva, e violenta, che gli cagionò anche sputi di vivo sangue &c.

262 DOLOR PECTORIS statim a conatu inde usque, adolescentem dire acerbeque vexavit, ceu ipse de facto proprio, alique testantur. Sanatus Sum. pag. 51. init. = Fui assalito da un terribile rigore pet-

torale, il quale nell'aumentarsi, che fece mi recò sensibilissimo do-. lore = Et pag. 53. 5. 14. = Mi si fissò un dolore insoffribile al petto . Curæ Medicus Sum. pag.54. §. 23. = Un colpo nel petto , che glie la lasciò addolorato con forte ed acuto dolore . . . aumentato il do-

lore nel petto . Et pag. 56. §. 37. = Con dolore spasmodico fisso nella regione del petto .

Fr. Leonardus Cicchetti Sum. pag. 61. §. 64. = Fu egli assalito da un fiero dolor di petto.

P. D. Vincentius Magaldi Sum. pag.62. §. 73. = Essendo stato assalito &c. con dolori nel petto . .

263 Hujusmodi porro regrotantis querela de pectoris dolore antequamcrnorem excrearer, hunc a pulmonibus, sive a pectore prodiisse evidenter enunciat, juxta Hippocratis monitum in lib. de Humor. Tom. 1 pag. 143. col.2, in fin, = ibi = Sed & si quid doluerit quis antequam ægrotet , AD EAS PARTES INFIRMATUR ; quod repetit in Aphor. 33. lib.4. = Sed & si quid doluer it ante morbum , Ill SE FIGIT MOBBUS; ac in Hæmophthisis specie Henrnins de morbi pect.cap.6 de erupt. sanguin. per os = ibi = Cum ex hoc , vel illo viscere dimanet, aperiet præcedens de visceribus querela = . Idque confirmant BoBonetus Thesaur, Medic. Tom.2. lib.3, cap. 2. \$. de Hæmopht. Beunet. Theatr: Tabid. exercit. Dianoetic. cap. 10. Jacques in Dissert, opud Haller. disp. Med. 53. \$. 3. a. Bellimus de morb. pect. verb. Hoemoptyis.

264 TUSSIS cruentam ipsam eruptionem PRÆGRESSA est, caque vio-

lentissima; feralis, horrida, & convulsiva, de qua

Sanatus Sum. pag. 51. §. 1. Fui assalito Sc., mi recò sensibilissimo dolore accoppiato da una tosse orrida, e comulsiva = Et pag. 53. §15. Mi si fissò un dolore insoffribile al petto con una tosse secca convulsiva.

Curae Medicus Summ. pag. 56. §. 37. Essendosi infermato un Novi-

zio &c. con tosse convulsiva continua .

P. D. Deodatus Crescuoli Sum. pag. 38. §. 46. & seq.: Con una rosse, forte convalsiva. Lo viddi in un pessimo stato a cagione della tosse violenta comvulsiva, secca, e continua = Et pag.6s. §. 38. Era stato angustiato & c. di una tosse inane, e convulsiva & c. violenta, e efetrina la tosse.

Fr. Leonardus Cicchetti Sum. pag.61. §.64. Fu egli assalito &c. da

una tosse secca .

P. D. Vincentius Magaldi Sum. pag. 62. §. 73. Gli cagionò una fier rissima tosse convulsiva con dolori nel petto.

. Fr. Alexius Pollio Summ. pag. 63. \$. 76. Avendo &c., contratto un

mal di petto con tosse violenta Sc.

265 Hanc vero violentissimam Tussim, que sangúniem ex ore pracessit, læsos pulmones patefacere docet Hoffman. Tom. 3. pag. 10. §.6. ibi zi Tussis est actio niolenta organorum spirationis annium, in specie vero expirantium Pulmonum = Sennert, in psact, lib.a. par. 3. cap. 5. de Tussi §. Est nimirum. Guastavin. lib. 2. locor. de Medic, selecta, cap. 4. pag. 30. = ibi = Per tussim SEMPER AFFICI PULMONEM, NEQUE SINE PULMONIS LÆSIONE unquam gigni tussim Geo. Pars igitur morbo affecta in tussi EX NECESSITATE. PULMO EST = .

266 TUSSIS CONCOMITANS fuit cum ipsa sanguinis excretione. Nam inisellus adolescens nonnisi tussiendo ex ore cruorem excernebat.

Curse Medicus Sum. pag. 55, §.27. = Cominciarono a vedersi dietro una tosse forte alcune rasche di vivo sangue = . Et §. 32. Al vomito del sangue si accompaguarono . . . tosse violentissima = Et pag. 56. §. 39. = Il giorno di Mercordi sumo lo trovai , che Gc. la tosse esasperata al maggior segno, e che la notte antecedente aveva buttato

un altra quantità di sangue.

P. D. Deodatus Crescuoli Sum. pag. 58. §.48. = Il Mittedi (majoris hebdonarias) in preso da una tosse così violenta, e continua, e profonda, che indicava una più forte rottura delle vene pulmonali Gr. durò questo suo patimento sino alle tre ore della sera del detto giorno = Et §. 49. Si svegliò con una fiera tosse così veenente, che fu costretto a buttare due bocconi di sungue vino, e spumoso . . . serguiò tatta la notte a tossire Er., con ambascia tale, e difficoltà di respiro, e dolore nel petto, che si sentiva alle fauci della morte = Et pag. 60. §. 60. Tutta una volta nel Martedi santo Gr. vidili, che il ridetto infermo Gr. fu sorpreso da una tosse così continua, e profonda, che sembrava avesse dovuto buttare a bictii il sangue. Tale tosse lo travagliò sino a circa tre ore dello stesso Martedi santo Sc.

verso le que sette di questa notte Oc. si risvegliò con tale impeto di tosse, che lo astrinse a dare due bocconi di saugue vivo Gc.

P. D. Vincentius Magaldi Sun. pag. 69. 5. 74 = Peggiorando vieppiù la violenza della TOSSE butto anche del sangue = aliique in

Summ. passim .

267 Pathognomonicum signum Hoemoptysis est sanguinis inter tussiendum excretio; illudque certissimum siguum eum lem sanguinem e pulmonis vasis erumpere, juxta Corter. in Hippocr. aphor. 1 3. lib. 3. 6.1. ibi : Quidquid tussiendo ejicitur , sive sit sanguis , sive pus ; sive sputum , id omne EX FULMONIBUS VENIT = Et Medic. Dogm. de Tussi S.XXIV; in not. ad fin- ibi- sanguis ille ab aere subtus hærente per tussim ducitur in tracheam arteriam , atque TUS-SIENDO EMITTITUR qui morbus vocatur HOEMOPTYSIS = funcker. conspect. Medic. Tabul. 8. de Hoemopeysi S.V. num. 6. = ibi = Vehemens tussis &c. omnino conjuncta apparet, est POTISSIMUM HOEMOPTYSEOS EFFECTUS = Hoffman. Tom.8. pag. 77. 9. 186. ibi = Naturam sæpe moliri excretiones non sine ingenti pernicie v gr. cruentas pomitiones , rel REJECTIONES SANGUINIS PER. TUSSIM , qui Morbus DICITUR HOEMOPTYSIS = Rosen. de Tussi part.2. f. in Hæmopthysi ; Bennet. in Theat. Tabid. pag. 106. 5. Tabis = Coelius Aurelianus lib.II. cap.XI. Paulus Æginera de re me dic. lib.3. cap.31. Dolseus Encycl. Medic, tom. 1. lib. 2. cap. V. aliique omnes .

968 BECTORIS DOLOR SUBSECUTUS ipsas primas sanguinis rejectio-

nes auctus immense fuerat ; cen deponunt

Sanatus Sum. pag. 51. §. 3. & seq. z. Dai dodici del sopraecennato Mese, che buttai sangue... nel giorno 18. lobuttai più che vivo, ed in quantità... nante & c. l'eccessivo dolore. Et pag. 53. §. 17. Presi la pillola, e come il dolore cresceva, ed era insoffribile... mi applicai sul dolore una figura & c.

Carse Medicus Sum.pag.55. \$.32. Al vomito del sangue si accompagnarono . . . dolore anche acuto . Et pag. 56. \$.39. = Il giorno di Mercoldi Santo lo trovai tutto ambascioso , e mesto per il gran do-

lore avanzatosi.

P. D. Deodatus Grescuoli Summ. pag. 58. init. = Con una forte tose; e dolor di petto sputate aveva due volte sangue. Et pag. 50 = Con ambascia tale &c. e dolore nel petto, che si sentiva alle fauci della morte.

Fr. Leonardus Cicchetti Sum. pag.61. §.65. = Fiero dolore di petto . . . diede più bocconi di sangue , ne cessando il delore alli replicati salassi &c. Et pag.61. in fin. & seq. Mi rispose dicendomi , che non poteva neppur respirare per il gran dolore che sentiva nel petto , e non si fidava nep pare di muovere un braccio.

269 Pertinax hic pectoris dolor post sanguinis eruptiones oriri ab infarcto ex obstructionibus Pulmone docet Swieteuns ad aphor. 829, §. Ita etiam dum Pulmo- Hoffman in supplem. part. 3, pag. 161, §. 5. Carolus Musitanus tom.r. lib.2. cap. 7, de Phihisi. §. signa: ibi: In Thorace & c. acutus percipitur dolor. Unde merito idem pectoris dolor inter phænomena, non modo affecti Pulmonis, sed ipsius futuræ Phthiseses recenetur a Schancher. in Dissert. de Incision. Phihisic & Bennet. in Theat. Tabid. §. Vehementiores, & §. Phthisis impendentis.

270 DIFFICILIS RESPIRATIO, summaque pectoris anxietas adeo ægro-

tum vexabat, ut in singulis horis extremum acturus spiritum videretur.

Sanatus Summ. pag. 51. §.4. = Anti aggravato d'affannoso respiro.

Gutte Médicus. Sum. pag. 54. §.20., ubi post sanationem lo trovai.

Ec. con petto lurgo, e libero di quelle stretture che pativa la mattina; è pag. 55. §.28. Trovai il Paziente &c. con respiro steutato, e d
affannoso, che mostrava voler tra breve esolur l'anima &c. §.29 =
post Miraculum = liberamente respirava, quando la mattina non
poteva neppure aprire la bocca. Et §.32. al vomito del sangue si accompagnarono somma difficultà di respiro a segno, che non poteva
nemmeno aprire la hocca. Et vag. 56. §.37. Con difficultà notable
di respiro. Et vag. 56. §.39. Il giorno di Mercoldi Santo lo trovai,
che se l'era avonzato a maggior segno la difficoltà di respiro...
il medesimo Paziente tutto ambascioso.

P. D. Deodatus Crescuoli Sum. pag. 58. §.47. Lo viddi in un pessimo stato . . . con una difficoltà di respiro, ed affavno che non lo faceva riposare, & §.50. Con ambascia tale, e difficoltà di respi-

ro &c.

Fr. Leonardus Cicchetti Sum. pag. 61. §. 67. in fin. & seq. = Domandaudo all' Infermo come stasse mirispose dicendomi che non poteva neppur respirare &c. Et pag. 62. § 71. post miraculum diede tre forti respiri, allorquando non poteva respirare.

P. D. Laurentius Nigro Sum. pag. 64. § 36. = Egli per accertarmi, e rendermi pe rsugso della sunazione miracolosa ricevuta fece più re-

spiri sforzati &c. che prima non poteva fare &c.

271 Îngens hujusmodi respirationis difficultas lessam omnino pulmonum actionem corunque proinde laborem patefacit; ceu docet Sennert, in Pract. lib.2. patt.3. cap.1. de l'espirat, lesa §. Est nimirum; ibis Est respiratio lesa Pulmonis, ac Thoracis monus a naturali statu deflectens propter vitium aliquod in facultate movente, organis respirationis &c. consistens = Et.§. Pulmonis, ibi = Pulmonis ergo vitio respiratio impeditur. Swietenus ad aphor.734. §. Respiratio & aphor.736. §. Ex illis. Quamobrem intercepta respiratio non modo Hœmoptysin comitatur, sed ipsi Phthisi caussam præbet; uti advertit Mortonus in Phthisio log. lib.2. cap. 1. §. Secundo, i ibi = Contractionem spasmodicam fere continuam molli Pulmonum parenchimati incutiendo plurimum huic morbo (Plultisi) conferunt.

272 EXGETIONIS MODUS sanguinem e pulmonibus certo prodeumem osiendit. Nam non modo æger cruorem extussiebat, & expubat, sed cum impetu rejiciebat, ac per bucellas evomebat. Ita

Sanatus Sum. pag. 51. § 3. Dai 12. del sopraccennato mese, che buttai songue nel giorno 18. da tempo in tempo lo buttai = Et pag. 53. § 1.6. = Nel giorno 18. buttai due bocconi di sangue vivo interpollatamente, e la notte seguente ne huttai due altri bocconi più grossi

dei primi uno successivo all' altro .

Medicus Sum. pag.53. §.19. = Lo trovai abbattuto, e per dir cost in agonia di morte per il tanto sangue buttato dal petto, che se mal non erro, ne trovai due vasetti ripieni; Et pag. 65. §.27. Cominciarono a vedersi dietro una forte tosse. . . bocconi dell' istesso sangue Cc. per raffrenare quel sangue di cui trovai alc uni Vasetti. Et pag. 56. §.39. = diè per la bocca replicati bocconi di sangue. La note antecedente aveva buttato un altra quantità di sangue.

P. D.

T16

P. D. Deodatus Crescuoli Sum. pag. 58. \$.49. Fù costretto a battare : due bocconi di sangue .

Fr. Leonardus Cicchetti Sum. pag. 60. §.62. = Mi fe cenno, giacche parlar non poteva, che preso avessi il vase notturno Sc. lo presi, e vididi con mio sommo stuppore, che quello era pieno di sangue. Gli domandai se l'avesse cacciato per vase naturale, o per altro canale, e mi fè cenno per bocca. Et pag. 61. §.65. diede più bocconi di sangue & §.61. = Essendo andato io la mattina dei 19. di Marzo ad osservare il sangue, che aveva buttato detto infermo, ed io al vederlo dissi al detto P. Crescuoli = E morto = Non vi è sperama di salute.

P. D. Vincentius Magaldi Sum. pag. 62. 6.74. = Peggiorando vieppiù la violenza della tosse buttà anche del sangue che si congetturà

esiziale per l'infermo , che usciva da parti spiritali .

273 Vehemens hic rejiciendi sanguinis modus per bucellas, perque vomitum cum concitata tussi, e pulmonibus cruptum sanguinem ponit in propatulo, uti notat Willisius de sanguin. sputo sect.i. cap. 7.
num.3. ibi = Si vero e vase majori circa medios pulmones dehiscente, aut disrupto, sanguis, qui semper spumous est, affatin in
ductus tracheales erumpat, iste moz tussi concitata exinde sursum
eum impetu ejicitur, ut videantur affecti cruorem EVOMERE
POTIUS, QUAM EXTUSSIRE. Cui adhaeret Manget. Biblioth.
Medic. Pract. verb. Hemopiysis Tom.2. nag.656. col.2.

974 SANGUINIS COLOR fuit floridus , & vivus .

Sanatus Sum. pag. 51. §.3. = I)a tempo in tempo lo buttai più che

Curse Medicus Sum. p1g.55. in fin. & seq. Il sangue lo giudicai, e lo simo sboccato da vast de bronchi del Polmone, perchè vivo, e rosso.

P. D. Deodatus Crescuoli Sum. pag. 53. §.49. & pag.60. §.61. Bocconi di sangue vivo .

P. D. Laurentius Nigro Sum. pag.63. \$.79. Sputi di vivo sangue,

che li Medici mi diceiano che nasceva dei offesa di Polmoni.

75 Et merito quidem Medicus aliique Testes ex sangnine florido, & vivo ejus a Pulmone originem agnovere. Ita eniun definit Hoemoptysim Georgeus Goschrvitz in suo oper. Mechanism., & organism. Hominis vivi part.a. sect... cap.3. de Hemorrhog §,7. thi = Hæmoptysis est sanguinis floridi, & fluidi e Pulmonibus sub Tussi facta exercio, a ruptura vasculi cujusdam sanguiferi, sive arteriosi, sive venosi oriunda.

276 SPUMAM item sanguis in ipsa sui ejectione præsetulit .

P. D. Deodatus Crescuoli Sum. psg. 58. § 49. = Fù costretto a buttare due bocconi di sangue vivo, e spiunoso &c. come si vide da me = Et pag. 60. § 61. = Bocconi di sangue vivo, e vpumoso &c. come io la mattina osservai.

Fr. Alexius Pollio Sum. pag.63. §.76. ibi = Male di petto con tosse

violenta, e sputo di vivo sangue spumoso.

277 Ex sanguinis vero per tussim excreti spuma a pulmonibus enudem prodire docuit in primis Hippocrates aphor, 13, lib.5, lib: 2 Quicumque spumontem sanguinem extussiunt, his ex PULMONE EDU-CITUR. Exmuller op. Med. de Hoempys.5, signa = Bellin, de Morb. pect. de Hæmops.5. Conjuncta; Hoffman de Hæmorshag. cap.2. & 3.

6.1-ibi = In Hermopsysi sanguis spumosus seduis , ae floridus cum Tussi ejicitur = & Bened, XIV, tib.4, part.1, edp.16, num.4, ibi = Si sanguis floridus , & spumans per tussim ex Pulmone fertur , Hemorrlogia heo in Medicorum scholis appellatur Hoemoptysis .

273 IMPOSSIBILIS IN LATUS DECUBITUS ex que Hoffmannus tom. 4. pag. 110. in Consult. arguit insignem pulmonum labem in nostra facti specie item aderat, ut ne leviter quidem id tentare posset ægrotus,

quin novum sanguinis fluxum pertimesceret . No hi Te 10 to

Sanatus de facto proprio Sum. pag.51. §.4. = Situato sul letto serqa poter trovar sito. Et pag.52. §.18. Non trovava sito nel letto, ne riposo di sorte alcuna: anzi mi vedeva tutto oppresso, ed in un nare di dolori. Et pag.53. §.17. sema potermi muovere da niun lato.

Curre Medicus Suin, pag. 54. \$.24. Si pose a letto, su cui non poteva trovar sito; Et pag. 57, \$.41. post Miraculum dopo averlo fatto muovere per ogni lato, che prima non poteva fare in niun modo.

P.D. Deodatus Crescuoli Sum. pag. 58. §. 48. Non trovava sito nel letto. Et pag. 59. §.54. ubi post Miraculum, si voltò, e rivoltò sul letto liberamente, che prima non aveva potuto fare sema un estremo dolore, e difficoltà, e timore di buttar nuovo sangue.

Fr. Le onardus Cicchetti Sum. pag. 62. 6, 71. ubi quod post Miraculum = Si dimenò più volte con tutta libertà da uno all' altro luto

facendomi vedere che veramente era guarito.

- 279 VOX IMMINUTA adeo erat, ut infessiva adolescens ne verba quidem proferre valeret Sum, pag.60.5.62, ubi : granemente infermo in maniera di non potersi muopere Ve, ne articolar parola; mi fè segno, giacchè parlar nou poteva... Et Medicus sit Sum, pag.55. \$29.4000 quando la mattina uon poteva neppure aprir la bocca, post sanationem, f' intestipadare diberamente. Hec vero vocis amisio pulmonalis affectionis certum erat indicium; juxta Jacotium apud Holler.t. Coac. Hippoc. lib.2, sect.2. cap.33. lbi = Vox imminutur eum per alios multos affectus Vc. tum vero maxime per affectus Palmonum.
- 280 Si autem ab uno vel altero ex memoratis symptomatibus veræ Hoe-moptysis diagnosim scriptores assequentur, tradunt, ac docent, neminem fore arbitror qui ex iis omnibus simul junctis eam inficiari aliquo modo possit. Quæ quem ita sint ad animadversiones orationem converto.

Refellantur Animadversiones,

281 Quod ei , qui oculorum aciens vix a solis radis retractam , ejusque fulgore suffusam in sydus intendens hujusce lucis præstantiam asequi difficillime valet; id egrejiez Animadversioni de hoc Miraculo scribenti , quod tertio loco propositur , accidisse videtur . Postquam enim de Primo scriperat Animadver. §. 2. quod eius circumstantia tales sunt , at suporem ingerant , shazimanque exhibeant Prodigium ad classem Miracularum PRIMI PLANE GENERIS amandadum = postquam item de altero disserens probe noverat §. 18. rem esse de Plithisi ad tertium perventa gradum , in quo NULLA EST SALUS; deque Pthisi, de qua §. 32. profitetur quod Medici judicarum rullam fuisse reliquam soluite spem ; ad hoc taudem Miraculum converso sermone §. 46. leve ejus subjectum appellat . Hujusce vego judicii sui rationem exponens seq. §. 48. eam esse asserit , quia Inscribitur deservativi Prodigium stantionis sob HOEMOPTISI

282 Hoec vero que obtinent in Miraculis a l'altarium honores assequendos necessariis, multo potiore jure obtinent in aliis supra numerum adprobandis. Imo in his hand opus est tam arduo subjecto, quam in tertii generis Miraculis ad Beatificationem necessariis; ita ut morbue, qui horum subjectum non conctitueret , constituat in illis ; teste rerum nostrarum Magistro Benedicto XIV. qui de Partu lib. 4.p.t. cap. 20. num. 30. = docet = poise Partum esse materiam Miraculi, & felicem ejus exitum hoc nomine probari posse; ita tamen SI TAMOUAM SUPRA NUMERUM, & ex abundantia probetur, datis videlicet aliis binis saltem Miraculis diversa speciei approbatione dignis . Ita dum munere fungebar Fidei Promotoris factum est in Causa tune B. nune S. Jounnis de Cruce , uti colligitur ex Decreto edito die s. Februarii 1725. = Sanctitas Sua Sc. tria tamauam tertii generis adprobavit, nimirum liberationis Alberta Maria de Alphano &c. a difficillimo , & periculeso partu tumquam SUPRA NUMERUM approbavit .

383 Quamquam vero res impresentiarum sit de Miraculo supra numerum adprobando, haud tamen proponimus, vel partum, vel qui l'ejusuo-li leve subjectum, quod in hisce Miraculis ultro excipi, probarique assolet, sed illud arduam, quod in ipsis Miraculis intra numerum necessariis requiritur, scilicet Hæmophthisis, de qua, tamquam arduo tertii generis Miraculi subjecto, agit Benedictus XIV. lib. 4. par. 1. cap. 16. nam. 8.

284 At hic Animadversio subdit \$.48., quod facilis vel difficilis Hœmophthisis curatio a proxima interna Causa dignoscitur, quæ in nostra facti specie, vel omnino latet, vel ea est, quæ Hæmophthisinn fucillimæ curationis gignit. Ad hæc ut recta methodo occurram, Animadversionum ordine paulisper inverso, de Causa morbi primum, inde de ceteris objectis arguments dicam.

285 Ac primo quidem animadvertendum duco Benedictium XIV. sanguinis fluxum, quacumque ex causa ortum, cum medicine Proceribus emper malum, calamitesum, remque periculi plenam promunciare. Ita enim ille cit. lib. 4, p. 1. cap. 16. §. 7. = De sanguinis fluxue ex pulmonibus, qui vocatur Hamophihisis Hippocrates sect. 4. app. 2016.

LIA aph.2 5.scribia Sanguis quidem supra, QUALISCUMQUE FUE. ... RIT SEMPER MALUM; quem Textum Joannes Heurnius ita nertit lib. 4 in Aphor, Hipp. Si cui sanguis per superiora erumput, CUJUS MODI tamen IS FUERIT CALAMITOSUM; & Francis scue Vallesius pariter in Coment. ait = Sangunem QUALEM. CUMQUE PER OS emitti MALUM est . Nam RUPTURAM . aut corresionem, aut laxitatem venarum significat . His adheret. Aretreus de caus. & sign. Morb. acut. lib.2. cap.2. de sanguin. reject. pag. 15. ibi = Illud summa admiratione dignum, quod in sola ex. pulmone ( sanguinis ) rejectione quae OMNIUM SÆVISSI MA est, homines animum non despondeant, quum tamen in EXTRE-MO DISCRIMINE versentur . Cui ita suffragatur Hoffmannus Tom. 2. sect. 1. cap. 2. de sanguin. flux. ex Pulm. 14. ibi = Id vero omnino certum est, ex omnibus, que præter naturam accidunt bæmorrhogiis , vix ullam frequentiorem non modo &c. Sed etiam MAGIS ANCIPITEM & PERICULOSAM , quain HOE-MOPHTHISIN.

286 His de Hœmopthisi generation præstitutis, ad illius speciem quod attinet, quam a proxima interna causa pendere Animadversio authumat, earn in nostra facti specie a vasorum ruptura ortam ob ingentem conatum gracilis adolescentis vires excedentem, probavimus superiori §. 261. Quamquam vero animadversioni ultro concedam, quod ex Swieteno exeribit §.54. Hosmophthisim oriri vel ex vasorum erosione, vel ex corum ruptura, vel ex ipsorum orificiorum dilatatione; & quamquam concedam difficilliance aut impossibilia curationis esse illam genitam ab erosjone; congedere tamen neques her mophthiaim a ruptie vasis ortain hand difficillime curationis case .. tum quia vas in pulmone, raptum admodum difficulter coalescere . consolidarique potest; tum quia extravasatus in pulmone sanguis non facile excernitur, sed in vessiculosa pulmonari aulistantia stan gnat, indeque putrescit, & ulcus efficit; uti ponderant Heister. Compend. Medic. Pract. Dissert. de Medico Mechanic. præst. pag. 31. num. 33. edit. Venet. = Hoffmannus Tom. 1. lib. 1.cap. 2. de sanguin, flux, ex Pulm, pag. 18. = ibi = Vas in pulmone RUPTUM, vel sauciatum sunguiferum DIFFICULTER ADMODUM COALE-SCERE, & consolidari POTEST: accedit, quod extravasatus in pulmone sanguis NON FACILE penitus PER BRONCHLA, & asperam arteriam EVEHITUR, sed in vesiculosa substantia restagnans PUTRESCIT . Manget. Biblioth. Medic. Tour. 2. verb. Hamopthis. pag. 657. col. 1. ibi = Cujus unitas ( Pulmonis ) si quando solvatur, IMPOSSIBILE PRORSUS ERIT vasculorum disjunctorum fines RURSUS COIRE, aut spatium, ut in aliis partibus, carne , aut callo adimpleri . Et prius Willisius Sect. r. cap. 7, de sanguin, sputo pag. 523. col. 1. postquam diversas Hoemoptysis causas recensuerat, concludit = Utcumque hunc morbum minus tutum. & SEMPER CURATU DIFFICILEM EXISTERE COMMUNIS OB-SERVATIO EST; cujus item ratio liquido patet, in quantum sci-licet PULMONUM MUNUS IN MOTU PERPETUO consistens, continui soluti therapejos, ad quam imprimis sedațio, & quies requiruntur, OMNINO CONTRARIUM EST,, cujus unites ( pulmovis ) si quando solvatur IMPOSSIBILE PROBISUS ERIT vasculorum disjunctorum fines RURSUS COIRE, Quibus adhæret Swietenus ad Aphor. 1210 S.ultimus, cujus verba oportuniori loco referemus.

287 Difficilliman hanc rupti polinonis vasis consolidationem multo difficiliorem reddebant tetra symptomata, quee in hac ægroti historia concurrebant, tum doloris pretoris ante & post cruentas ejectiones (sup. §5. 26.8.9 263.) = difficilis Respirationis (§. 27. = ) ac violentissime Taesis; tun alia symptomata ipsas ejectiones prægressa, concomitantia, ac subsequentia, quee quidem gravissimas pulmonis læsiones inajusque proinde perteulum portendebant; per tradita ab Hoffman. Toña à prag. 162. § 7. & pag. 165. § 31. = & Vaetr in dissert, de-lenta feir extinct. Thes. 4. ibi = Quo graviora queecumque morbum comitantur symptomata, in primis in actionibus vitalibus, & animalibus, E O GRAVIOR SUPPORITUR LÆSIO ORCANORUM A OUIBUS ISTÆ PERFICIUNTUR & proinde quoque MAJUS ERIT PERICULUM timminens. Quoties itaque a leviori heet causa y excitature morbus gravissimis symptomatibus junctus inotes origina nobilissima affecta esse cognoscimus.

298 Quin vero Doctorum sententis nostra ingravescar oratio, hujusce morbi, quem levem Animadversio appellar, difficillimam curationem, actebitaremque direstimain Acta docent. Ex lis enim paret fatalia symptomata india phiebotomiis unities adutaris actis, nullisque nature præsidis mitiora facta; acerbius in dies recrudnisse. Hujus profecto rei pierfe sunt tabilæ, plenee onnium Testium

voices

Sanatus de facto proprio Sum. pag. 51. §. 2. Il Medico &c. mi fe soggetto per curarmi a varj medicamenti con ordinarmi più salassi. e vessigatori, e quanto più si adopravano da me, TANTO PIU QUELLO SPUTO DI SANGUE, che dal principio comparve CRESCEVA A DISMISURA cost che dopo varj giorni . . . . il MALE in vece di fare tregua , o lasciarmi , CREBBE , ne punto diminuissi a tal segno che . . . . tanto che vedendo il Medico quasi il CASO DISPERATO &c. tanto che mi TENEVANO ed esso Medico , e tutti di questa Congregazione per GIA SPEDITO , di modo che ne scrissero ai miei Genitori, mi diede MORTO PER MORTO un estremo medicamento una pillola di Etiope vegetabile & :. ma FU VANO ANCORA QUESTO RIMEDIO quin li nell' . ultima disperazioneSc. Et p.53. §.15. = avendomi applicato il Medico chiamato varj medicamenti replicate cavate di singue vissiganti ed altro dal detto giorno 12. fino alli 17. di detto mese IL MALE in cambio di cedere PIU' S' INASPRIVA tanto che - . . . Presi la Pillola, e come il DOLORE CRESCEVA, ED ERA INSOF-PRIBILE senza potermi nuovere da niun lato &c.

Gure Medicus Sum. pag. 55. §. 26. = accorsi al male con sulassi, pediluvi, vissicanti, ed altri specifici, che l' arte Medica mi suggeri, ma TUTTO FU VANO, giacchè OSTINATI I DOLORI del Corpo, PIU SI AV ANZAVA QUELLO DEL PITTO a segno che dopo cinque, o sei giorni cominciarono a ventesi dietro una tosse forte alcane rasche tinte di vivo singue, e finalimente la notte alcuni bocconi dell'isteiso sangue che &c. la sera furono interpolate, e sussecutive la notte. Et pag. 55. § 29. Press In Pillela di detto Etiope regetabile verlendoi AVANZARE L'AFFANNO &c. Et pag. 56. § 38. Preserissi sulle prime un salasso, ed un narcotico leggiero, dal che NON NE RICEVE' ALCUN SOLLIEVO, seguitati ad assisterio circa otto giorni, e non ostante altri salassi sine

al terzo , e continuazione di Narcotici leggieri , e blandi il MALE S' INGIGANTI' in maniera che sino a tre volte de per la bocca replicati bocconi di sangue, al settimo; ed ottavo giorno de. che fu il giorno de Mercorde Santo lo troval che se l'era AVVANZATO AL MACCIOR SECNO LA DIFFICOLTA' DI RESPILO, LA TOSSE ESASPERATA AL MACCION SECNO, e che la notte and tecedente aveva buttato un altra QUANTITAT DI SANCUE Res CON LE FONZE MOLTO ABBATTUTO, ed il medesimo Parieno te tutto ambascioso , e n.esto per il GRAN DOLORE AVANZATO. SI, mi fece temere &c. LA GRAVEZZA DEL MALE indicava con seguenze pessime, e funeste.

P. D. Deodatus Crescuoli Sum. pag. 58. 9. 47. 8 9. 51. Ordind (Medicus ) due Pillole di Etiope Minerale, ed lo subito gliene feci trangugiar una &c. dopo di ciò io vedendo LO STATO DELLE INFERMO A MAL PARTITO, NE' SAPENDO PIU' CHE FARE

UMANAMENTE &c.

Fr. Leonardus Cicchetti Sum. pag. 61. §. 65. = No cessando il dolore alli replicati salassi , ed altri Medicamenti . P. D. Vincentins Magaldi Sam. pag. 62. §. 73. = Fu sottoposto alle

più valevoli medicine, ma NIENTE PROFITTO, anzi PEG-GIORO' &c. butto del sangue &c.

Fr. Alexius Pollio Sum. pag. 63. post \$. 76. - Prese de vari medicamenti, più volte si carò sangue, e si adoperarono cot me lei no tuti li meggi propri in detti casi; ma sperimentati INUTILI I.I. MEDICAMENTI adoprati, si gli applicò una figurina del Servo di Dio &c. P. D. Laurentius Nigro Sum. pag. 63. \$. 80. = Prese varj medica-

menti sino al Sabato antecedente alla Domenica delle Pulme . Non: ostante però tanti replicati salassi , ed altri efficacissimi rimedi il povero Infermo per l'ostinazione del MALE, che PUNTO NON CEDEVA, e PER LA PERDITA che aveva fatta DI TUTTE LE FORZE , io credeva che la notte istessa avesse dovuto mancar di vita . . . . Non mancai di visitarlo allo spesso , ed informarmi del sno stato di s ilute ; ma con mio rinerescimento NON LO TRO-VAI MAI MECLIORATO, e lo sentivo avere l'istessi patimenti. e VIEPPIU EMACIATO, per cui lo TENEVA PER SPEDITO. Tanto vero che il Martedi la notte butto da circa due oncie di sangue. 280 Hinc nemo non videt , planeque intelligit Hemophthisis a ruptis' pulmonis vasis orte carationem Medicorum sententia difficillimam , in hac facti specie fuisse omnino impossibilem . Præter enim auctaacuti pectoris doloris ac difficilis respirationis symptomata, cruentainque evomitionem; non obstantibus repetitis phiehotomilis, aliisque pharmacis, tamen violenta ferina tussis, quin remitteret, acerbior evaserat post ipsos etiam evomitos sanguinis grumos direque misellum divexavit ægrotum , ceu jam sup. \$. 265. ex Testibus probatum est ; ubi Medicus Sum. num. 56. \$. 39. = Il giorno di Mercordi Santo ( quo accidit Miraculum ) lo trovai che &c. la TOSSE ESASPERATA AL MACCIOR SECNO, e che la notte antecedente aveva buttato un' altra quantità di sangue ;ac Tyronum Magister P. Crescuoli Sum. pag. 58. §. 48. Il Martedi ( majoris helidomadæ) fu preso da una TOSSE così VIOLENTA, E CONTINUA, E PROFONDA che indicava una più forte rottura delle vene pulmonull Sc, dur's questo suo patimento sino alle tre ore della sera di dettogiorno. Et §. 49. 2 Si svegliò con una FIERA TOSSE con VEEMENTE, che fu costretto a buttare due borconi di sangue vivo, e apumoso Sc. 8EGUTU' TUTTA LA NOTTE A TOSSI. ILE con ambascia sale e difficoltà di respiro, e dolore nel petto file.

che si sentiva alle fuuci della morte : A ..... Estore! 290 Quod si Willisius aliique paulo superius laudati Doctores difficillimam & impossibilem distruptorum pulmonis vasorum consolidationem existimarunt ob ipsius perpetuum motum, qui necessariæ ad continui soluti concesionem quieti contrarius est ; multo certe difficilius , imo , fidenter dicam , multo magis impossibile erat hanc sperare cohæsionem in hac facti specie, in qua nobilis, mollisque Pulmonis viscus, præter suum naturalem motum, vehementis, continuæ, ferjnæ , profundæque tussis violentia quassabatur , agitabatur , diriusque in horas dilaniabatur, promideque tautum aberat, quod discissorum vasorum labia uniri potnerint, ut potius ipsius vulneris hiatus magis magisque pateret , aperiretur , dilataretur ; ceu docent Jacotius apud Holler, in Coac Hippoc, lib. 5. sect, 2. Aphor, 13. ibi = Tussis mo-lestia pulmonem dilaniat; & utcus amplificat. 1be Heredia de morb. acut. Tom, 3. cap. 4. pag. 134. col. 1. lit. B.in fin. lid : Repetita Tus-si NON SOLIDATUR VAS reclusum . Mussitan. lib. 2. Trutin, Medic. Cap. 6, de sang, Sputo pag. 180. cel. 1, Tom. 1, ibi = Tussis semper ulcus MAGIS APERIT; ideoque ejusmodi Pulmonis ulcera penitus sunt EXITIALISSIMA.

291 Annon perquam exitialis erat morbus hujusce adolescentis, qui jam si sentiva alle fiuci della morte, non modo ob præpeditam respirationem, profunde tussis quaesationem, acutum que pectoris doloxeure, verum etiam ob omnimodam virium prostrationem, summani-

que debilitatem ?

Sanatus Sum. pag. 51, \$.53. = Vedendo il Medico qual il caso disperato Se. mi fece calare ad una stara più comoda, fluere meno asciutto, togliendomi sulle braccia si il mio Maestro de Noviji Se. in unita ad altri Fratelli, stante L.4 MI.4 SO M.M.4 DEBOLEZZA.

Medicus Sum, pag. 53. 6. 19. Lo trovai ABBATTUTO Sec. (mano quo Miraculum accidir) per il tauto sangue buttato dil petto. Et pag: 55.2- Trovai il Pagiente ABBATTUTISSIMO DI FORZE, Fr. Leopardus Cicchetti Sum. pag. 60, §. 67. Trovaudosi gravemen-

te of true in maniera di non potersi muorere, se non che con estrema diffirchia, NE ARTICOLAR PAROLA..., mi fe segno giacelie PARLAR NON POTEVA..., mi fe cenno &c.,

P. D. Laurentius Nigro Sum, pag, 63, 8, 80, Al Sthuo amecedente alla Domenica delle Paline . . . . per la PEKDITA che avera futta DI TUTE LE FORZE in creleva che li notte istersi ane se donuto mancar di vita, per cui in stiedi tempre vigilante siun alle

sette di quella notte .

292 In tanta profecto virium imbedilitate, in quam regrotus inciderat, mirum non est, quod si sentim alle fanci della morte, quia naturee virtus jam omnino prostrata ad pagnam contra morbum excitari nequibat, uti advertit Hoffmannus Tom. 1. pag. 396, in fin. & bene Galenus de Cris, lib. 3. cap. 10. ibi = Primam, & martimam in morbis lethalibus signum, QUOD MORS EST SUBSECUTURA, est

virium imbecillitas ; nam virtus ita prostrata ad pugnam contra

morbum non excitatur .

293 Angustis hisce in circumstantiis scite sapienterque pronunciavit Medicue sup. \$. 256. = quod = La graverza del male indicava conseguenge pessime , e funeste = Nil enim supererat alind , quam vel repentina mors , vel fatalis futura Phthisis . Nam evacuatus sanguis &c. mortem infert præsentaneam ; si affectus remanet , in tabem transire minatur; verba sunt Foresti in observ. Medic. & Chirg. Tom. 2, lib.16. observ. 14. num. 2. = Et sane nil in praxi frequentius, quain quod ex Hæmoptoen tabes, seu Phthisis sequatur, de qua re omnes omnino Medici queruntur, inter quos Hoffman. Tom. 1. pag. 350. § 12. Heister Compend. Med. Pract. Disert. de Med. Mechan. præstan. p.31. Edit. Venet. num. 33. ibi = Ob difficilem disruptorum vasorum visceris hujus perpetuo in motu constituti , glutinationem , ulcus sapissime pulmonis, sive Phthisis, & mors ipsa subsequentur. Mercat. de Morb. inter. Tom. 3. lib. 2. de Sanguin. sput. cap. 5. verb. Præsagium ibi = Si affectos , ni cito Sanitati restituantur , ocussine in Phthisim migraturos. Quod quidem in nostra facti specie procul dubio eventurum evidentissime prænunciabat profunda illa tussis, quæ etiam extra paroxysmum pallidum, & languidum divexabat ægrotum . Nam , uti observat Etmuller. ( oper. Tom. 1. de. Hæmoptysi pag. 882.col. 2. quoad Prognosin. ) Phthiseos vero prodomus erit, si tussis extra paroxismum quoque nimis afflixerit. Hinc merito Ovidius lib. 1. de Ponto Eleg. 4. ita cecinit :

Cernis, ut e molli sanguis Pulmone remissus

Ad Stygias certo limite ducat aquas .

\$04 Et levem appellabimus morbum, ex quo vel Phthisis, vel subita mors ? Id docta Animadversio præsenserat ; hinc tota in eo est §. 54. ad 56. ut suadeat hanc hoemoptysim non a ruptis vasis, sed dumtaxat ab eorum dilatatis orificiis duxisse originem. Ad assertionem probandam doctrina utitur Boerravii, qui scribit, quod rumpuntur vasa a vi quadam illata , contenditque , quod nostro ægroto nulla vis violenter illata fuerit, quia ex neglecta abstersione sudoris z gli occorse sentirsi come un colpo nel petto che glielo lasciò addolorato con forte ed acuto dolore, ed esso malgrado prosegui a servire sino alla fine della tavola, dopo della quale sebbene sudato senza cambiarsi si pose a letto = unde orti sunt Rheumatici dolores &c.

\$95 Sed multis non est opus, ut subdeque versam facti narrationem ostendamus . Si enim ex recitatis verbis , primo gli occorse sentirsi come un colpo nel petto che glielo lasciò addolorato; postea vero proseguì a servire sino alla fine della tavola, dopo della quale sebbene sudato senza cambiarsi si pose a letto, quonam pacto neglecta hæc sudoris abstersio post mensam causa esse potuit antecedentis ictus in pectore, quam æger illatum sibi antea sensiit dum adhuc mensæ ministraret ? Effectus causam præcessisset. At hujusmodi paradoxum haud ullo modo præseferunt Medici verba ab animadversione excripta Sum. pag. 54. §. 23. & 24. = exadv.cit. si sure restituantur integritati: ibiz In tempo degli Esercizi &c. fu destinato &c. a servire alla Mensa &c. in trasportando una volta una tavoletta pesante pel troppo numero de piatti , li occorse di SENTIRSI come UN COLPO NEL PETTO CHE GLIE LO LASCIO ADDOLORATO &c. En ergo causa , qua gli occorse di sentirsi un colpo nel petto, non quidem neglecta sudoris abtersio, sed in trasportando una tavoletta pesante. Neglecta vero sudoris abstersio post mensam fuit causa, ex qua Rheumatici artuum dolores fuerint subsecuti, proptereaque patet illatam ci fuisse vim, ex qua Boerraavius vasorum ropturam repetit. Is enim illatam vim magni ponderis elevationem intellexit, uti explicat ejus interpres Swietenus ad Aphor. 1798. exau. cit. ibi = A ruptura vasorum Hoemoptysim natum credimus si tales causæ prægressæ fuerint, a quibus vasorum ruptura metui possit. Sic ab ictu, lopsu, PONDERE MAGNO ELEVATO; quod item docent Etmullerus, & Bellinius allati in sup. §. 216.

206 Probe id utique animadversio noverat, illudque propterea perfugii coepit , ut factum ipsum infirmet , dum &. 56. solerter addit = Neque sit qui verba illa aucupando = gli occorse di sentirsi come un colpo nel petto = quia mensæ inserviens transferebat = una tavoletta pesante pel troppo numero di piatti = existimet Hoemoptoen ad primam speciem esse referendam. Eccur? De hoc enim ictu silet prorsus ipse Sanatus, qui ait describens morbi exordia = fui assalito da un terribile rigore pettorale, il quale nell' aumentarsi, che fece mi recò sensibilissimo dolore. Si ita argumentari Animadversioni placet . fas item mihi sit ab ea sciscitari , curnam ipsa repetierit Hoemoptysis causain a neglecta sudoris abstersione post meusain a quium dehac æque sanatus sui mali exordia describens prorsus sileat? Curnam , tacente sanato , fas illi erit , non item nobis , a Medico morbi exordia rescire? Hanc venium damus, petimusque vicissim. Cur nam contra notissima jura ejusdem Medici dictum potest illa scindere , & partim sibi sumere , partim procul abijcere ? Curnam quod postea factum est, antea factum dici debeat, ita nt Hoemoptysis causa haud fuerit ictus, quam inter elevandum pondus suo pectori illatum sanatus Medico retulit, contra ipsam Boerravii doctrinam nobis objectam, auctoritatemque Swietenii, Etmulleris, Bellinii, aliorunque Doctorum; sed neglecta longe post mensam, longeque post passum pectoris ictum, sudoris abstersio? Novum non est, sed pronum ægrotos sui morbi exordia, atque causas Medicis aperire solitos. Quamobrem etiamsi Sanatus in suo examine morbi symptomatum narratione contentus de illius causa, quia non interrogatus, silucrit, non siluit tamen cum Medico, qui id ab eo acceptum in tabulis retulit Sum. pag. exadv. cit. 54. ante \$. 23. ibi = Ho voluto dalla sua bocca sentirne la narrazione . EGLI come quello che ne senti (morbi) gl' incomodi MI HA RIFERITO &c, che in trasportando una volta una tavoletta pesante pel troppo numero de piatti li occorse di SENTIR-SI COME UN COLPO NEL PETTO, che glie lo lasciò ad lolorato CON FORTE ED ACUTO DOLORE.

297 Itaque quum ab ipsius Sanati ore, a Medico, & ab alio item Teste, qui una cum Sanato ea ipsa die meuse ministrabat, cuijus verba retulimas & .261. zecrtan habeamus vasorum rupture causam ex ponderis elevatione, inanis est courra tabularum litteram suspicio, quam Animadversio movet & .55. Hoemoothisis causam repetendam a diletatis vasorum orificiis, quam ex Swieten no abque ulla vasorum ruptura, vel erosione omnium facillime curabilis est. Sed ex Testium dictis, non ex suspicionibus judicandum est. Testes autem, imprimisque Medicus, certam assignant causam, qua posita vel ipse Boerraavius ab Animadversione lauda-

tus vasorum, non dilatationem, sed rupturam agnoscit; aliam ergo frustra querimus. Abhorret namque ab hoc ars cogitandi , abhorrent jura omnia . al horret ipsa Medicorum Schola , ut tradit Galenus lih. de mot. moscul. cap. 5. ibi = Uhi ergo causa est magis evidens ad agendum, non est conveniens discedere ah ea, quierendo alias causas = Zacchias cons. 12. num. 9. ibi = Ubi Causam hubemus evidentem, & manifestam, frustra minus evidentem, ac magis dubium quærimus ; Et cons. 56. num. 7. = certum est debere semper attendi morbum, qui primo se prodit, si sit sufficiens ad in-

terimendum = .

208 Verum ut huic Animadversioni cumulatissime faciamus satis. certum apud Medicos est, facile ex symptomatibus adjunctisque dignosci sanguinis eruptionem cum fit per vasorum, ut ajunt, anostomosin, seu dilatationem. Dum enim sanguis ita prodit nullus percipitur dolor, cum nulla vis tunc inferatur vasis, sed tantum sensim amplientur extrema illorum orificia. Ita sane Calenus de loc. affect, lib. 5. cap. 5. apud Charter, Tom. 7. pag. 497. ibi = Sanguinis rejectiones, quæ per anostomosin fiunt, OMNINO DOLORIS SUNT EXPERTES = Riverius in Pract. cap. de hoemoptysi ibi = Sanguis, qui per anostomosin egreditur, egreditur SINE DOLORE. Semert. in Pract, lib. 2. part. 1. cap. 6. in sign, diagnos. ibi = Si anostomosis vasorum Pulmonis sit, sanguis e vasorum orificiis apertis exit SI-NE DOLORE = Contra vero in hoc casu pectoris dolor qui eruptionem præcessit fuit terribile = forte , ed acuto = spasmodico : sup. 6. 262.; in ipsis autem eruptionibns , & postea fuit eccessivo = insoffribile = forte = , ita ut æger si sentiva alle fauci della morte = non si fidava neppur di muovere un braccio : sup. 6. 268. = Ergo sangais non a dilatatis, sed a ruptis vasibus certo prodibat .

299 Præterea sanguis per anostomosin, sive dilatationem levi tussicula perquam facile educitur; uti observat objectus Swietenus aphor. 1198. S. Quando autem ibi = Per anostomosim dilatata vasorum oscula extrema sanguinem effundunt in vasa aerea Pulmonis , qui deinde LEVI TUSSICULA FACILE EDUCITUR. Tussis vero que hasce sanguinis ejectiones prægressa, & concomitata fuit, haud levis erat, sed tosse orrida , e convulsiva = socra = continna = forte= violenta = VIOLENTISSIMA = VEEMENTE = FERINA = FIERISSIMA = cost! continua, e PROFONDA, che sembrava avesse devuto buttare a bacili il sangue ; quemadmodum ex Testibus patet super. \$6. 264. & 266.

300 Sed frustra, & in cassum sine hoste pugno. Concedit siquidem ingenua Animadversio §. 56. ex illata vi , sive a vasorum ruptura ma-Inm processisse; addit vero = Etiam dato , quod ex vi illata malum processerit , haud tamen consequitur rupturam inde factam difficulter solidari potuisse, docente Swieteno, quod ex subita nuptura vasorum , si majora fuerint , periculum imminet sufficationis , & subitæ mortis ; si autem primum hoc discrimen evaserint , multa curationis spes superest; ruptura enim facilior solidatio est, quia vulneris lahia se mutuo contingunt .

301 Faciliorem quidem rupturæ solidationem Swietenus existimavit loco cit., non absolute quidem loquendo, sed instituta comparatione cum vasorum erosione, quam difficiliorem curatu scribit. Cum vero paulo post in cit. aphor. 1198, §. quanta : sermonem instituerit de Hoemoptysi a vasorum ruptura, eam absolute periculosam pronun-

ciat:

ciat; ibi = Quanta vis inferatur pulmonibus clamore &c. NIXU CORPORIS INGENTI, antea ad 6. 824. dictum fuit &c. non mirum ergo & hinc vasa RUMPI POSSE, ET PERICULOS AM sequi HÆMÖPTOEN; Imo vero idem ac par periculum novit in Hoemoptysi a vasorum ruptura, ac ab illorum erosione, cum doceat ad aphor 1220. §. Antea = Hoemoptisis METUM ÆQUE adesse dum er osum vos est , quam DUM RUPTUM EST ; ideoque eamdem indicationem manere . At dato etiam quod ipse Swietenus curationis facilitatem agnovisset Hæmoptysis a vasorum ruptura genitæ, in hoc tamem casu difficultatem sane maximam, & cum Villisio, Manget , aliisque laudatis sup. §. 286. omnimodam impossibilitatem pronunciasset ob vehementissimam tussim, qua pulmones continuo quassabantur, perpetuo illorum motui superadditam, ut pote qui docuerit ad aphor 741. ( §. Lethale sanguinis sputum ) nullain consolidationis spem esse, que in cura Hoemoptoes UNICE PENDET ab illis, que pacatissimum sanguinis motum per vasa efficere valent. Et ad Aphor 1210. §. ultimus de recenti Pulmonis ulcere scribit = Certe perfectam QUIETEM PULMONIS CONCILIARE NON POSSUMUS, neque aerem arcere, cum respiratio ad vitam necessaria sit omnino. Præterea pus ex ulcere pulmonali educi non posset, nisi per TUSSIM guæ semper PECTUS AGITAT, ET PULMONEM CONQUASSAT. Unde etiam antea probata fuit DIFFICULTAS CURATIONIS in loc morbo.

303 Urget tamen adhuc animadversio cit. §. 56. quod in ea suppositione, quod aliquod vas ruptum revera fuisset, lioc certe ex tenuissimis erat secus majorem sanguinis copiam evonuisset ægrotus = Et §. 57. init. = atque hic meninisse oportet eorum, que supra notata sunt de modicissima sanguinis quantitate, quam expuit ægrotans interpollatis vicibus ad trium unciarum pondus pertingente. Mos ei a nobis gestus est, qui opportune hac vindicias reservavimus corum, que de morbi duratione, deque sanguinis quantitate objiciuntur Ani-

mad. §. 49. ad 53.

303 De Morbi quidem duratione quæ cit. §. 49. ad octo tantum dies protracta objictiur, nibil dico; cum ipsa Animadversio seq. §. 57. exemplum afferat Miraculi Sanationis a sanguinis effluxu per occiduum.

Illud vero addam hujusce morbi gravitatem, non quidem a duratione, sed a difficili rupti vasis consolidatione pendere. Sic item ab eadem rupti vasis cohæsionis difficultate, non vero ab ejecti sanguinis quantitate, de qua satis multa Animad. §.50. & seq., Hæmoptysis

gravitas pendet .

304 Sed ipsum octiduum, quo morbus perduravit solertissima Animadversio in duos status dividit cit. §, 50. In primo, inquit ipsa, sub morbi initiam aliqualis accidit modici sanguinis exputito, qui vix unciæ pondus æquabat. Atque id ut probet verba refert P. Deodati Crescuoli ajentis = avea sputato in due volte circa un onica di sangue = In altero statu addit Animadversio, videlicet in nocte feriæ Tertiæ majoris hebdomadæ, quæ immediate Sanationem præcessit iterato sanguinem per os ejecit ægrotans. Hujus quantitas binas uncias non superabat. Objicit item §, 51. quod: primam inter E alteram Sanguinis exputitionem symptomata, præsertim vero tussis, adeo imminuta sunt, ut potuerit æger per biduum, aut triduum placide quiescere, veluti discimus ex testimonio P. Deodati Crescuo-

li, qui solus est qui has circumstantias apre, distinguit. = La notte (Dominicae Palmarum) ripigliò quel sonno, che dui Mustedi ante-cedente aprea perduto a causa della continua tosse; ac sandem postquam seq. §, 52. exagerationis notam impingit santato p atque. Medico, qui syptomatum recrudescentiam, ac rejecti sanguitas copiam sante deponunt, concludit unum tenendum esse P. Griscuoli restimonium qui tempora aliasque circumstantias distinguit.

305 Quid si ipsa Animadversio Animadversionem refletteret , penitusque dilucret ? Refellit penitusque diluit . Ipsa enim que prius de secundo Miraculo disserens §. 22. docuerat Miraculor nin extrema nonnisi testibus oculatis, non vero quittis esse probanda, nunc ab absente & aurito Teste, non vero ab oculatis, primum morbi stadium accipiendum esse contendit . Hujusmodi porro est P. Deodatus Crescuoli, ut pote qui de ils quæ primis morbi diebus evenere Testis sit dumtaxat auritus, Nam dum Tyro Carolus del Vecchio feria quarta Passionis Nuceriæ in hæmopthysim incidit, ille Salerni commorabatur , neque illinc prius discessit , Nuceriamque repetiit , quam vespere Palmarum Dominicæ; ceu ipsemet narrat, Sum. pag. 57. in fin. Fu preso da un forte Reoma &c, ginsto nel Mercoldi della Settimana di Passione, mentre 10 DIMORAVA IN SALEINO &c. pel cui fratempo Sc. LA DOMENICA DELLE PALME SECUENTE ESSENDO 10 TORNATO &c. & pag. 59. post \$. 56. Idque confirmat P.D.Laurentius Nigro Sum.prg.63.ante §.79. ibizD, Curlo del Vecchio Novirio &c. nell'atto che io stava esercitando l'impiego di Maesteo de' Novigi, e SI STAVA ASPETTANDO IL P. D. DEODATO CRES. CUOLO, per una freiga &c., fu assalito &c. seguitò uello stesso stato P infermo sino alla SERA DELLA DETTA DOMENICA ( Polinarum ) quando CIUNSE IN QUESTA CASA IL sopradetto P. CRES-CUOLI, il quale prese il mio Luogo nel Novigiato.

306 Quamquam ergo P. Deolatus Grescuoli solus fuerit qui juxta Animadversionis vota placitunque, primi morbi status circumstantias distingueret; ipsius tamen Animadversionis sententia non ab ipso absente, auritoque. Teste, sed ab aliis ocultits primis ille status repetendus.

est . Sit itaque .

Sanatus de facto proprio Sum. pag. 51. § 1. & seq. = Nel giorno 22. di Marzo del anno 1788, fui ossalito du un terribile rigore pettoride.... il Medico Ordinario Ec. mi fe soggetto per cuami a pair MEDICAMENTI con ordinario più suldisi, e vessicatori, e QUANTO PIU ISI ADOPIAAVANO di me, TANTO PIU I.O SPUTO DI SANGUE, CHE DAL PRINCIPIO COMPARVE CEESCEVA A DISMISURA, cosichiè dopo vari gi orni val quanto dire dai 12. del sopraccennato mese, che buttai songue SINO AI 17. dello stesso, 10 STIEDI CATTIVISSIMO ED II. MALE in vece di far tregua, olascitura CR EBBE, ne punto diminuissi a ala segno che nel CIORNO DIE IIOTTO LO BUTTAI più che vivo, ed IN QUANTITA: Et pag. 53. §, 15. = Dal giorno dodici sino alli diccisette di detto mese (Mirzo) II. MALE in cambio di cedere, PIU S' IPASPRIVA, ta vio che nel giorno diecipito poi buttai DUE BOCCONI DI SANGUE VIVO interpolitamente, e la notte seguente ne buttai DUE ALTRI BOCCONI PIU GROSSI dei primi, uno successivo all' aliro.

Gura Medicus Sum, pag. 55. 9. 26., & seq. = Accorsi al male con salassi, piediluvi, vessicanti, ed altri specifici, che l'arte

128

Medica mi suggeri ; ma TUTTO FU' IN VANO ; Giacche ostinaii i dolori del Corpo , PIU SI AVVANZAVA QUELLO DEL PET-TO, a segno che dopo cinque, o sei giorni cominciarono a vedersi dietro una tosse forte ulcune rasche tinte di vivo sangue, e finalmente la notte alcuni bocconi dell' istesso sangue, che &c. la sera furono interpollate, e sussecutive la notte. Ritornato a visiturlo la mattina trovai il Paziente ABBATUTISSIMO DI FORZE CON RESPIRO STENTATO. &c. Et pag. 56. S. 37. = Verso li 10. di Marzo 1788, essendosi infermato &c. D. Carlo del Vecchio &c. fui chiamato come Medico ordinario , ed essendo accorso prescrissi sulle prime un salasso, ed un narcotico leggiero, dal che NON RICEVE ALCUN SOLLIEVO; seguitai adassisterlo circa atta giorni, e non ostante altri sulassi sino al terzo, e continuazione di Narcotici leggieri, e blandi, IL MALE S'INCIGANTI in maniera che sino a trè volte die per la bocca REPLICATI BOCCONI DI SANGUE; al settimo, ed ottavo giorno essendo venuto la mattina io a visitarlo, che fù il giorno di Mercoldi Santo , lo trovai che se l' era avanzato al maggior segno la difficoltà di respiro , la tosse esusperata al maggior segno e che la notte antecedente aveva buttato un altra QUAN. TITA' DI SANCUE, che io osservai in un vase &c. Et pag. 53. 6.19. ubi eadem feria IV. Hebdomadæ majorie : lo trovai abbattuto , e per dir cost IN ACONIA DI MORTE PER IL TANTO SANCUE BUT-TATO DAL PETTO &c.

P. D. Laurentius Nigro Tyronum Magister Sum. pag.63. \$.79. Don Carlo del Vecchio &c. nell' atto che io stava esercitando l'impiego di Maestro di Novizi , e stava aspettando il mio successore in detto impiego, al quale era stato eletto il P. D. Deodato Crescuoli . . . . . fit assalito da un male di petto con tosse convulsiva , e violenta , che gli cagiono anche SPUTI DI VIVO SANGUE; che li Medici mi dicevano , che nasceva da offesa di Polmoni . Si sottepose detto Novizio alla cura del Medico primo ordinario chiamato D. francesco Desiderio &c. Prese varj medicamenti SINO AL SABATO ANTECE-DENTE ALLA DOMENICA DELLE PALME; non ostante però tanti replicati salassi , ed altri efficacissimi rimedi , il povero infermo PER L'OSTINAZIONE DEL MALE, CHE PUNTO NON CE-DEVA , e per LA PERDITA che aveva fatta DI TUTTE LE FORZE, io credevo CHE LA NOTTE AVESSE DOVUTO MAN-CARE DI VITA, per cui iò stiedi seu pre vigilante sino alle sette di quella notre , in cui intesi calmare la violenza della tosse , chiusi gli occhi &c, alla sera della detta Domenica &c. giunse in questa Casa il sopradetto P.Crescuoli , il quale prese il mio luogo nel Novigiato , ed to me ne calai nel piano inferiore nella propria mia stanza. Ma non mancai di visitarlo allo spesso, ed informarmi del suo stato di salute. Mt con mia rincrescimento NON LO TROVAL MAI ME-CLIORATO, e lo sentivo avere li STESSI PATIMENTI, É VIEP-PIU EMACIATO, per cui LO TENEVO PER SPEDITO. Tanto vero che il Martedi la notte butto &c.

307 Hal es profecto a tribus hisce oculatis Testibus primi, ut ajs, morbi status circumstantias; Halses quippe a Sanato, quod dii dontei Martii che buttai sangue, sino ai diecisette dello stesso io sitedi cuttivissimo, el il male in vece ul fir tregua, o lusciurmi rechbe, ne punto diminuissi... nel giorno dieciocto buttai due bocconì di sangue vivo

interpollatamente e la notte sequente ne buttai due altri bocconi più grossi dei primi . Habes ex Medico quod primum cominciarono a vedersi dierro una tosse forte alcune rasche tinte di vivo sangue; inde alcuni hocconi dello stesso sangue; quodque non obstante reile tita vence sectione pharmacisque, non riceve alcun sollievo ; seguitai ad assisterly circa otto giorni ; sed il male s' ingiganti in maniera, che sino a tre volte die per la becca replicati becconi di sangue; ac demum: il giorno di Mercoldi santo &c: le tromi abbattuto, e per dir così in agonia di morte per il tanto sangue buttato dal petto . Habes tandem a P.Laurentio Nigro actuali Tyronum Magistro in asserto primo morbi statu , quod a prima die sino al Sabato antecedente alla o ... Domenica delle Palme , non ostante tanti replicati salassi &c. il povero Infermo per l'ostinazione del male , e per la perdita che aveva fattà di tutte le forze io credevo che la notte avesse dovuto mancar di vita, per cui stiedi sempre vigilante &c. quodque inde non lo trovai mai migliorato ..... Vieppiù emaciato per cui lo tenevo per spedito .

308 Perperam itaque arguis a Teste Salerni commorante P. Deodato Crescuoli primas sanguinis ejectiones ab ægro passas ante feriam tertiam majoris hebdomadæ vix unciæ pondus æquasse; proptereaque perperam calculo ducto cum alia cruoris quantitate postmodum evomita pondus in totum efficis trium unciarum; cum oculati Testes, imprimisque Sanatus affirmet , quod : lo sputo di sangue , che dal principio comparve CRESCEVA A DISMISURA .... nel gior no diecionto lo buttoi più che vivo, ed IN QUANTITA ; (Sum.pag. 51. 6.2. & seqq. ) & Medicus, ingentem fuisse ejecti cruoris copiam distincte referat : scilicet primum rasche tinte di vivo sangue , inde sino a tre volte replicati bocconi di sangue, ita nt feria quarta majoris hebdomade regrum invenerit per dir così in agonia di morte per il TANTO SANGUE buttato dal petto. Hactenus certe apud Sacrum Senatum vestrum, æquissimi Judices, ea obtinuit regula, quod morbi status, ejusque symptomata, non quidem ab al sentibus Testibus, sed ab uno Medico desumantar, nt alias innuimus ex Benedicto XIV. lib.3. cap,7. num.8. ibi = de Medicis, qui infirmum curarunt .... STA-TUS MORBI EX EORUM TESTIMONIO DICNOSCITUR, sanationisque modus ex eodem quoque desumitur. Quapropter nemo non videt tum Consultores Sacrae Congregationis, tum Medicos ab ea interrogatos in Miraculi discussione tutius procedere posse, si Medici curce adstantes testati sint .

239 Perperam item ijssum Medicum atque sanatum exagerasse objicis eum in acta retulere morbum semper in pejus irrulsse, etiamsi P.Deodatus Criscuoli referat, quol æger morte Dominica Palmarum ripigilò quel sonuo, che dui marte li antecedente aveva per luto a causa della covinnea tosse Sc. Quid enim boni live quies inde attulit? Ipsum interrogo P. Deodatum Crescuoli tune in Nucerino Collegia degentem ipsumque respondentem audio: Sampag-88, 5,48. Il Mirachi (sauto) osservato dal Medico, e vedato che la tosse col sonnò ricuperato, era divenuta un poco più rara agrarib di dargli un poco di brodo con pochissimi tagliolini De. subito Egli fu preso di una TOSSE COST VIOLENTA, e CONTINUA, e PTOFONA, che INDICAVA UNA PIU FORTE ROTTURA DELLE VENE PULMONALI, onde non trovava sito nel letto 3 darò questo suo patimento sivo alle tre ore

130
della sera di detto giarna S'c. l'Infermo riposò per sole tre are, dopo
le quali si svegliò con una FIERA TUSSE COSI VEEMENTE che
FU COSTBETTO A BUTTARE PUE BOCCONI DI SANGUE VI.
VO, e S'PUMOSO di PESO CIRCA UNCIE DUE Se. E SECUI.
TO' TUTTA LA NOTTE A TOSSIRE senza dare altro sangue con
AMBASCIA però tale, e DIFFICOLITA' DI IESPIBU, e DOLORE
NEL PETTO che si sen ira alle fanci vella norte... Il MEDIGO
ordinario Se. NE FECE UN CATTIVO PEO:NOSTICO... 10
vedendo lo stato dell' Infermo A MAL PARTITO, NE SAPENDO
PIU' CHE FARE UMANAMENTE per guarrile, gl'urbusai Se.

310 Hiccine meliorationis effectus? hiccine remissorum Symptomatum exitus? hiccine morbus levis? Hunc mehercule tam levem morburg a cunctis avertat mortalibus Deus. Quis enim est adeo firma, & costanti anima, qui se jugulationi simile quiddim passum esse conspiciens non futuram martem vereatur, & perhorescat? ad rem exclasione.

mat Aretaque de, caus. & sign, acut. Morb. lib.2. cap.2,

311 Non ergo exagerate, sed vere Testes dixere cum Medico morbi vim . ejusque symptomata ruisse in pejus. Non enim morbus una tussis erat , ex cujus aliquantula quiete , sive verius minore acerl itate , remissum quis morbum arbitrari queat, sed pulmonalis vasis ruptuza , cujus principale symptoma sanguis extussitus erat. Hæmoprysis quidem morbus ex iis est, qui reversionem faciunt , adeout non in singula momenta sanguinis ejectiones, præseferat, sed eas, licet per temporariam quietem vasorumque debilitatem a proxima venæ sectione, pharmacisque palliative, sedatas, majore inde cum impetu ad levem quemlibet motum , & incitamentum prodat , iteruinque inducat; ut bene Manget Biblioth. med. Tom.2. verb. Hoes moptysis pag.675.col.1. num.7. ibi = Per intervalla redit hoc sanguinis sputum. &c. vasis nonnihil intumescentibus iterum profluit sanguis = Et Hoffmannus Tom.2. pag. 192. past med. ibi = Porra licemorrhogice in iisdem locis , ubi semel , vel iterum proruperunt reverti solent oh debilitatem relictam; & Heister, compend, Medic. Pract. Dissert. de Medic. Mechan. præstant. pug.34. num.33.

312 Hinc paret quod hujusmodi morbus in nostra facti specie dividi omnino nequeat in duos status, uti animadversioni ideo dividere placuit 51. quia primaminter, & alteram sanguinis expuitionem symptomata , præsertim vero tussis , adeo imminuta sunt ut potuerit æger per biduum , aut triduum placide quiescere , scilicet nocte Dominicæ Palmarum , & insequentis Feriæ secundæ tantum , ex testimonio Patris Criscuoli exad. cit. Cum enim Hœmoptysis, sive pulmonalis vasis ruptura suas habeat per intervalla paroxismos, consequens est, quod intus permanente inter alternas ejectiones earnin penu , atque fomite, at inquit Mortonus in Phthisiolog. lib.3. cap.5. idem morbus erat in temporaria tussis remissione dum æger noctu quiescere, ac dormire potnit, quam in einsdem tussis exacerbatione, novo paroxismo, sanguinisque eruptione; ut optime ad rein, Helmontiue in cap, Butler init, pag. 466, ubi = In primis perspicuum est , tam ESSE MORBOS REALES DUM SILENT , D'R-MIUNTQUE, quam quos contigit expergefactos in suo medicari paroxismo: Et Zacchias quaest. Medic. legal. lib.2. Tit.3. quaest.1. num.14. & quæst.14. num.20. ibi = Unus est marbus , qui suam seriem , ac typum servat; nam hi morbi tales ex sua natura sunt , ut stastatis temporibus revertantur, unde etiam IN INTERMEDIO TEMPORE UBI QUIETEM HABENT TALES SANOS NON ESSE summo jure sancitum est . Et quæst. cit. 14. num.23. = Morbi qui reversionem faciune , & de quibus dici petest quod illis affecii MINIME SANI POCANDI SUNT ETIAM IN INTER-POLATIONIS TEMPORE sunt imprimis Asthma&c. SANGUI. NIS SPUTUM, Phthisis &c. .

313 Accidentalis vero est ea antilogia , quam diligens Animadversio notat S. 52. inter Medicum , & sanatum , quod hic sub morbi initium ponat sanguinis sputum ; ille vero dopo cinque , b sigsei giorni . Sive enim citius , sive serius sanguinis sputtiin incoeperit, illud uterque Testis affirmat. Incoepisse vero sub morbi initium sanato adstipulatur Tyronum Magister P. Laurentius Nigro Sum. pag.63. 6.79. ibi = D. Carlo del Vecchio Sec. fu assalito da un mal di petto con tosse convulsiva , e violenta che gli cagionò anche sputi di vivo sangue, quique hasce expuitiones causam dedisse natrat repetitis vence sectionibus , pharmacisque sino al Sabato antecedente alla Domenica delle Palme; qua nocte is , proximam regii mortem ratus , consulto evigilavit . Qua de re , si hujusce acciden talis circumstantiæ diei , qua primum sanguinis sputum æger extuasivit , hand bene meminisse Medicum dixerim , nullam certe jactif- &: -ram, vel eius testimonio, vel Miraculo afforrem. Memorium numque -omnium habere , & in millo penitus peccare divinitatis magis quam mortalitatis est ; verba sunt J. G. in Leg. 2. 5. Si quid autem Cod. de vet. Iur. Enculc.

314 Cruentas autem hujusmodi primas expuitiones, vel modicus, vel vix notandas perperam ex eo arguit Animadversio, cit. § 52, 'quod earnin tem non meminerit Fr. Leonarden Cicchetti come Infermiert, qui solum commemorat postremam enontitionem, que accidit noctu inter feriam tertiam & sequentem . Perperant , inquam : ex silentio enim Testium millum omuino argiumentum desumi posse à de primo Miraculo disserens, ex Critices jurisque regulis abunde probava; firmatque Rota in rec. part.5. dec.238. num.18. ibi = Neo abstat , quod si hoc prædium acquisitum fuisset ab iisdem , DE HOC ETIAM MEMINISSENT, pront etiam fecerunt de aliis, quoniam A NEGATIVIS NON VALET ARGUMENTUM . Si vero de primis ejectionibus hic. Testis silnit , non siluere Medicus , Sanatus , aliique Testes, qui propterea pleuam de hac re probationem constituunt. Non enim oportet, ut de eadem re omnes singulique Testes deponant, Illust vero quam heic loci animad verrendian daco, hand constare hinc Testem sedulam operam præstasse ægrotanti i uti Ammadversio ideo opinatur quia erat Nucerini Collegii Infirmarius Neminem enim later Comobiorum Infirmarios identidem quidem Medicorum more, regrotos visitare, eis vero singulis perpetuo, ac diu noctuque assidere non esse solitos. Hinc ex nostris tabulis resoimus nocte Sabathi in Palmis ipsummet Tyronum Magistrum P. Laurentium Nigro alumno suo gravius regrotanti excubias egisse ( Sum. pag.63/ infin. ) ac ??? nocte Ferie tertiæ majoris hebdomadæ alium el vigilem adstitiste. (Sum. pag. 58. \$.4. & pag.60. \$.61.) Quin ergo es Fr. Leonardi silentio primas cruentas expuitiones, vel modicas, vel vix notasdas argues , arguere rectius posses l'eligiosum virum in actia retulisse vel a se visum dumtaxat crnorem, vel eam quantitatem quæ in unum vas tota congesta mane diei decimæ nome Martii majorem sibi

138 horrorem incussit, quam præcedentes repetitæ expuitiones; caque . narrasse morbi symptomata , que co lem mane ægrotum sibi ad mor. tis limen adductum exhibnere : quemadmodum innuere videntur eins verla Sum. pag.60. 1.62. & seq. ibi =. Mi fe segno (agrotus) giacche parlar non poteva, che preso aressi il vase notturno, e vi avessi guardato; lo presi, e vid.li CON MIO SOMMO STUPO-RE , che quello era pieno di sangue . Gli dunandai se l'avesse cacciato per vase naturale, o per altro canale, e mi fe cenno per boc-

ca; allora ATTERRITO corsi subito &c.

315 Quonam vero jure affirmare quis poterit quod idem Fr. Leonardus Cicchetti Infirmarius solum commemorat postremam evomitionem, quæ accidit nocte inter feriam tertiam, & sequentem, cum is plures commemoret cruentas excretiones? Enarrat enin Sammar, pag. 61. §. 64. quod ægrotus diene PIU BUCCUM di sangue, ne cessando il dolore alle replicati salassi , ed gliri medicamenti &c. Inde vero enarrat postremam evolutionem, quæ accidit inter feriam tertiam , & sequentem , ibis. = Essendo antino io la mattina de dierinove Marzo col Macstro de Novizj ad osservare il singue , che aveva huttata detto Infermo , ed io al vederlo dissi al P. Crescuoli = E MORTO = NON VI E' SPERANZA DI SALUTE &c.

316 Quorsum vero hæc? ut facili negocio quis percipere valeat inanes prorsus esse conjecturas ex Testiam verbis huc illacque ab animadversione petitas, quibus primas cruentas expuitiones extenuet, earumque pondus,non juxta oculatorum Testium, sed auriti, & al sentis P. Crescuoli opinionem unam dumtaxat unciam æquasse affirmet; sicque, iis cum postremis evomitionibus junctis, trium unciarum

pondus constituat,

317 Sed fac eumdem P. Deodatum Grescuoli primis regritudinis diebus Salerni commorantem fuisse Nuceriæ præsentem; fac cruoris per os excreti quantitatem non fuisse insignem ; uti Medicus affirmat ; per il TANTO SANGUE buttato dal petto : & Sanatus Summ. pag. 51. \$. 2. = da tempo in tempo lo buttai più che vivo , ed IN QUANTI-TA'; sed tres tantum uncias requasse; eritne hec modica quantitas? Esset profecto hujusmodi , si ab externa vena fuisset eductus , non vero a nobili pulmonis viscere extussitus; quemadmodum per pathognomonica signa probatum est a §. 255. ad 280.: Hoc enim in eventu vel ipsa unica periculum pontendit, quot semper agnovit Swietenus adaphor. 847. init, ibi = Pore affecta vitale viscus est ( Pulmo nempe ) cujus levior extam morbus ob necessitatem sum-mam ad vitam NUMQUAM DISCRIMINE VACAT, uti toties funestis casibus constitit . Non enim a sanguinis quantitate lurjusce morbi gravitas pendet, uti sæpins innuimus, sed a jam facto pulmonis vulnere glutinationisque difficultate, quam in nostra facti specie summam fuisse imo vero maximam & impossibilem ex circumstantiis , lethalibusque symptomatibus , tum in jure tum in facto probavi a 6. 285. ad 193. = .

318 Er re saue vera Miraculum inscripsimus non a cruento vomitu, sive effluxu, sed ab Hæmoptysi, Equis est qui nesciat ad hujusce morbi diagnosim haud esse necessariam magnam sanguinis effusionem ut in vomite, sed simplice sputum ? Ex hac enim diversitate duplicem morbum Medici agnoscunt, vomitum scilicet cruentum, & Hoe-

montysim, quod quidem graecum vocabulum latine sanguinis sputum redditur; ati omnes omnino docent, qui de re medica scripsere, ac instar omnium Etmulierus oper, med. Tom. 1. pag. 385. de Hoemopty i & per os ejicitur = ibi = SPUTUM sanguinis Hoemopysis appellatur ; idque AD DIFFERENTIAM sanguinis VO ML TUS . Si sputum ; Ergo modica quantitas ; Tantum enim sanguinis ad Hoemoptysim constabiliendam sufficere, quantum per sputum reddi possit aperte docet præstantissimus Bellinius de morb, pector, .... perh, Hoemoptys, ibi = De solo sputo sanguinis agimus , qui ducie originem a Pulmonibus . . . . dumodo &c. TANTUM SANGUI-NIS offluat UT REDDI PER SPUTUM POSSIT , fiet illud sputum sanguins de quo hic nobis instituitur sermo . In nostro autem cash si excreti sanguinis quantitas cum sputis comparetur, non fuit certe modica, sed magna. Nam in una ipsa postrema excretione plena eo erat matula, sive matulæ; uti affirmat Medicus Sum. pag. 53 5. 19. ibi = Per il tanto sangue buttato dal petto, che se mal non erro, ne trovai due vasetti RIPIENI. = Et pag. 55. \$. 28. = Per raffrenare quel saugue, di cui trovai due Vasetti. Et cohaeret Infirmarins Fr. Leonardus Cicchetti Sum.pag.60. \$.62, ibi = Mi fe cenuo E'c. che preso avessi il VASE NOTTURNO, e vi avessi guardato; la presi, e viddi con mio sommo stupore che quello era PIENO DI SANGUE, Si vero vas erat excreto cruore plenum; si illud haud erat parvus quidam cyathus, sed matula, quam plurimas liquoris libras continere nemo prorsus ignorat, consequens est maximam fuisse sanguinis copiam, Id vero vel magis, quod in Hoemoptysi rupto jam vase , non omnis omnino sauguis foris ejicitur , sed , misi subtus sit aer, a quo sursum compellatur, in pulmonum vesiculis effunditur, atque stagnat, ubi acescens pulmonalem substantialu corrumpit, Phthisimque gignit; uti ol servat Corter Medic, Dogm. de Tussi S. XXIV. in not., ac inferius etiam ostendemus.

319 Hine sangainis quantitas, etiamsi modica, haud quiden per sese ostendit vusa simpliciter rarefacta, ceu animadversio opinatur \$.57. = & cum rarefactionis argumentum ab antecedentibus, & concomitantibus symptomatibus omnino petendum ostenderim sup. \$. 297. ubi hujusmodi vasorum rarefactionis suspicionem a nostra facti specie

procul amandavi ,

320 Åt, inquis, ch. §, 57. modicam sanguinis quantitatem ostendere diquam ruptam ex tenuissimis venis, quæ capillares nuncupantur.

Etiamsi ruptam venulam tenucius visculum concederam periculum me tollerem, vel quoqua modo minuerem? Minime sanc: Nam estravasatus ex parva etiam venula sanguis, partim quidem per os ejicitur, partim vero in cellulosam pulmonis membranam effluit, ibi stagnat, putrescit, & pulmonare ulcus producit, uti ijam observavit Alaguns Hippocrates de Alorb, lib., cap. 5, Tom. 7, pag. 537, ubi de causis, quibus purulentus fit pulmo, scribit = Quam VE-NUL ARUM quædam (nota venularum) in ipso rupta fuerit, rumpitur autem a laboribus, & cum rupta fuerit See, partim confestim quidem sanguinem expuit, partim vero See, in pulmorem fumiture, in eoque putrescit, camque putrurrit, pus facit & c., lunker Canspel., Medic, Tabula 8, Hoemopty, §, VI, Prognos, num, 3, ibi = Licet

and the analysis of the property of the

sanguis NON SEMPER TANTA QUANTITATE profundatur, ut præsentanea mors succedat, a remanente tamen cruore extravasato facile putrefactio, Pulmonum exulceratio, & Phthysis oritur. Et Swietenus al Aphor. 1198. § anteu = ibi = Si jam côntigerit RU-PTIS his VASCULIS sanguinem effundi in cellulosain membranam cruor extravasatus corruptus mora, & acrior redditus suppuratio-

nem , & ulcus Pulmonare producere poterit .

921 Haud vero sanguims sputum in Hoemoptysi ,sed excretionis modus qualem ruptam venam ostendit . Nam si exilis rumpatur vena , tunc tussis non est profunda, vehemens & ferina, ut in hoc casa, sed levis tussicula, ut observat Swietenus ad aphor. 1799. §. Sanguinis. Præteres ipsa rejectio facilis est, nulloque concitata impetu, atque eruptione, uti docet Tozzius in Hippor, lib. 5. aphor. 33. ibi = Venæ exiles nonnisi GUITATIM sang inem extillant, NULLOQUE CUM IMPETU, aut eruptione. At in nostra historia sangumem adolescens, non modo expuit, extussivit, excrevit; sed per buccellas, perque grumos cum profunda vehementique tussi rejecit, eructavit, evomuit; sup. §. 272. ubi = Sanatus buttai due bocconi di sangue vivo &c. la notte ne buttai due altri bocconi più grossi dei primi . Medicus diè per la bocca replicati bocconi di sangue Se. idque confirmant ceteri Testes qui etiam ægroti tussim sanguinis eruptiones concomitantem fuisse deponunt violentissima, continua, prefonda, fiera sup. §, 266. Hic vero rejectionis modus per buccellas , sive gramos , non venæ capillaris , sed arteriæ rupturam indicat , juxta Hippocrat. de intern. affect. pag. 55. ibi = Si vulnerata fuerit arteria tussis habet , & sanguinem tussiendo rejicit , & fauces sanguine latenter implentur , & GRUMOS ejicit , sive EVO-MIT . Willisius de sanguiu. sputo sect. 1. cap.7. §.3. ibi = Si vero E VASE MAJORI circa medios pulmones dehiscente, aut dirupto affatim in ductus tracheales erump it &c. videntur affecti cruorem EVOMERE potius , quam extussire .

322. Quid ergo interest Medicum fuisse testatum, quod cominciarono a vedersi dietro una forte tosse alcune rasche tinte di vivo sangue à Non certe ex hinjusmodi martatione suspicari. Animadversio potest \$.58. in fin. sanguinem prodire potuisse a capillaribus venis, ex quibus per tussiculam educitur; sed imo cum æger vivum crutem excreasset dietroum forte tosse, concludat oportet e magno vase prodiisse. Neque obstat quod æger initio sanguinem extussisset per sputa a sasche tinte di vivo sangue. Quam enim in Hoemoptysi sanguis excernatur per sputum, semper illum e capillaribus venis prodire in hoe morbo dici oporteret, quia in modica excernitur quantitate per sputum, sive per rasche eli vivo sangue. Quam vero in hoc casu per exasperatam tussim magis magis putivi sais labiis a se inntuo recedentibus, sanguis ex ampliori diatu exiverit per bucelas, & grumos = replicati bocconi disangue = quol ex Hippocrato, et

hand e capillari , sed a magna vena prodiisse .

323 Ex hie, quae hactenus disputavi, non possum, quin cum docta Animadversione concludam cit. \$.47, quodi-EX ejecti: SANGUINIS COPIA: NEQUEAT PETI AGUMENTUM AD ejusdom MOR-BI GRAVITATEM asserendam, nec proinde ad constabiliendum illud arduum difficileque subjectum quod ad Miraculi rationem re-

quiritur. Seous enim e sum hoemoptysis haud a supplinia effluvio, appue copia dependent, sed, a simplior sputo "numquam foset, arduum Miraculi subjectum, quod falennest.

324 Id vezo negaja Animadvezsio videtur cis §. 57. eum seribit » Dun de Sanatione ab bemorrogie tomquam de Miraauli subjecto dispue taiur, § S. Congregatio, un magni fecir repetius copposasque, ejectiones, ita parm penditillus, qua non serpe rediere, § è quipu cedieruri, modica fueruni in quantiate; atque en ratio, oh quan Miraculis adaumerata fuit in Causa B-Joannis de Prado sanatio Sicerdotis Melchiorris de Leonissa a copioso, § è immoderata, sanguia nis effucu.

325 Itaque ad probandam S. hujusce Congregations disciplinant in tensirendis ad ardunn Miraculi subjectum copiosis, crebris, inmoderatisque sanguinis ejectionibus unum proponithe exemplum. Nemiuem vero latet non exemplis, sel rationibus judicandum esse, uti
monet Imperator in L. Nemo Cod. de Sentent., E Interloc., quad
magis obtinet in morbis, quia corumdem morborum non eadem semper sunt Cause, cademque prorsus symptomata, subjecta quoque
differum; tui totidem verbis perpendit Hoffman. Tom., pag. 286,
col.2.; imo, ut inse subdit, idem morbus ab eadem causa produchus,
plane multis modis dissidentem morbus faciem, ratione symptomatum,
B. ratione periculi in aliis atque aliis subjectis exhibete.

326 Et sane abs re nostra esse objectum exemplum vel ipsa ostendit illius Miraculi inscriptio: Sanationis a copiare, Si immoderato sanguinis effuzic: Nostsa vero sanatio inscribitur, ab Hoemoptysi. Quid ergo mirum si Petiti ca in Causa scribentes Lopez. & Lancisius mesticon non fecerint de injuia profusi sanguinis copia, a num juxta itulum res esset de copioso, Si immoderato sanguinis effuzica? A superius innuimus diversos inter esse merbos esse, nemiuum, effuxumquo sanguinis ac haemoptysim; utrosque tamen caratu, difficiles, licet ille sanguinis profusionem., hece vero nemisi sputum praespecato.

327 Quoniam veco ab allato exemplo argumentari placet, illud intimius perscrutemur. Cll. Laucisius disserens de copioso sanguinis efflusio, quod in Causa B. Jo, de Prado proponebatur, hand constituit morbi gravitatem in ingenti sanguinis ejectione, sed ex ca dumtaxat majus periculum agnovit; uti in cit. Animad. 6.57. ibi = Sedlonge MA-GIS AUGETUR, morbi periculum al ea rircumstantia , quod hic præterire non licet , quod rejectus sanguis non fuerit semel , & modicus &c. Si porro ex ea circumstantia,que justa Cl. Lancisium preeteriri utique poterat , sed eo in casu non licebat, quod, sanguis non erat modicus , augebatur magis morbi periculum , ergo peticulum idem Laucisius agnovit etiam in modica quantitate , & in hoemonty. si,imo etiamsi semel tantum fuerit sanguis rejectus. Comparativum enim supponit positivum; quod quidem clarius expressit dum seribere perrexit = ibid. Hac vero res morbum GRAVIOREM reddit . . . cum sanguis uberrime rejectus NOVUM, periculum minahatur , mortis nempe . Si vero morbus i leo gravior , quia rejectue sanguis copiosus erat, ergo grave, nt per sese patet, sanguinis. sputum; Et scite quidem; quia in sanguinis profusione novum periculum , præter illud futuræ Phthisis comune cum hogmoptysi, imminebat, scilicet instantis mortis, que in similibus ipse Lancisius, evenire scribit ex vitalis hujus liquidi penuria. Ergone quia sunt alii moranorbi graviores Hosnoptya, hec gravis non crit, curatugae digicilis, quemadmodum in dioc casu fuisse probatum est? Qui hoc dicit, arduum Miraculi subjectum dicit, i Loru a non

328 Quid vero argumentis probare contendo , quod ipse Benedictus XIV. aperte testatur ; ardırum scilicet illius Miraculi sirbjectum constabilitum fuisse a Peritis in Cansa B. Joannis de Prado, non tam in effusi sanguinis copia ; quie brevi eo in casu vitam necessario exhauxisset . quam in difficili rupti vasis consolidatione , ex qua difficultate futuræ Phthisis ; vel Hydropis periculum intuineliat ? Ita porro narrare pergit Pontifex Lib. 4. part. 1. cnp. 16. num. 20. exad. cit. ibi ± Entanuel Lopez in sua Consultatione medica &c. putavit VAS ALIQUOD RUPTUM faisse, sanguinisque profluvium ex rapro vase in pubmone manaisse, & sic imminens faisse PERICULUM mortis, PHTHISIS, auc HYDROPIS. Critican, & salutarem sanguinis emissionem citatus Lopez vi symptomatum , quibus æger afficiebatur exclusit , SUBITAMQUE ideirco PERFECTAM SA NATIONEM una cum VIRIUM RECUPERATIONE Miraculo adscripsit. Lancisius vero ex eodem Pontifice animadvertit : EX SANGUINIS SPUTO ogrum non:levamen sed MAXIMAM VI RIUM IMBECILLITATEM contraxisse &c. quodque : si sputum cruentum fuit ab aspera arteria; & a pulmonibus, transitum' imminuisse IN PHITHISIM juxta effatum Hippocratis : A sauguinis sputo puris sputum, a puris sputo Phthisis . . . EX HIS autem & ahis &c. dixit DE GRAVITATE morbi DUBITARI NON POS-SE, nec. DE ALIORUM imminentium MORBORUM periculo. QUI NATURALITER AB HOEMOPTYSI, tamquam ejus fonte, uti rivuli FLUERE DEBUISSENT = Post hee RECEPTAM MOMENTO SANITATEM, post invocationem &c. una cum VI-RIUM RECUPERATIONE, necnon SANITATIS CONTINUA-TIONEM, tum absque reversione morbi, tum absque conversione ejus in alium, SPATIO OCTO ANNORUM &c. sedulo examinavit , & approbavit , & pro Miraculo conclusit &c. Sac. Rituum Congregatio inter catera Miracula &c. adprobavit &c.

329 Atque hic exultare quodammodo, ac triumphare videtur oratio. Exemplum enim objectum est, quod huic Miraculo misfice prodest, nobisque ad ipsius Miraculo patrocinium suppetias affert, movasque exhibet probationes ad majorem Prodigii firmitatem, decus, S. ornamentum. Illi enim Periti, ae potissimum sumums in arte Melica vir Joannes Maris Lancisius, licet copiosi saugniuis effluxi eo in peculiari eventu meminerit, ex ea tamen circumstantia novum dumtaxat periculum periculoso suapte natura morbo superadditum instantis mortis, ut probatum est, agnovere; arduum vero Miraculi subjectum constituere. I. In periculo Phihisis, vel Hydropis, qui morbi ex una ipsa Hoemoptysi oriri debuissent. II. In maximo virium debilitate, quam reger ex sanguinis sputo contraxit. III. In momentanea sanatione una cum virium recuperatione. IV. In sani-

tatis continuatione spatio octo annorum .

333 H:e profecto fuere illorum Peritorum sententire. Hæc rationum momenta; quæ Sac, Congregationem ad illius Miraculi adprobationem impulere; Hæc denique, quæ singula cum in nostra facti specie concurrant; arduum constituum ex Lopez, ex Lancisio, ex Sac. Con-

gregationis mente, ex ipea Animadversione, Miraculi subjectum, non dicam supra numerum, sed item intra numerum, si id necessitas posceret, adprobandi.

331. De Phthysis quidem periculo que ex Hoemoptysi imminet jam dissercianus euper. \$.293. Summam quoque virium debilitatem, quam etiam noster agrotus ex sanguinis sputo contraxit per Testes probavimus \$.29a. Unum ergo restat, ut momentaneam sanitatem una cum virium recuperatione, necuon valetudinis continuacionem ostendam; Idque si assequar maximus ex propositis conditionibus emolumenti, ao splendoris cumulus lucie Miraculo accedet.

332 Momentaneam vero sanationem post Ven, Alphonsi invocationem secutam cum subita deperditarum virium recuperatione ita Tenes

enarrant.

Sanatus de facto proprio Summ. pag. 51. 5.6. = Applicando detto Quadretto, e Capelli del Servo di Dio, ALL'ISTANTE NON IN-TESI PIU MALE ALCUNO, E TANTO VALIDO di salute, che io stesso mi viddi confuso, non sapendo se fosse vero, o no quello che era succeduto , anzi quantunque nell'applicarmi il Muestro de Novizj il citato Quadretto, e Capelli mi ricordava di aver avuta una fiducia grandissima, che mediante l'intercessione del V. Servo di Dio sarei rimasto sema meno guarito, pure al fatto ISTANTA-NEAMENTE ACCADUTO tanto RESTAI SORPRESO, che non ebbi neppur animo di dirlo al Maestro de' Novizi; sicche aspettiti, che fosse escito dalla mia stama, e poi mi posi A MENARMI, E RI-MENARMI per sopra il letto, E TUTTO MI TORCEVA, E CON-TORCEVA per vedere se avessi inteso più stimolo alcuno al petto, quando MOMENTI PRIMA non trovava sito nel letto, ne riposo di sorte alcuna, anti mi vedeva tutto oppresso, ed in un mare di dolori. Mentre così mi stava torcendo, e contorcendo sul letto per sperimentare, se nera fosse la grazia ricevuta, LA FORZA-ERA SI CRANDE, CHE MI ERA VENUTA, che entrato in quel tempo un fratello chiamato Fratel Leonardo Cicchetti , mi dimandò come mi sentiva, ed io risolutamente risposi : Ti vuoi fare una puniata ? Il detto Fratello , che MOMENTI PRIMA mi aveva veduto QUASI ESTINTO, nel sentirmi così parlare, si parti quasi confuso .... asserisco, che questa mia curazione INSTANTANEA operata dall' Onnipotenza Divina per mezzo dell'invocazione del Ven. Servo di Dio sia tutta straordinaria , e Divina = Et pag. 524, 5.11. de invocatione ait = Quale preghiera interna da me stesso terminata ALL' ISTANTE agni male mi si passò = Et pag-53. 1.18 = Tanta era la fiducia mia in dire tali parole (invocationis), che io teneva per certo, che finite di dire le medesime io sarei risanato, come in fatti accadde, perché FINITE DI DIRE DETTE PAROLE IO MI SENTI SANO TOTALMENTE :

P. Deodatus Grescaoli Tyronum Magister, & invocationis Auctor Summ. pag. 59. intt. = lib = Ciò fatto (admota scilicet V. S. D. Reliquia segroti pectori) dovei calare a basso alla Chiesa al Confessionale quando DOPO POCO SPAZIO DI TEMPO fui mandato a cintamare dal detto Novicio Infermo. Salti in fatti nella sianza dell'Ammalato, e lo ritrovai col Cerusico vicino, che doveva salussarlo de dirti individui di questa Casa. Il predetto Novicio mi disse di volermi parlare in segreto, ed io facendo tutti allonanare, mi ri-

masi con esso solo , ed egli a me rivolto tano liero y e gioliso mi diese : , P. Maestro lo grazie a Dio per intercessione del monto Pio dre Monsig. Liguori sono sano: NON MO PHU DOLORE MI PETTO, NON HO PIU TOSSE, NON HO PIU IMPEDIMEN. TO DI RESPIRO, e vedete come in respiro liberamente, Ed in fatti diede in più PROFONDI, LIBERI, E FORTI RESPIRI da ve. ro sano, SI VOLTO, E MIVOLTO sul leno liberamente, che prima tion aveva potuto fare senza un estremo dolore, e difficoltà, e timore di buttar nuovo sangue . Avendogli dimandate se cal vua gua-rigione era succeduta nell'atto, che applicati se gli erano la figura, ele reliquie del Ven. Servo di Dio , mi assicurd , che ALL'APPLI. CAZIONE DELLA FICURA, e della Reliquia del Servo di Dio si ERA INTESO TUTTO QUANTO MECLIO, ma che poco dopo la mia partenza dalla sua Cella si era intesa tanta fiducia nell' intercessione del Ven. Servo di Dio, che pieno di fede lo aveva fervorosamente pregato con queste precise parole secondo lai mi racconto per quanto mi ricordo " Monsignor mio se e di gloria di Dio, ed e , meglio per me io voglio star bene , APPENA CIO DETTO SI VIDDE , E SI INTESE DELI TUTTO LIBERO DALLA PRE-DETTA SUA INFERMITA' = , e ben conobbi io , esso , il Medico ordinario, e tutti gli altri Individui , che la sua guarigione era staed VERAMENTE PRODICIOSA =

Cura Medicus Sumin. pag. 55. §. 28. & seqq. = Ricornato a visttarlo la mattina ( Ferice IV. majoris Hebdomada ) troval il Paziente abbattutissimo di forze con respiro stentato , ed affannoso , che mostrava voler fra breve esalar l'anima &c. Ritir atomi in Casa mentre stavo a tavola mi vedo chiamato, e finito con premara il Pranto mi portai in essa Casa di S. Michele . . . salii sopra per visuar l'Infermo . E CONTRO OGNI MIA ESPETTATIVA lo trovai SOL. LEVATISSIMO, CHE LIBERAMENTE RESPIRAVA; quando la mattina non poteva neppure aprire la bocca, l'intesi parlare liberamente, ed egli stesso mi racconto, che la mattina presa la plilola &c. vedendosi avvanzare l'affanno per insinuazione del suo Padre Maestro de' Noviri erasi con gran fervore raccomandato all'oggi Venerabile Monsig. de Liguori applicandosi sul petto una sua Immagine con alcuni suoi Capelli , EO APPENA FINITA UNA per altro BREVE PREGHIERA s'erà inteso RINCORATO ; RIN-FORZATO; E SOLLEV ATO in modo che NON SENTIVA PIU MENOMO INCOMODO: & pag. 57. 5. 44. Ho giudicato, e giudico essere stato PRODIGIO del detto suo Servo Alfonso Maria de Liguori &c.

Pr. Leonardus Cicchetti Infirmarius Summ. pag. 60. §. 63. ibl 2. Unu mattina visitandolo secondo il solito come Infermiere mi fece segno (Egrotus) giacche parlar non poteva, che preso avessi il Vaso notturno, è ci avessi guardato; lo presi, e vint il con mio sommo stappare, che quello era pieno di sangue, POCO DOPO ritornato io a visitarto, è donnandazoli come la passava, mi rispose francamente, e tutto giolico: Ti vuoi fure una punitata è enel tempo stesso si mosse colle braccia, e con l'atto il Corpo; quando che stado perfettamente inchibotto dicentioni e "Monigance mi ha fatto la gratia, e mi SENTO PERFETTAMENTE IN SALUTE, e voglici da mangiare. Ex pag. 62. §, 79. 2 Venne il Medico Il quale to dicide

139

diede anche per morto ; e gli ordinò una pillola di Etiope vegetabile , e l'applicazione delle Mignatte . . . Andato io insieme col Chirurgo ad applicargli dette Mignatte ritrovai l'Infermo PERFETTA-MENTE GUARITO. Io dunandui come stasse in presenza ancora di detto Chirurgo . Egli mi rispose = Stò bene = lo che POCO PRI-MA lo aveva lasciato IN UN PESSIMO STATO, pieno di maraviglia , e stupore gli soggiunsi : Come stai bene ? egli mi replicò : Vuoi vederlo? ed in ciò dire diede TRE FORTI RESPIRI ; allor quando non potea respirare. Di più SI DIMENO PIU VOLTE CON SOMMA LIBERTA DA UNO ALL' ALTRO LATO, facendomi vedere, che veramente era guarito. Domandato da me come fosse sortito, mi disse: Il Servo di Dio Monsig. de Liguori mi ha fatto la grazia mentre NELL: APPLICARMI DETTA FIGU-RA , E DETTI CAPELLI RESTAI PERFETTAMENTE RISA-NATO. Ed io ciò sentendo, e vedendo, dissi al Chirurgo sudetto, che se ne fosse andato via , che non bisognava detta applicazione , perche l'Infermo aveva PER MIRACOLO del Servo di Dio ricevuta la PERFETTA SANAZIONE. Idem confirmant alli oculati Testes . Summ. pag. 63. §. 77. , & pag. 64. §. 83. & seqq.

233 Ecquis ad hec non obsuspesset i Ecquis in sanatione tam subita, momentanea, repentina, & incontinenti facta Miraculum non agnoscet i Nam si sunatio fua incontinenti COGITUR INTELLECTUS FATERI sanationem fuisse MIRACULOSAM; verba sunt Mattæde Canonix, SS, part. 4. cap. 7. num. 13. = Ecquis non mirabitur languidum, elinguem, debilem, ad motum imparem, ac peneinortuum segrotum, adeo exemplo robustum factum, & athlecticum, ut ad luctam adstantes incitaret? a non modo incitaret, vertum etiam se toto corpore per lectum susdeque verteret, circumvolveret, ac majori vi, quam veloci cursu, agitaret? Nam corpis in lecto circumvoltum MAGIS AGITAT QUAM VELOX CURSUS; egregie monet Haller ad Prælect. Boerrhav. Tom. 2. Sanctor, perspir. Aphor. 430. in not. litt. T. = Ecquis. . . . sed modo præstat de postrema circumstantia a Lancisio ponderata verba facere, sedii-

cet de valetudinis continuatione .

334 Octo annorum experimentum satis Lancisio fuit in Causa B. Jo. de Prado ad certam assequendam Miraculo obtentam rupti pulmonalis vasis solidationem: Nos vero non octo sed QUATUOIDECIM annorum (quotquot ad apostolicam Inquisitionem effluxere) experi-

mentum exhibemus . Ita porro .

Sanstus de facto proprio Summ. pag. 52. §. 12. Ibi : D'allora in cui ricevei la grazia sino al momento, in cui mi trovo fucendo la presente deposizione, che importa il tempo di circa ANNI QUAT-TORDICI io non ho inteso più mole alcuno al petto, è quanturque avessi fatte GROSSISSIME FATICHE di Missioni sino a tirare due volte a filo la Predica grande, sino a fatte due Quaresimali assieme in due Chiese differenti, predicando la mattina in una Chiese, ed il giorno all' altra, pure mi sono inteso SEMPRE VALI-DO, E FORTE, ed alle volte avendomi ne viaggi piovuto giornate intere sulle spalle, ed avuto molo ricetto, mi ho inteso flussipini sì nella testa, ma SEMPRE FORTE, FORTISSIMO IL PETTO. In una parola: IL PETTO posso dire essere in me DIVE. NUTO DI BRONZO, di modo che potrei fare qualunque forco; è qua

140

e qualunque azione sema timore alcuno, e senza che sentissi minima pena.

Curze Medicus ab Apostolicis Judicibus interrogatus An. 1802. hac habet Sum. pag. 55. §. 31. Prosegui (Sanatus ) il Noviziato fece sano la sua Professione, applicossi alli studi, fu poscia mandato in Sicilia , da dove ritornato in perfettissima salute &c. mi assicura di aver fatto degli sforzi senza menomo RISENTIMENTO DEL PETTO. Et pag. 56. §. 35. circa la salute presente posso affermare con sicurezza, che egli allora era di gracile complessione, e delicato , ed ORA come lor Signori l'han veduto E' FATTO ROBU-STO , FORTE AE PINCUE . Questa robusteria , e forte pinguedine colla LARCHEZZA, E FRANCHEZZA DEL RESPIRO vacità ed illarità del volto , MALCRADO LE SOFFERTE APPLI-CAZIONI del Novigiato, e Studentato, che in Congregazione sono rigorosissime, e li pensieri, che ha attualmente di sua Casa, e della cura delle Anime che esercita nella sua Patria, mi fanno conoscere chiaro esser affatto saldato l'incommodo sofferto nel petto . che esso non sia più ritornato , ne vi è segno prossimo , ne remoto, che minacci di ritornare : Id item confirmant alii duo Periti Medici a Judicibus ex officio electi Summ. pag- 64. in fin. & segq. , nec non alii oculati Testes pag, 59. post \$. 56. pag. 61. \$. 63. pag. 62. in fin, & pag. 64. §. 86.

335 Probatis hactenus iisdem met circumstantiis, ac rationum momentis, quibus Gl. Lancisius, & S. hæc Congregatio Miraculum promuciarunt in Causa B. Joannis de Prado; necessario liquet de eodem item in hôc casu constare. Qua de re possem orationi finem impo-

nere; ni aliæ adhuc superessent refellendæ Censuræ.

336 Quum enim gravem per sese Hoemoptysis morbum curatuque difficilem , graviorem in hac historia , curatuque difficiliorem solertissima Animadversio ex circumstantiis agnoverit 6. 50., tamquam emphaticas rejiciendas objicit Sanati atque Medici locutiones = tanto che mi tenevano ed esso Medico, e tutti di questa Congregazione per già spedito, di modo che ne scrissero di miei Genitori &c. mi diede morto per morto un estremo medicamento &c. mostrava voler frà breve esalar l'Anima &c. lo trovai abbattuto, e per dir così in agonia di morte. Eccur emphaticæ hujusmodi locutiones? Nonne eo morbus devenerat, ut nihil omnino juvarint repetito venæ sectiones , Narcotica , ac cetera artis præsidia , imo iis omnibus potior morbi vis magis magisque recruduerat ? ( sup. §. 288. ) Cum vero id accidit æger est gia spedito, jamque morto. Nam si quæ juvare debent non juvant, MORBUM PERICULOSUM, ET LE-THALEM præsagiunt ; verba sunt Sennerti Op. Tom. 2. pag. 492. col, 1. Nonne in maximam jam, extremamque virium debilitatem ex ipsis venæ sectionibus, ex cruento sputo, atque ejectione ægrotus devenerat ? Quemadmodum ex Testibus probatum est : sun. 6. 201. Unum profecto hoc triste Symptoma satis superque Medico erat , ut ægrotum conclamatum pronunciaret . Effoetis enim , (acribit Zacchias consil.30.num. 6.) jam viribus, ac spiritibus melic-ribus absumptis, AMPLIUS CUM MORBO LUCTARI NATURA NON POTEST : Et Hoffman in Fundam. Medic, in Therapeut. Cop. 1. num. 24. ibi = Virium constantia ad omnem evacuationem requiritur .

337 In eam vero suspicionem sese adductam Animadversio affirmat cit. 9. 59. emphaticas esse memoratas Testium loquutiones de vitæ periculo in quo versabatur ægrotus , quum videam neminem fuisse sollicitum de Sacramentis ægro ministrandis etiamsi morbi duratio fuerit a feria quarta hebdomada Passionis ad feriam quartam sequentem , hanc autem gravissinam circumstantiam in actis referre non omisissent. At quo solers animadversio ægrotantis vitæ periculum excludere satagit, eodem ipse argumento periculum probo. Objectas enim locutiones Testes usurpant de discrimine, in quo versabatur ægrotus mane Feriæ quartæ majoris hebdomadæ, in cujus proxima antecedenti nocte: Si svegliò con una fiera tosse, così veemente, che fu costretto a buttare due bocconi di sangue vivo, e spumoso &c. e seguitò tutta la notte a tossire ( Sum. pag. 58. 9. 49. aliisque exuile, cit, ) mane autem eadem tussis acerbior evaserat, uti testatur Medicus Sum. pag. 56. §. 39. = ibi = venuto la mattina io a visitarlo Sc. lo trovai, che se l'era avanzato al maggior segno la difficoltà di respiro, la tosse esasperata al maggior segno : Gum vero res esset de morbo, qui per paroxysmos reversionem facit, jamque novam sanguinis eruptionem imminentem prænunciabat. præter tussim, anhelitus ille, quo ægrotus non poteva neppur respirare pel gran dolore che sentiva nel petto, e non si fidava neppure muovere un braccio ( Sum. pag. 61. infin. 5 seq. ) si quis in hocce statu ægri consodales Theologos sacrum ei Viaticum manifestare debuisse opinetur, maximam illorum doctrinæ injuriam afferret. Id porro Theologicæ regulæ vetabant; ac in peculiari cruentæ ejectionis casu sacramenti administrationem omnino omittendam præ ceteris docetZacchias quæst. Med. legal. lib. 9. tit. 9. quæst. unic. num.8. ibi = observandum ergo ne in ipso impetu rejectionis sanguinis, & PER ALIQUOD SPATIUM POST IPSAM , maxime Tussi perseverante, Sacramentum exhibeatur, sed tum demum cum sufficientem quietem æger habucrit , & Sanguinem rejectare omni ex parte desierit; imo ad Sacramenti omissionem una Tussis sufficeret. ex rationibus quas idem perpendit Zacchias loc. cit. num. 7. & Kresllinger, in addit,ad Reiffenstuel, Theolog. Moral. Tract. 10. dist. 3. num. 36. Addit. 3. = Tantum propterea abest , ut Viatici omissio. vitæ periculum excludat, ut potius illud mirifice ostendat, & probet. 338 Sed constat ex actis exquisita adhibita fuisse, que ars suppeditat remedia ad repellendam morbi vim , cruorem sistendum , symptomata debellanda, subdit Animadv. 6. 60. Ita sane . Sed æque ex actis constat omnia in irritum ita cessisse ut omnibus non obstanti-

an medicamenta fuerint adhibita, & an profuerint, concludendum est fuisse adhibita, sed nullimode profuisse.

339 Neque addas seq. S. 61. de remediorum efficacia, St utilitate non esse dubitandum, quia = ut primum venit ad ægrum P. Deodatus Crescuoli imente: che si stava salassando per la terça volta; que sanguinis missio multum certe profuit, quirpe Carolus la note se-

bus artis præsidiis il male in cambio di cedere più s'inaspriva z quello sputo di sangue che dal principio comparve, cresceva a dismisura zi di dolore crescua, e dera insofribile zi l male s'ingiganti in maniera, che sino a rre volte diè per la bocca replicati bocconi, di angue z quemadinodun per Testes probatum est sup. §, 288, Si cègo illad quaerendum obiicis ex Beuedicto XIV. animad, cit. §, 60,

gueir

guente dormi placidamente, lo che non aveva fatto nelle notti antecedenti fin dal detto Mercoldi di Passione, e così seguitò tutta la giornata del Lunedi Santo , e notte seguente .

340 Quid profecto mirum si ter repetita venæ sectio per noctem diemque tussis levamen attulerit? Mirum si non attulisset. Instituitur enim in Hœmoptysi venæ sectio ad obtinendam temporariam quietem, ad cruentam frænandam excretionem, & ad palliativam dumtaxat curain adhibendam; non vero ad mali eradicandam radicem, ad rupta scilicet Pulmonis vasa consolidanda ; ut recte admonet Hoffman. de sanguinis fluxu ex Pulmone Tom, 2. pag. 210. observat. 2. in Epicrif. ubi agendo de venæ sectione hæc habet . Interim minime morbo tollendo penitus sufficit iis tantum instituta curatio, sed TEMPORARIUM inodo PRÆSTAT LEVAMEN, ac ceu CURA PALLIATIVA consideranda. Etenim SANCUINIS MISSIO instituta liberalius MINUIT omnino plethoram , ET SANGUINIS IM-PETUM a pectore ad inferiora revellit &c. Ast NON SUFFICIT REFRÆNASSE IMPETUM & excretionem , SED & potissimum medicatio dirigenda ut TOLLATUR FUNDAMENTUM MALI.

341 Sed quid probare contendo , quod ipsum probat Factum , ipsaque Animadversio latetur? Pergit enim cit. S. 61. Non diffueor exasperata fuisse symptomata nocte post feriam tertiam hæbdomadæ sanctioris, & ægrotantem iterum expuisse sanguinem; vide ergo quantum tertia venæ sectio profuerit, ut qui prius cruorem excreabat per sputa = rasche di vivo sangue = postea ejecerit a bocconi . Nec secus evenire umquam poterat; quia sanguis per venæ sectionem tenufor factus facilius exit; juxta laudatum Hoffmannum in dissert, de venæ sect, abusu Tom. 6. pag. 345. §. 26. ibi = Nam licet profluvium ad tempus conquiescat, & pallietur quadantenus, neutiquam tamen tollitur , sed sanguis inde tenuier factus , simulque imminuta perspiratione acrior, EO MACIS per apertos tubulos EXITUM AFFECTAT, ET MALUM VEHEMENTIA RE-

CRUDESCIT MAJORI .

342 Verum , subdit Animadversio cit. S. 61. = accurrit mane Medicus, bolum præscribit ore sumendum æthiopis vegetabilis, præter applicationem hirundinum ad sanguinem extrahendum; postremum hoc necessarium non fuit , quia cesserat periculum , bolum tamen œthiopis vegetabilis Carolus sumpsit . Interea facta est rerum mutatio . Medicus accersitus venit, de Sanatione secuta fit certior, audit hanc tribui V. S. D. Alphonsi de Ligorio intercessioni, id ipse negat, & sanationem referendam esse adfirmat efficaciæ æthiopis vegetabilis .

343 Hactenus Animadversio . Sed quemadmodum res gesta fuerit ab ipsius met Medici ore , AA. Patres , audite . Ita ille Sum. pag. 55. \$.28.= Ritornato a visitarlo la mattina (feriæ IV. majoris hæbdomadæ) trovai il Paziente ABBATUTTISSIMO DI FORZE CON RESPI-RO STENTATO, ED AFFANNOSO che mostrava voler FRA BREVE ESALAR L'ANIMA, non lasciai d'incoraggirlo, e per raffrenare quel sangue di cui trovai alcuni Vasetti, di prescrivergli una pillola d'Etiope vegetabile, ed appuntato un Consulto con D. Bonaventura de Luca di felice memoria , che i Padri mi dissero aver mandato a chiamare, e che venuto me ne avrebbero avvisato, mi licenziai. Ritiratomi in Casa mentre stava a tavola mi vedo chia-

mato, e finito con premura il pramo mi portai in essa Cusa di S. Michele, ove appena vedutami al basso alcuvi di quei Padri giolivi, ed allegri mi dissero = Non bisognano più Medici, mentre Monsignor Liguori nostro Padre l'ha fatta da Medico, e le ha ottenuta la grazia = Mi ricordo benissimo di aver loro risposto che la grazia fatta l'aveva l'Etiope Vegetabile raffrenando il butto del sangue, che perciò BISOCNAVA DAR TEMPO per vedere se ri-Sangue che periodo de POI DECIDERE. Cono erro negavit v. Ligorio sanationem tribuendam.) Salli però sopra per visitare l'Infermo; e CONTRO OCNI MIA ASPETTATIVA lo trovat SOLLEVATISSIMO, che LIBERAMENTE RESPIRAVA, quando LA MATTIVA NON POTEVA NEPPURE APRIRE LA BOCCA: l'intesi purlare liberalmente ed egli stesso mi raccon-tò che la mattina PRESA LA PILIOLA di detto Etiope vegeta-bile, vedeadosi AVANZARE L'AFFANNO, per insinuazione del suo Padre Maestro de' Novizi erasi con gran fervare raccomandato all' oggi Ven. Monsig. de Lignori , applicandosi sul petto una sua Imagine con alcuni suoi capelli, ed APPENA FI-NITA UNA per altro BREVE PRECHIERA SI ERA INTESO RINCORATO, RINFORZATO, E SOLLEVATO in modo che NON SENTIVA PIU MENOMO INCOMMODO. In futti dopo averlo fatto stare per cautela, ed assicurarmi del fatto, qualche, alero giorno a letto , ALZOSSI BENISSIMO , prosegui il Novigiato fece sano la sua Professione, APPLICOSSI ALLI STUDI, fis poscia mandato in Sicilia da dove ritornato in perfettissima salute si trova per alcuni giusti motivi in sui Casa, ove mi assicura di aner fatto sino degli sforzi senza menomo risentimento del petto. . Et pag. 57. 6. 42. & seq. = Finito che ebbe il detto de Luca di mangiare dil Refettorio salimmo dal Priente, alla di cui prese vat e delli detti Padri, ed altri dircorressimo sull'acquia del male, e del meglioramento sudetto, e funmo di opiniane dopo AVERLO FATTO RESPIRARE ALLA LANCA, dopo averlo FATTO MUO-VERE PER OCNI LATO, che prima non poteva fare in niun modo perehe veniva impedito dal dolore, che S'E'A CIO EFFET-TO DELLA PILLOLA, secondo l'arte L'AVREBBE DOVU-TO DI NUOVO COMPARIRE almeno leggiermente la TOSSE, LA DIFFICOLTA DEL RESPIRO, ED IL DOLORE. Si ficencirca STIEDI SEMPRE ALL OSSERVAZIONE del medesimo Pariente, il quale NIENTE SI MUTO sino a dett ora, anti si vide sempre più RINVICORITO, el ALLEGRO, e facendoni istanza che voleva refucillarsi , perche diceva che STAVA DELLi INTUTTO BENE, io ce lo proibii per detto timore, non sapendo, che cosa avesse potuto avvenire la notte, e me ne andui . La MAT TINA por SUSSECUENTE, essendo io ritornato LO TROVAI NEL MEDESIMO STATO SANO, come sopra, e cercandomi di nuovo di mangiare io gli accordai piccola cosa sempre per riguardo al detto timore ; ma senza altro soccorso dell' arte CONTINUO', ED HA CONTINUATO A STAR SANO, E SALVO, come lo stesso Novizio mi disse, e mi dice; onde io ho giudicato, eCIUDICO ESSERE STATO PRODICIO del detto suo Servo Alfanso Muria di Liguori

114
344 In hac candidà Medici narratione pluta anim l'vertit religiosissimi Censor. Ac primo quidem ait Aumado. 5. 62, quo f., si tales fath lem l'ircumainnie facti, si talia sina perfecte saluris in Carolo apparuissent, qua de sequuto prodigio dubitare non permiterent, juspenso non lœsisset animo Medicus, neque hace adhibuinse reautelas. Itane? Imo nisi tales Medicus adhibuinset cautelas quorinam de ninna illius credulitate animalversionis qui rettante a quoi qui dem suspenso hasit animo de sanationis siguis, qui rotunde affirmat, quod contro ogni mia aspettativa lo trovai sollevatissimo, che liberamente respirava; quando la matthu non potena neppure aprir la bocca, l'intesi parlare liberamene; qui rotunde affirmat averlo fatto respirare alla larga, averlo fatto movere per ogai lato che prima non poteva fare in niun modo perchè veniva impedito dal dobre; qui denpum rotunde affirunat, quod presa la Pillod crevit Orthopnea: vedendosi avvanzare l'affanno; e contra finita und per altro breve preghiera si era inteso rincornto, rinforato, e sollevato in modo, che non sentiva più menono incommodo =

345 Quamquam vero tales inspexerit Melicus facti circumstantias, aliaque salutis signa, que de segunto Prodigio dubitare non permittebant, quia tanen sua in arte pelitismine institutis praceptisque Medicinæ, ipsaque experientia elocebatur Hoemoptysis sanationis, sive rupti vasis consolidationis signam esse, nou symptomatum temporanieam cessationem, sed cessationis perseverantiam; hine decrete pronuciavit; che bisognima dui tempo per vedere se ritornasse l'incominato, e POI DECIDERE. Rein enim esse de morbo, quam reversionem facit per intervalla. Si intermittentes paroxymos satis superque probatum est, Sex ipsahujusce morbi historia evidentissime pater. Hine doctus ille Lancisius in Causa E: Jo. de Prado exvoletudinis perseverantia per octo anoss absque reversiones

morbi Miraculum agnovit, probavitune sup. 5.328.

346 Quodnam vero argumentum in Miraculi perfectionem ex Medici du-Bitatione petere Animaliversio potest? Anne, quia Medicus dubitabat , adolescens sanatus hon etat? Anne quia dubitavit , eumque lectulo detinuit, sanationis perseverantiam is non agnovit? Aune Apostoli Thome dubitatio Christi Resurrectionis vertiatem ullo umquam modo minuît , vel infirm ivit ? Nil certe tale : Imo quam liu de sanatione Medicus dubitavit, tamdiu ilius perseverantiam , proinde que Miraculi veritatem percepit, manuque palpavit . Dubitavit quippe per totain sanationis diem , ac sanatum in florido semper robustoque divinitus acceptae valetudinis statu perseverantem, cibumque quærentem invenit = 10 sino all' ore 22. In circa siedi sempre all' osservazione del Paziente il quale niente si mutò sino a detta ora anti si vide sempre più rinvigorito, ed allegro ficen lomi istanta, che voleva rifucillarsi , perche diceva , cho stava dell' intutto bene. Dubitavit insequentis diel mane, ac æque sanum intellexit cibumque iterum , avidiusque qu'erentem audivit . La mattina susseguente lo trovai nel medesimo stato sano come sopra cercandomi di nuovo di mangiare. Dubitavit adhut', sel sen' altro soccorso dell' arte continuò, ell'ha continuato a star sino, è salvo. Agdita demum sanationis perseveranția, de rupti vasis momentanea consolidatione certier factus, time Miraculum prominciavit, conclu347. Nou inanem vero Medici formidinem authumat Animadoersio \$, 62. in fin. = quia syn ptomata morbi licet multum imminuta non omnuino recesserante et ornai cessato il sangue e quasi tutti i sintonni che l'accompagnavano Se, la trosna meglioria Se. Poero dictiones illæ = quasi meglicria = perfectionis sunitatem excludum.

& alicujus sultem symptomatis præsentiam adstruunt, was to

248 Facili vero negocio verborum , que obiiciuntur sensus patet , si contextus, ut par est, integer recitetur ex Sum. pag. 54. §. 200 exadv. cit. ibi = Visitando l'Infermo la travai Ciolivo, Con PETTO LARCO, E LIBERO DA QUI LLE STRETTULE, CHE PATIVA LA MATTINA, trovai CESSATO IL SANGUE, e quasi tutti i sintomi che l'accompagnavano . Patet ergo Me ticum invenisse Hoemoptyais symptomata non imminuta, sed omnino cessata - Pathognomenica enim Hoemoptysis,novique paroxysmi,sive ulterioris sauguinis eruptionis signa sunt difficilis respiratio, ac pectoris oppressio, cojuxta Hoffmannum Med.Rat. Syst.tom. 1. sect. 1. cap. 4. 5.2. ibi = Hoemaptysim porro numquain non entecedit Sc. PECTORIS OPPRES-SIO ET DIFFICILIS SPIRATIO ; & antecedentia signa describens pergit = Quasi per paroxysmos revertitur ( hoemoptysis ) sia ut Se. IN PECTORE CHAVATIVUS SENSUS CUM DIFFICILIORI SPI-RITU OBSERVETUR DONEC &c. ipsa eruptio sanguinis accidat. Hec certe signa omnino cessata Medicus affirmat, qui ait invenisse regrotum giolivo con peter largo , e libero da quelle stretture che pativa la mattina. Cessatis antem pathognomonicis morbi signis, constat cessatum, fugatumque fuisse morbum, quin de aliis comunibus signis solliciri simus; quemadmodum pro veritate respondisse scimus Cl. Lancisium hujusmodi animadversioni proposite in objecta Causa B. Jo. de Prado , cujus verba refert Benedictus XIV. lib. 4. part.1. cap.8. num.23. ibi = Neque vero necesse est ut omnes morbi reliquite , que ab ægritudinihus superesse solent fuerint hic momento temporis abstersæ; SUFFICIT enun AD VERAM MIRACULI RA-TIONEM, QUOD MALUM PRÆCIPUUM, ET GRAVIORA SYM-PTOMATA, cujusmodi in hoc casa fuerunt HEMOPTYSIS, INAP-PETENTIA, LANGUOR, AC DEBILITAS ILLICO EXCES-SERINT .

349 Verum regula Critices est, ut si quid Testis minus clare dixit, per id quod clarius alio luco dixit explicetur. Qua de re, si Medicus loco exad. cit. innuit pectoris dolorem, difficilem respirationem, cruorisque eruptionem procul omnino abiisse, alia vero symptomata fuis-

Distress by Google

ee quasi ceesati ; quenam hec fuerint, investiganda sunt ex aliis ejusdem examinis locis in quibus clarius deposnit. Et sane non erat quasi. sed omnino cessata anxietas , respirandique difficultas , quia contro ogni mia espettativa lo trovai sollevatissimo ; che liberamente respirava, quando la mattina nost poteva neppure aprire la hocca ( Sum. pag.55. §.29. ) Non erat quasi, sed omnino cessuta vocis imminutio. quia l'intesi parlare liberamente ( ibid. ) Non erat quasi , sed omnino cessata tussis, quia satis clare cam fugatam affirmat; qui ait, quod s'era ciò effetto della pillota avrebbe dovuto di nuovo comparire almeno leggermente la tosse (Sum. pag. 57. §. 41.) Non erat quari, sed omnino cossata impotentia decumbendi in latus , quia ipse Medicus ait averlo fatto muovere per ogni lato che prima non poteva fare in niun modo perche veniva impedito dal dolore (ibidem). Non erat quasi, sed omnino cessata inappetentia, quia eum invenit, allegro, facendomi istanze che voleva refocillarsi, perche diceva che stava dell'intutto hene (cit. pag. 57. \$.42.) Non erat quasi , sed ombino cessata extrema virium debilitas , atque prostratio , quia appena finita una per altro breve preghiera s'era inteso RINFORZATO, sollevato in modo, che non sentiva più menomo incommodo (Sum.pag. 55. 9.30.) Quienam ergo sunt ca symptomata, quie erant quasi cessata? Omnino nulla. Concludas ergo oportet obscura sua verba ita clarius postea Medicum explicasse, ut eum dixisse intelligas, fugatis illico Hoemoptysis symptomatibus , sanatum in horam majus obtimuisse robur. ac firmitatem . Nam eo ipso sanationis die ait ille = Io sino all'ore 92. in circa stiedi sempre all'osservazione del Paziente, il quale niente si mutò sino a dett' ora, angi si vide SEMPRE PIU RINVIGORITO. ED ALLEGRO . Sum, cit. pag. 57. 8.42. =

350 Neque his adversatur vocabulum meglioria a Medico usurpatum animad. cit. §.6a. & 65. dum ait-z che se la travata meglioria era per durare ore &c. dovea attribuirsi ad effetto del rimedio, se però Josse stata durevole, e permanente non poteva dubitursi della grazia Sum. pag. §4. exado. cit. Illud enim verbulum meglioria, quin sibi velit alicujus symptomatis præsentiam, corum poitus cessationem præsefert. Hanc vero cessationem, ut primum vidit perfusimus Medicus haud quidem eam perfectam sanationem appellare poterat, que uma ex ipsius cessationis perseveramia pendebat. Hac vero ceguita tumo promunciavit, ho giudicato, e giudico cesere stato PRODIGIO.

uti paulo ante probavimus .

Inaue vero, ac omnium infirmissimum est Auimadversionis argumentum §.63.=Medicum pluris fecisse tussiun-pectoris dolorem, dyspnæam, quam sangulnis exputitionem, quae tamquam Miraeuli subjectum proponitur, quia in sua dubitatione inquit, quod si ad efficaciam Norcotici referenda erat remissio symptomatum = aurebbe di nuovo docuto comparire almeno la tosse, la defficoli ad el respire, e il il delore quin vel ullum addat verbum quoad sputa ruenta = Perpendat quæsso Animadversio iis verbis haud sese loqueurem induxisse plebejum, ignarumque humuncionem, qui hoemoptysis regressum ex uma jam foris apparente sanguinis exputitione percipiat, sed peritissimum Medicum, qui probe noverat in cognita jam deemoptysi posse at tempus Narcotica cruentum sputum echare, minus autem sedare symptomata, imo pectoris dolorem, respirandi difficultatem, anque tussim ruptum vas haud esse consolidatum ostendere, imo novium paroxis-

mum

mam , novamque sanguinia expuitionem imminentem prænunciare : uti ad rem videre licet Hoffman Tom.2,pag.211.col.2.5.Licet & Tom.3, pag.297. observat.6. & Tom.4. pag. 102. cas. 69. vers. sedato cruento sputo REMANSIT quadam SPIRANDI ANGUSTIA, & pag. 103. in Resp. Consult \$ . 1. post med. = & fuse probavimus jam a \$ . 262. ad 272. Prudenter itaque Medicus hæc symptomata metuebat, quia certa signa fuissent adhuc rupti vasis , ex quo sanguis effluens , vel foris mox erumpere, vel intus in pulmonis vessiculis maximo cum ægri, discrimine stagnare debuisset . Tantum vero abest , eumdem Medicum ex metu regressus doloris pectoris existimasse rarefacta simpliciter fuisse vasa non autem rupta, ut potius ex hocce metu contrarium aperte constet. Peritus enim in arte noverat, quod si sanguinis rejectio fiat per anostomosin, sive si is exeat ex dilatatis vasorum orificiis, segri sunt omnino pectoris dolore expertes, quemadinodum cum Galeno . & Riverio probavimus sup. §. 298. Vasorum vero orificia claudi. nti Animadversio supponit cit. §.63. in fin., ac iterum per tussim aperiri negat Bellinius in cit. Op. de Morb. pect. verb. Hoemocptysis ibi = Operitio autem osculorum non datur, cum oscula ejusmodi nulla sint, continua enim inter se sunt vence , & arteria , & , si non sunt continuce, ipsorum sane oscula semper patent.

352 Postquam solers Animadversio Medici verba ad censuram hactenus sibi sumpserat , nunc scribit §.64. quod = audiendus non est dum ait = il sangue lo giudicai , e lo stimo shoccato dai Vasi dei bronchi del Polmone ; perche vivo , e rosso = ut concludat = l'Etiope vegetabile poteva raffrenare per qualche ora il butto del sangue . Veram hanc esse Hoemoptysis definitionem petitam a sanguine vivo, & florido tamquam pathognomonico signo illum a pulmone, non vero a ventriculo fuisse eductum, jam Doctorum sententiis supra probavimus §.274. = Hic vero addere liceat Swietenum , qui ad Aphor. 1198. ait: sanguis , qui expuitur plerumque FLORIDUS & COCCINEUS exit, quia arteriosus est . Ex hoc antem colore satis discerni sanguinem a pulmonibus, non vero a ventriculo prodiisse post Medicos docet Bened. XIV. lib.4. part.t. cap.16. nam.4. ibi = Si ex ventriculo cruor concretus COLORE quodam ATRO tinctus, ET CUM PHLECMATE insipido ACCIDO, aut VISCIDO mixtus per vomitum ejicitur , Hæmorrhagia hæc dicitur VENTRICULI . Itaque Mecus affirmans sanguinem esse vivo, e rosso cum vehementi tussi, pectorisque dolore antea commemorato, excretum, non autem atro colore tinctum vel cum acido, ac viscido phlegmate mixtum, ut certum argumentum præbet eductum fuisse a pulmone, sic dubitationem omnem submovit, quam præteriisse simulat Animadversio §. 53. = quod prodierit a ventriculo . Satis vero idem Medicus ostendit non a venula, sed a majori vase sauguinem fuisse eductum cum eductum assernit a bocconi ex probatis sup. §.272.

353 Vitio item id Medico vertitur Animad. 6. 64. & seq. , quod in summam eine laudem , & commendationem cedit , modeste scilicer per verbum : sembrami : sententiam suam coram Apostolicis Judicibus , ut par erat, de morbi indole, & natura dixisse. At quando agitur de Miraculis in specie factum individuum cum omnibus suis circumstantiis a teste exponitur, ad Sedem autem Apostolicam pertinet ferre judicium an & quomodo factum individuum excedat vires naturæ; verba sunt Benedicti XIV. lib. 2. cap. 49. num. 5. ac de Medico lib. 3. cap. 7. num. 8. Quod ergo sunm erat Medicus egit , dum sei-

tentiam modeste tullt , ac symptomata , & circumfautlas exposuit . quibus suum judicium innitebatur . Non enim jejune nudeque dixit Animad. 6. 64. 2 Sembrami a mio giudizio l'infermità sofferta essere stata UNA VERA EMOTTISI = sed e vestigio addit = Giacche al nomito del sangue si accompagnarono SOMMA DIFFICOLTA DI RESPIRO a segno, che non poteva nemmeno aprire la bocca TOSSE VIOLENTISSIMA con DOLORE anche ACUTO &c. 11 sangue lo giudicai, e lo stimo sboccato da vasi de Bronchi del Polmone Sum. pag. 55. 5.32. exadv. cit. Cum vero Hoemoptysis sit sanguis e pulmonibus extussitus, an veram hujus morbi diagnosim sit Medicus assecutus Vos AA. PP. judicate. Certe salutaris artis scriptores omnes ex symptomatibus a nostro Medico propositis Hoemoptysim agnoscunt; ac omnium instar Etmullerus Op. Med. de Hæmptys. in Diagnost ubi z sanguinis EX PULMONIBUS erumpentis signum est si CUM TUSSI EVACUETUR , idque imprimis si simul DOLOR PECTORIS in ejus excretione concurrat, cui adherent alii DD. supra laudati \$. 262. & 268. = de pectoris dolore = \$. 264. , & 266. de Tussi = nec non & 271. de difficili respiratione = Cum vero Medicus in hac exponenda sententia verbo sembrami sui judicii rationes addiderit, aperte patet ipsum non dubitanter, sed affirmanter Hæmoptysis diagnosim exposuisse, ac si dixerit censeo : constat : existimo = morbum fuisse = una vera Emottisi . In hujusmodi enim significatione, juxta subjectam materiam, & adjuncta, usurpatur verbum sembrami; uti videre est in Vocabul. della Crusca verbo Parere , SEMBRARE per GIUDICO , estimare ; Latin. = EXISTI-MARE, CENSERE = Per apparire in significato d'ESSER CHIA-RO, e manifesto z Latin, z apparere, CONSTARE.

354 Venio nunc ad alteram animadversionis partem cit. §. 64. veram non esse Medici sententiam, quod sumptus bolus poteva raffrenare per qualche ora il sangue ma non estinguerlo. Eccur? quia subdit Animadversio, quod : valeret forte assertio, si res fuisset de expuitione frequenti, & sæpe sæpius per brevia intervalla repetita, Repono equidem quod valeret notius Auimadversionia assertio , si cruenta expitio ipsa morbus esset. At morbi naturam non constituunt expuitiones, sed ipsæ sunt morbi paroxysmi, atque symptomata. Natura vero morbi stat in vasis ruptura, que nisi consolidetur, sive frequentiores fuerint expuitiones , sive rariores , morbus semper æque manet, etiamsi eaedem expuitiones fuerint intermissæ, vel etiam cessatæ; tum quia aliquo tempore evacuata vasa egent, ut repleta sanguinem iterum fluant; uti observatManget. Biblioth. Med. Tom. 2. Verb. Hoemoptysis; turn quia sanguis in pulmonis vesiculis effusus, eas replendo ulteriorem inhibet eruptionem;uti docetCorter. Medic. Dogmat. de Tussi S. XXIV. in not. ibi = Si sub sanguine aer venire nequit, sanguis vessiculis contentus evacuari nequit , sed VESSICULE PLENÆ INIBENT ULTERIOREM SANGUINIS ex vasis dilatatis ERUPTIONEM; hinc quamdia vessiculæ manent plenæ ULTE-RIUS SANCUIS EX VASIS PULMONALIBUS EVACUARI, AUT EFFUNDI NEQUIT . Et 6. 43. in not. , & aphor. 62. in not. ibi = Si nullus subtus est aer propelli nequit sputum. Inde sputum in vesiculis hærens, vel implens totum ramum bronchiorum, tussiendo ejici nequit . Cui adhaeret Hoffmannus Tom. 2. pag. 204. 9. 14. ibi 2 Extravasatus in pulmone sanguis non facile penitus per bronchia,

& asperam arteriam epchitur; sed in VESSICULOSA SUBSTAN-TIA RESTITAT.

355 Dividat licet Animadversio morbi tempus in duo stadia ob interjectain temporaneam symptomatum remissionem, a veritate tamen abhorret, quod bis tantum sanguinem per os ægrotus excreverit. In asserto enim primo morbi stadio, etsi ipsum æger excreverit per sputa, non autem eum semel excrevisse Testes affirmant, imo pluraliter commemorant rasche di vivo sangue. Quamquam vero repetitis venæ sectionibus steterit aliquantulum cruor , prosiliit tamen postea majori cum impetu per bucellas, vehementemque tussim; idque etiam non semel , sed : die per la hocca REPLICATI BOCCONI di sangue . sup. \$.272. Et Sanatus Sum.pag.51.\$.2. = Da tempo in tempo lo buttai più che vivo, ed IN QUANTITA'. Ergo iterum redire poterat a sumpto bolo, non modo post horas, sed e iam post dies, Nam Medicus ait loc. exav. cit. che se la trovata miglioria era per durare ore, o al più QUALCHE GIORNO doveva attribuirsi ad effetto del rimedio; se però fosse stata durevole, e permanente non poteva dubitarsi della grazia. Perseveravit vero non per horas, non per dies , sed per annos Quatuordecim . Steterit item crnor post postremam eruptionem, quæ accidit nocte præcedenti antequam bolum sumeret ad plures horas ( uti Animadversio prosequitur cit. §. 64. ) etiamsi vehementis tuesis molestia persisteret = Seguitò tutta la notte a tossire senza dare altro sangue, quid probat? nil certe, nisi quod excernendus adhuc restaret sanguis in pulmonis vesiculis contentus, qui foris emitti nequibat ; laudato docente Cortero loc. cit. §. 43. in not. , quod sanguis vessiculis collectus , & convretus TUSSIENDO EMITTI NEQUIT, & tamen IRRITANDO TUSSIM INFERT; Verum de hac re uberius infra .

356 Quid autem , addit Animadversio cit. \$. 64. in fin. , si natura postrema hac expuitione compulisset ope tussis ad os totum sanguinem ex orificiis vasorum excretum, quin nulla portio educenda superesset ? Neque virtuti , & efficaciæ pharmaci , neque prodigio referenda esset, sed ut naturalis habenda segunta sanatio. Id negas ? Proba si tantum vales, secus rem accidisse. Valeo. Quamquam enim anathomen in vivo corpore instituere nequeam, assequi tamen valeo internos morbos per externa symptomata, sive signa, quemadinodum noscere valeo occultum ignem a fumo. Id negas? Proba, si tantum vales, Medicam artem secus occultos noscere morbos, Ait enim Medicinze Parens Hippoc. lib. de arte apud Heister Introduct. ad Instit. Chirurg. 5. 52. = quod = Quaecumque oculorum conspectum effugiunt , ea mentis oculis obtinentur , & superantur . Et Feinelins , quem landat Hoffmannus Tom. 3. pag. 415. \$.8. ibi = Procul dubio si sensu non cernimus, potest certa ratione, ac intelligentia comprehendi . Quamobrem sciscitare quæso a Testibus , quinam fuerit ægroti status, quænam symptomata post postremam expuitionein , atque ex his assequeris an natura tussis ope ad os totum sanguinem compulerit, quin ulla portio educenda superesset. Ita ipsi

Sanatus de facto proprio Sum. pag. 51. §. 2. Da tempo in tempo lo buttai più che vivo (sanguinem, ) ed in quantità, tano che vedendo il Medico quasi il caso disperato, temendo dell'aria sottile &c. mi fece calare ad una stara più comoda, e di aere meno asciutto togliendomi sulle braccia il mio Mac-

150
siro de Novizi Sc. in unita di altri Fratelli ; stante LA MIA SOMMA DEBOLEZZA , E L' ECCESSIVO DOLORE . Situatomi
sul letto SENZA POTERE TROVARE SITO , venuto il Medico,
e vedutomi in quella estrema miseria, che anzi AGGRAVATO
D'AFFANNOSO RESPIRO , tanto che mi tenevano ed esso Medico , e tutti di questa Congregazione per GLA SPEDITO, di modo che estrissero ai miei Genitori &c. Et pag. 53. §. 16. = La notte
seguente ne buttui due altri bocconi più grossi dei primi , uno successivo all'altro , venne il Medico la mattina &c., ed avendomi veduto in tale stato mi fece prendere una pillola &c. Presi la pillola , e
come il DOLORE CRESCEVA, ED ERA INSOFRIBILE SENZA
POTTERMI MUOVERE DA NUN LATO &c. mi applicai sul DO-

LORE una figura &c.

Gurse Medicus Sum. pag. 53. \$. 19. Lo trovai ABBA1TUTO, e per dir così IN AGONIA DI MORTE per il tanto sangue buttato dal petto . Et pag. 55. \$. 27. & seq. La notte (excrevit) alcuni bocconi dell' istesso sangue, che &c. la sera furono interpollate, e sussecutive la notte . Ritornato a visitarlo la mattina , trovai il Paziente ABBATTUTISSIMO DI FORZE CON RESPIRO STENTATO. ED AFFANNOSO, CHE MOSTRAVA VOLER FRA BREVE ESALAR L' ANIMA, non lasciai d' incoraggirlo, e per raffrenare quel sangue di cui trovai alcuni vasetti, di prescrivergli una pillola d' Etiope vegetabile &c. Et post \$. 29. = post sanationem : Egli stesso mi raccontò, che la mattina presa la pillola di detto Etiope, vegetabile vedendosi AV ANZARE L' AFFANNO & E. Et pag. 56. \$.39. Venuto la mattina io a visitarlo , che fù il giorno di Mercolde Santo lo trovai , che se l'era AVVANZATO AL MACCIOR SE-CNO LA DIFFICOLTA' DI RESPIRO, LA TOSSE ESASPERATA AL MACGIOR SECNO, e che la notte antecedente aveva buttato un altra quantità di sangue , che io osservai in un vaso , e COLLE FORZE MOLTO ABBATTUTO, ed il medesimo Paziente tutto AMBASCIOSO, e mesto per il GRAN DOLORE AVANZATO. SI, mi fece temere, onde io nello stesso tempo richiesi dalli Padri, che l'assistevano &c. un altro Professore per colleggiare, giacche LA CRAVEZZA DEL MALE INDICAVA CONSECUENZE PESSI-ME, EFUNESTE.

P. Deodatus Grescuoli Summ. pag. 58. §. 49. Si svegliò con una fiera tosse così vemente, che fit costretto a buttare due bocconi di sangue vivo, e pimnoso Ge. seguitò tutta la notte a tossire senta dure altro sangue CON AMBASCIA però tale, e DIFFICOLTA DI RESPIRO, E DOLORE NEL PETTO, che si sentiva ALLE FAUCI DELLA MORTE Sec. lo vedenda lo stato dell'Infermo a MAL PARTITO, NE SAPENDO PIU CHE FARE UMANAMENTE per guarirlo, gli insinuai, ed animai a ricorrere all' intercessione del nostro Servo di Dio. Et pag. 59. §. 54. post sanationem: si voltò e rivoltò sul letto liberamente, che prima non aveve potuto fare senta un ESTREMO DOLORE, E DIFFICOLTA', E TIMORE DI BUTTARE NUOVO SANCUE.

Fr. Leonandus Cicchetti Infirmarius Summ. pag. 60, §. 62. & seq. Una mattina visitandolo Ec. mi fe segno, giacche PARLAR NON

gue & c. & §. 67. & seq. Essendo andato io la mattina dei 19. Muro & c. ad osservare il sangue che aveva buttato detto Infermo, ed io al vederlo dissi al P. Cres uoli E' MORTO, NON VI E' SPERANZA DI SALUTE & domandando all'Infermo come tasse mi rispose dicendomi, CHE NON POTEVA NEPPURE RESPIRARE PER IL CRAN DOLLORE che sentiva NEL PETTO, e non si fidava neppure unuovere un braccio. Et pag. 62. §, 70. post invocationem ; mi rispose: sto bene. lo che POCO PRIMATaveva lasciato IN UN PESSIMO STATO & c. diede tre forti respiri, allorquando NON POTEVA RESPIRARE.

O przeclarum, ut ajunt, Miraculum a Natura postrema exputione patratum, nec pharmaci efficaciae, nec Divino operi referendum! Miraculum, inuquam, quo remansit exprotus cum timore di buttur nuovo sangue: con respiro stentato, ed affunnoso = se gli era avunquo al maggior segno la difficoltà del respiro: la tosse asacerbata al maggior segno; gran dolore avançatoi: non poteva neppur respirare per il gran dolore che sentiva nel petto = abbattutissimo di forçe: parlar non poteva = Hinc versahaturin agonia di morte = mostrava fra breve estalar l'anima, si sentiva alle funci della morte, ambascioso, e mesto, = Verbo: erat a mul partito, ne supendo più

che fare umanamente per guarirlo.

358 Si hæc ipsa symptomata præce lentes ejectiones prænunciarunt, præcesserunt, & comitata fuerunt; sup. 5. 262. 254. 255. 268., 3 270. quonam pacto modo contrarium prænunc'abant? scilicet naturam totum sanguinem ad os compulisse, quin ulla portio e lucenda superesset? Si hæc symptomata si accompagnarono al vomito del sanque, cur nam, toto jam educto sanguine, adhuc perseverabant? Perseverabant? imo ad supremum usque acerbitatis fastigium pervenerant . Quo factum, ut ex iis probare valeam, quod impossibile Animadversioni videbatur, dum sanatio contigit, adhuc in Pulmone sanguinem superfuisse educendum. Docent enim salutaris Artis Magistri, quod si totus sit eductus sanguis, ruptumque vas consolidatum,ægrotum tussi, spirandi difficultate, virium debilitate amplius non laborare; uti ad rem Christophorus Bennet. Theat. Tahid. ohs. Diagn. spect. pag. 110. ibi = Post sanguinis extravasiones LIBERA RESPIRATIO, TUSSIS SEDATA, VIRES CONSTANTES secu-ritatis phænomena & E CONTRARIO. Ac generatim de Symptomatum perseverantia pronunciavit Hippocrates lib.2. aplior. 12. quod quæ relinquuntur in morbis recidivam facere consueverunt; ibique Jo. Baprista Montan. in Comment. Zacch. quæst. med. legal. lib. 1. Tit. 4. quæst. 7. num. 17. & Hoffman. Tom. 1. pag. 355. 9. 33. Quum vero æger eo in anfractu jam esset abbattutissimo di forze, sanguinem amplius in Pulmone extravasatum excreare nequibat . Natura enim viribus eget, ut e pulmone sanguinem valeat excernere, uti observat Swietenus ad aphor. 921. post init. ibi = E luci nequit sputum de pectore ob DEBILITATEM ÆGRI, vel ob dolorem summum &c. vires adeo prajectæ sunt, ut EXCERNI NAQUEAT II-LUD QUOD IN PULMONE COACERVATUR. Un le Jacotins apud Holler. in Coac. Hippoc. lib. 5. sect. 2. Comment. 1. aphor. 80. inquit Ergo cum viribus opus sit &c. frequentissime contigit per affectus thoracis ÆGROS MORI PROPTER IMBECILLITATEM VI-RIUM. Ne359 Negas adhuc in Pulmone sanguinem superfuisse educendum? A signis disce.Disce a summa illa anhelosa Dyspuce, sive respirandi diffi-cultate; a magis exasperata Tussi; a pungitivo, magis que acuto pectoris dolore; a maxima viriam ejectione. H'ec sunt hujusce rei signa', & argumenta; hæ probationes a Medicis tra litte, quæ unæ in hocce Judicio vatent. Hoffmannus quitlem de sang. flaxu ex Pulm. Tom. 2, pag. 211. col. 2. post init., etiam cessata sanguinis expuitione. Hoemoptysim per calcin signa hovit, que nostra refert historia, scribens = Licet sanguis screntus remitteret, REMANSIT TAMEN TUSSIS MOLESTA, PECTORIS CRAVITAS, SPIRA-TIO DIFFICILIS &c. DOLOR PUNCITIVUS , & sensitivus , qui : per vices totum pectus spasma adeo constringebut, un omnem fere respirationem ad suffocationem usque tolleret = Er Tom. 1. sect. 11. cap. 4. de General. Morb. 5: 43: Bit = DEBILITAS quoque sive vis motricis in partibus languor CAUSA pleranque EST NANGUINIS in certo loco CONGESTIONIS , STASIS, STAGNATIONIS, corruptionis imo viscerum anfractus ; & rationem affert cit. Tomiz. cap.3.5.14. ibi = Nam quia per effusionem partibus inducitur debilitas minus postea resistere possunt sanguini &c. affluenti, sed is pristinas servat vias, SUBSISTIT. IBI, tandenque etiam erampi - Juncker Conspect, Medic. Tab.8. Hoemoptys 5.VIII. num.8. ibi - Quando Hoemopeysis TUSSIM VEL. DYSPNOAM (respirationis difficultatem ( RE-LINQUIT, tum justa suspicio subest, quod PORTIONES CONCRU-MATÆ REMANSERINT. Et bene ad rem Swietenns ad aphor. dod. 6. si sputum ibi = Si sputum supprimitur, DYSPNOEA MANEN-TE Sc. MALUM SIGNUM EST. Cesser quidem sputum, verum DYSPNOEA MANENS vel aucta Sc.DEMONSTRAT EVIDEN-TER NON DEFICERE MATERIAM PER SPUTA REJICIEN-DAM, sed retineri in Pulmone, unde brevi sufocatio metilenda erit = Corter. Medicin. Dogmat. De Tassi Aphor.25. in not. 181 = Si quis ante expuerit sangainem , dein non amplius expuat , verum REMANEAT TUSSIS aliqua sicca , non dubitamus PORTIONEM SANGUINIS præcedentis RESTARE IN VESSICULIS ibidemque concrevisse = Et Aphor. 43: in not. ibi = Hic sanguis effusus ih vesiculis & collectus generat ulcus Pulmonis cum subsequente Plubisi = Et Aphor. 45. = SI EXPUITIO CESSAT v the malum ; MA-TERIA enim RETINEBITUR IN PULMONIBUS & surfogabit ægrum . Boerrhavius tandem de Cogn. & cur. Morhis tit. de Phthisi Pulm. S. 1199. ibi = Sputo sanguinis coercito oritur primo DYS-PNOEA &c. SI post hoemeptoen ANHELATIO, CERTO SEQUI-TUR PHTHISIS:

560 Quemadinodum ex hacteurs disputatis infilam sibi partem Natura, sie Item miliam sibi partem sumptus holus actiopis vegetabilis ex hue mira, & repentina sanatione decerpsit. Hujus enim Narcotici, sive opiati virtus & efficacia ad compresendam tantum sangulnis eruptionem, ad mitigandum dolorem, & ad main curam pallativam occicia est; nequaquam vero al expugnandam morbi vim, ad ejus evellaham radicem, ad gignendam per sese rupti vasis consolidationem, ad recidivam imperhiendam; uti observat Hofman in Not, ad Piarmacop, Paterii sect. 4. de Opiatis obser. To.7.p. 23/dit. A. & Ch. Mortomus in Pathisidalida, 3. Cap. 5. te Pathisi ad Hoemoptoe his Utcumper Plathisis ab Hoemoptoe rulgari modo curatæ utitato succedat, freegen.

quentibus scilicet Phieodomiis, Medicamentis &c. OFIATIS &c. que bi POTIUS SANCUINIS ERUPTIONEM SUPPLIMENT, quam internum sanguinis statum alterant . Hinc in nostra facti specie docte sapienterque a Medico dictum patet, non modo, quod : se la trovata meglioria era per durare due are, o al più qualche giorno doveva attribuirsi ad effetto del remedio . Et quod : I Ettope vegetabile poteva raffrenare per qualche ora il butto del sangue, ma non estinguerlo ( Animad. §. 64. & 65. ) vernin etiam , quod si ad efficaciam validi Narcotici referenda erat remissio symptomatum avrebbe di nuovo dovato comparire almeno la tosse, la difficolia

del respiro , ed il dolore = ( Animad. ).63. 1 =

361 Et re sane vera qui hujusce morbi legit historiam qualis sit Narcoticorum virtus, & natura facillinie assequitur. Nain non ad extre-mum tantum Narcoticis usus est Médicus, sed vel ab mitto, & in morli progressu; tamen post aliqualem biduanam induciam vehementius recruduit tussis, dyspnæa, pectoris dolor, auxietas, aliaque symptomata , & sanguis suppressus per sputa ; sive rasche, erupuit postea a bocconi; ceu ex Testibus probavimus sup. 6. 288. nbi Medicus heec habet = Accorsi al male con salassi &c. ed altri SPECIFICI, che l'arte medica mil suggert, ma TUTTO FU VANO: giacche ostinati i dolori del corpo più si AVVANZAVA QUELLO DEL PETTO &c. cominciarono a vedersi diecro una TOSSE FUN-TE alcune rasche tinte di vivo sangue, e finalmente la notte alcuni BOCCONI dell' istesso sangue Sec. Prescrissi sulle prime un salasso, ed UN NARGOTICO leggiero, dal che NON NE TUCEVE ALCUN SOLLIEVO. Seguitat ad assisterlo circo cito giorit; e non astriv-te altri salussi Ec. e CONTINUAZIONE (I NARCOTICI teggieri), e blandi il MALE S' INGICANTI" in maniera che sino a tre volte dia per la becca heplicati FOCCOM di sangue. Canonem vero Medicum esse, remediorum efficaciam, non ab applicatione, sed ab ipsa experientia, sive inutilitate fore petendam, jam de II. Miraculo disserens ex Hoffmanno profavi sup. \$.207.

362 Fuerit etiam postremus bolus præcedentibus validior , quo tamen validior ad supprimendum ulteriorem sanguinis eruptionem, eo misero ægroto perniciosior; quia, impelita sanguinis ex rapto vase effluxi excretione is grumos in pulmonalibus vessiculis relingueus vel suffocationem, vel Peripneumoniam, ac inde Phthisim intulisset; uti docet Boerrhavius Prax. Med. part. 2. Hoemopt. §. 1198. ibi = Adstringentia si ad Pulmonem pervenirent, totum viscus simul adstringerent , unde fieret suffocatio &c. Et part. 5. Phthisis 5.1200. num.) 1.2 Multi putant hac sola ( coagulantia ) sufficere, verum si hac omnem sanguinem coagularent , tunc illico fieret Peripneumonia; si vero dicant inde fibras constringi, tum totus Pulmo constringereseu ejus pars affecta', quod fiert non posse videtur'. Nam hæc MEDICAMENTA LOCO AFFECTO APPLICARI NON POSSUNT; si dicant vi Narcotica agere, tum eadem difficultas. Malti dicunt Arteriolas statim esse claudendas , unde dant BOI,UM ARMÆ-NUM See diu in hae opinione versatus sum, sed HAC MEDICA-MENTA NIL ACUNT, NEC EO FILUERE POSSUNT, NEC SAN-CUINEM SIG INSUSSABE POSSUNT, UT EO NON FULAT; prius enum lethalis fieret Peripneumonia. Et Corter, compend. Me dic. Tract. 32. de sanguin. fluxu §.24. num.4. ibi = Coagulantia as-

sun pla , vel NOA INCREDIUNTUR LACTEA, vel si agerent po-FULL PULL VASCULA INFANCIRENT CUM SUMMO ACRI DISCRIMINE, QUAM UT VASCULUM LACERATUM CONSTRINCEMENT, vel obturarent; Swietenus ad Aphor. 219. 6. Eadem ili = omnia auxilia, que Hamortogiam compescere possunt hoc faciunt, vel constricto vase, vel coagulo inducto sanguine effluxuro, vel utroque hoc effectu conspirante agunt . Si ergo hoc remedia dum sanguini mixta per vasa fluunt has vires haberent, an non prius constringendo Pulmonis vosa minima, vel coa-gulando sanguinem, MORTEM INDUCERENT impedito sanguinis per pulmonem transitu? = Hoffmannus Tom. 4. pag. 104. 5. Ut autem ihi = TABEM magis TIMERE OPORTET si sanguinis flu-Tus remediis adstringentibus fuerit cohibitus, quippe qua INTRA VASCULA, ET VESICULAS PULMONUM RELINQUUNT CRU-MULOS SANCUINIS, qui vel ea vasa obstruunt, vel IN CORBU-PTIONEM ABEUNT. Et Tom. 6. pag. 318. col. 1. infin. ibi = Frequens docet observatio CITO hac ratione (adstringentibus) suppressam Hoemoptysin degenerare in PHTHISIM. =

363 Tam certum periculum in nostra facti specie hand prudentem doetumque Medicum fugit quippe qui ait , quod : la gravezza del male indicava conseguenze pessime, e funeste (Sun.m. pag. 56. post 5.40.); sed cum nullum ægri levamen ex repetitis phiebotomiis; præstitisque Narcoticis tulisset , ad impediendum saltem ex sanguinie eruptione imminentem ægri suffocationem anceps remedium, quod unum ad eam compescendam in arte supererat , eidem præbuit : Mi diede , inquit sanatus MORTO PER MORTO un estremo medicamento, una Pillola di Etiope regetabile : Et lufirmarius pag.52. \$.70. = Il Medico lo diede anche PER MORTO, e l'ordinò wia Pillola &c. Sum. pag.51. 5.5. = a Celso edoctus lib. 2. cap. 10. pag.79. = quod si nullum apparent alind auxilium , periturusque sit leborat &c. SATIUS EST ANCEPS AUXILIUM EXPERIRI QUAM NULLUM; cui consensit Swietenns ad Aphor. 743. 5. Si autem = Et ex Theologis Raynaud. Oper. Tom. 14. pag. 281. num. 1 1. uli cum Sunchez & Castropalao hæc habet = Medicus in statu conclamata vua agri tenetur temedium anceps, quod unicum supersit, experiri tentareque num ea via possit agrum certæ altoqui morti subducere =

364 Quamquam vero sumptus holus sua vi narcotica aliquantulam quietem, sive temporaneam symptomatum remissionem inducere po-. tuisset; satis tamen longo ad'id tempore egebat; quemadmodum de omnibus generation pharmacis late docer Hoffmannus Tom. 1. pag. 153. \$.13. & seq. = Tom.6. pag. 308. \$.59, Tom.7. pag. 175. \$.11. & Tom. 8. pag. 36. num. 30.; & pag. 37. num. 8. & seq. In hoc audit vix a sumpto bolo pest semiquadrantem horze; ceu de facto proprio deponit Sanatus Summar, psg. 53, 6, 17, = Prest lu Pillo-la C. c. classo circa UN MEZZO, QUALTO D'OLA S.c. mi applicai sul delore una figura & c. mi sentii sano totalmente . Infirmarius item repetit, quod mira sanatio accidit = poco dopo sumptum bolum . Summar, 61. init. , & pag. 62. 5. 71. Quonam mehercule pacto in tam brevi temporis intervallo bolus ille per pulmonis vasa jam virtutem suam exercere , ac temporaneam quietem indo-

cere potnerat? Quim autem inducta fuerit, non temporanea, seal perfecta omnium symptomatem cessario post applicitam V. S.D. Re-liquitam, summer enter the perfecta omnium symptomatem cessario post applicitam V. S.D. Re-liquitam, summer summer enter the seal of the control of t 365 Set fic tantain fuisse hijusmodi Narcottel vim, ut per simplicem semiquadrantem hone quietem, ac symptomatum remissionem inducere potnisset; Induxit? Remiserunt? Minime saue; Ind lipsa symptomata, presertin Dysphoed, acutusque pectoris dolor post ipsnin semi quadranteni horce a sumpro bolo, nou modo perseveramint', sed magis increbruerant, seviusque irenerant; uti sancte efficience Sanatus Sunnair, pag. 53. \$. 17. ibi = Presi la Pillola, ecome Ha DOLURE CRESCEVA, ED ERA INSOFFRIBILE scaza poterni muovere du niun tato &c. elusso circa un mezzo quarto d'ora Sel ini applicar SUL DOLORE una figura del medesimo V S. D. See e pieno di fi trei i gli dissi Sc. e finite di dire dette parole io mi sentil sino totalmente . Et prius pag. 51. post \$. 4. & seqq. = "Aggravata il affamosò respiro &c. esso Medico &c. mi diede morto per morto un estremo medicamento una pillola di Etiope ve selato per moto un TU VANO ANCORA QUESTO RIMEDIO, quindi NELL: ULTIMA DISPERAZIONE, per volonta Divinvil mio Mae strò di Novig Ge, mi applicò sopra del petto detto quadretto, e capelli del Servo di Dio , ALL' ISTANTE NON INTESI PIU' MA-LE ALCUNO &c. Curae Medicus Summar. pag. 55. post \$. 20. = Egli stesso mi racconto, che la mattini presa la pillola di detto Empe vegetabile vedendo i AVANZARE, L' AFFANNO, Sc. erasi con gran fervore raccomandato all'oggi Veni Moning de Liguori Se. 8 steed APPENA FINITA una peraltro BIREVE PRECHIERA si era intere rine orno ; RINFONZATO; e interno iumo lo che NON SINTIVA PIU MENOMO INCOMMODO. In futi &c. Fr. Leowardus Ciecherff Infirmarius Suin. pag. 62. 1. 70. Li ordino ( Medimarins Cicentere infirmations 30th, pag. 25, 75, 12 ordino Medi-cus 3 vina Hilbita di Etiope vegetabile, e l'applicatione delle Mi-gnatte alle parté di bisso. 3 Si presè la detta pilloletta 8c, andato di insieme col Chirurgo ad applicarle dette Mignitte ritrovai l'infer-ato perfeteimente gravita 5c. lo che POCO PRIMA l'avevo lascia-The IN UN PESSIMO STATO, pieno di maranigità, e stupore Bec.
Tyronum Magister Stimmal, pag. 58, 9, 51, Dopo di ciò ( suapro
boto) lo velendo lo stato lelli Inferimo A MAI, PARTITO, NE
SAPENDO PIU CHE FARE UMANAMENTE per gaarielo gli insinnai , ed aramai a ricorrere all'interressione del Servo di Dio Ge. Et pag. 59. 5. 56. APPENA CIO DETTO ( invocationis verbis) si viide, ev INTESE DEL TUTTO LIBERO dalla predetta sua infermità, e ben conobbi 10, esso, il Medico ordinario, e tutti gli alter Individue 7 chelo miesero, che lo sua garrigione era in tau en ramente prodigiosa, ed ottenuta NON GIA PER I MEDICA-MENTI presto che SOLAMENTE CLI POTEVANO ALLEC-CERIRE E MALE PER ALCUNE ORE, E NON GIA PER SEMPRE, come eli e addivenuto, nan apendo più patto di tal ma-le sino al giorno d'oggi

366 Quamobrem etramsi contenderes talem finsse Illius Narcotici virtu-

tem

Eci22

tem, ut potuisset ad horam, dienve, sedare symptomata, tamen facto non sedavit; imo ipsius virtute potior morbi vis adolevit acerbius; proindeque omnis omnino dubitatio follitute bolum ullam vel minimam in hac sanatione sibi partem. vindicasse. Si enim causa mioris mijor sit virtute nature, ac remediorum efficacia, ipsa manet timicta, & DESTRUCTIONEM MACHINE SUBINDE INFERT; verba sunt Offinanni Tom. 7, part. 2. pag. 176, 6, 12. E contra vix admota V. S. D. Reliquia = Sul dolore = hic, omnisque morbi vis excessit, avasit, erupuit; Ecquis sapiens in hujus prodigil societatem bolum acciverit i:

367 Caim de II. Miraculo orationis vela contraherem super, §, 250. animadverti mirum non esse, si Testes al significandum Miraculum Gratiae vocabilo utantur, cum plerumque hace nomina confundantur; propiereaque ipsorum Testium intentionem ex toto sermonis contextu attendendam; uti preclare observat Pignatellus Tom. 4. Consult, 59, mum. 11. ibi = Neque mirum si proservationem Testes adscripserim Gratia; nulla facta mentione Miraculi; quia plerumque nomina hec confindantur; potius intentio verborumque sensus; quam verba consi lerantur. Id porto sina aspientia perpendens Benedictus XIV. superfisium statuit in hisce Causis inquirere an Testes subitan perfectanque sanationem gratiam potius, aut Miraculum nuncupaverint, cum hujus rei judicium ad Apostolicam sedeun pertinent. Ita ille lib. 2. cap. 49, num. 5. ibi = Quando agicur de Miraculus in specie fattum individuum cum onnibus suis circumstantis ateste exponitur, ad Sedem autem Apostolicam pertinentalis in contra experimentalium esse Interrogatorium, este natura; hincque infertur superfluum esse Interrogatorium, esse natura; hincque infertur superfluum esse Interrogatorium, esse natura; hincque infertur superfluum esse Interrogatorium, esse SUPER FLUAM quoque faturam esse TESTIS RESPONSIONEM SUPER MIRACULI QUIDDITATE.

368 Ad hanc tamen, licet saperfluam, questionem, quemadmodum nos animadversio vocavit super memorata sanatione que secunde loco proponitura Marasmo, in quo, ipsa fatente, nulla est salus; ita ad eamdem nos provocat in hocce Miraculo A imnad. \$65., \$6.66. Nostrum ergo erit mo corricem, ac sonum verborum gratic; \$6.80 miraculi pro significando Divino opere ser beneficio apud Thronum gratica accepto, in comuni sermone confundi solitum, sed Testiona intentionem, ac mentem ex tota contextu attendere; justa allatam Pignatellii sententiam, quam quidem amplectitur jaudetus Pontifex Bened, XIV. ad interpretandam Testium mentem, si meliorationis verbum pro sanatione inserpaverint, dum scribit lib, 4, part. 1.029.3, num, 16, ibi = Nisi ostendatue EX, TOTO CONTEXTU meliorationis verbum fuisse a Medica, & Testibus usurpatum pro perfecta, & ubita sanatione.

369 Ac primo quidem familiare esse nostria Testibus uti vocabulo Gratica ad significandum Mirasulum, instar omoium exemplo sint Sanati verba , qui postquiam Theologicam definitionem Mirasuli, illiusque differentiam a Cratia assignaverat; licet suam sanationem vero Miraculo adscribendam affirmet, tamen alio loco ad idem, significandum Miraculum vocabulo sitius Gratia: 2 Summ, pog. 52, 50. ibi : Essendo il Miracolo se non se UN OPERA STRADIBINARIA DELL' ONNIPOTENZA DI DIO SUPERANTE LE FORZE DELLA NATURA si Angalica; che Demoniaca; e che OPERA ALL'

ISTAN-

1STANTE, asserisco che QUESTA MIA CVRAZIONE ISTAN-TANEA OPERATA DALL' ONNIPOTENZA DIVINA per merzo dell' invocazione del Ven. Servo di Dio sia TUTTA STRA-ORDINARIA, E DIVINA A DIFFERENZA DELLA CRAZIA, che opera colle forze naturali, e periodicamente. Attamen alibi ad idem figuificandum Miraculum utitur verbo: Gratice: pag.cit. post §.11. Dall'ora in cui ricevei LA GRAZIA sino al momento in cui mi trovo &c. Quid clarius?

370 Hac profecto ad zem, de qua agimus, satis superque forent; verum objecta unius cujusque verba attendamus. Medicum sane quod spectat jam superius ostendi, eum usurpatum fuisse verbum miglioria, & grazia in ea visitatione, qua primum vidit cessata morbi symptomata, quia non a momentanea illa symptomatum cessatione, sed ab. ejus perennitate consolidati rupri vasis cognitio, proprereaque Miraculum pendebat. Ubi vero de illa certior est factus pronuncia; vit = Ho giudicato, e giudico essere stato PRODIGIO = Summ.

pag. 57. 9.44.

371 Dolet autem Animadversio S. 66. quod Tyrocinio Præfectus his verbis utatur . = Operò Dio un altra grazia strepitosa in persona di un nostro Novigio ; sed dolere desinat cum ex contextu pateat per verbum grazia significasse Miraculum; Nam Miraculum proprie dicitur cum aliquid fit præter ordinem Natura uti ex Angelico , & Augustino definit Benedictus XIV. lib.4. p.1. cap.1. n. 3. Præter naturæ ordinem revera fuisse sui Tyronis subitam sanationem Testis affirmat qui Ven. Fundatoris opem ei suggessit invocandam = vedendo lo stato dell' Infermo a mal partito, ne sapendo più CHE FARE UMA-NAMENTE per guarirlo= (Summ. pag. 58. 6.52.) = Id vero. vel maxime patet ex aliis ejus verbis, quæ ipsa nobis objicit Animadversio ex Sum. pag.59. \$.56. quod = Ben conobbi io &c. = Il Medico , & tutti gli altri individui , che lo intesero che la guarigione era stata VERAMENTE PRODIGIOSA = Et in Proc. Ord. dum recens erat facti memoria = stimata puramente miracolosa = Nonne idem sonat Miraculum, ac res prodigiosa, aut puramente Miracolosa? Nam diciamo in forma di sostantivo il Caldo , il Nero &c. ed in forma di Agettivo cosa calda , nera &c. Essendo cosa puramente accidentale e indifferente a Nome d'ogni fatta, il pigliarsi per denotare o la sostanza , o l'accidente ; verba sunt Claudii Lancellotti in nov. metod. discendi linguam latin. observat. sup. Nomin. cap. 4. edit. Napol. pag. 479. & Salviat. in 2. vol. advert. lib. 2. cap. 10. Pancis: hic Tenis, ut exclusit nature vires inquiens = non sapendo più che fare umanamente per guarirlo; sic exclusit pharmacorum efficaciam, dum rationem addit, qua sanatio, tum ab ipso, tum a ceteris habita fuit veramente Prodigiosa, quia ottenuta non già per i medicamenti presi, che solamente gli potevano allegerire il male per alcune ore , e non già per sempre , come gli è addivenuto &c. Ergo qui Nature , & artis vires excludit Miraculum dicit .

372 Eadem porro ratione patet Miraculum dixisse Fr. Leonardum Cicchetti dum penes Animad. cit. §,66. in fin. z ait z Gli stessi Medici attestarono; che tal guarigione non si deveva ascrivere al corso ordinario della Natura, nè de' medicamenti, ma a puro fatto straordinario. Sed cujus? licet Animadversio reticeat, is tamen addit DEL BRACCIO DELL'ONNIPOTENTE per contestare la Santitá,

1851 e Gloria del Ven. Servo Dlo Monsig. de Liguori = ( Sumin. pag. 61.) exav. cit. §. 67. ) . Quibus verbis si non di lit Miraculum , dedit ta. men definitionem Miraculi . Quid en m est factum extraordinarium sh Omnipotente Excelsi dextera patratum ; nisi id quod Miraculum dicimus ? Et revera si sanatio non tribuen la Nature , non tribuenda pharmacis , cuinain tribuenda ? ipse Testis declarat a al braccio dell' Onnipotente'. Vide ergo nugas . Si vero rescire velimus ab ipso Teste hoc factum nuncupari Miraculum , votis idem respondet Sum. pay, 611 post \$.63., 181 - Circa i MIRACOLI dopo la sua morte V. S.D. moltissimi ne ho intesi &c. UNO solo deparre ne posso che io P'ho sthnato , e stimo VERO MIRA OLO come Testimonio di veduta da lui operato IN PERSONA di un nostro Novizio chiamato D. CARLO DEL VECCHIO; Et pag. 67. post \$.72. = Dissi al Chi-Purgo , che se ne fosse andato via Sc. perche l' Inferino aveva PER MIRACOLO DEL SERVO DI DIO ricevuta la perfetta sanazione . 373 Ex Apostolicis item Nucerinis Tabulis ernit Anima Iversio cit. 6.66. in fin. verba Testis XXX. objiciens , quot is distinguit Miraculum a Gratia , & sanationem Caroli del Vecchio gratiam appellat : Undenam guæso ipea didicit illum distingise Miraculum a Gratia? Si ex olijectis ejus verbis : Ho inteso rancontare varj Miracoli , e grazie; contrarium eruitur . Eruitur enim eutn nou distinguere , sed confundere Miraculum cum gratia. Nam particula: ez que utravee comprehendit y numquam fuit disjunctiva , sed copulativa ; ut in vec. della Crusca , ibi = Lit. E. copula ; & apy ! Torsellin, de Parciculis. Etiamsi vero Testis appel averit hinc sanationem generico vocabulo Gruthe , ex facti tamen narratione constat eo nomine significasse Min raculum. Quoad enun primum , ut ajunt , Miraculi extremum omnia , ac singula symptomata enarrat Proc. Apost, Nuc. f. 1787. ter. & seq. exady, vit., scilicet Tosse con difficoltà di respiro, di poter stare in letto coricato, con febre, ed un grave dolore nel Torace &c. gianse à buttare più hocconi di sangue vivo, e fresco, che a giudizio del Professore proveniva dalla ROTTURA DI UNA VENA PUL. MONALE, e per cui dal Professore ordinario di quest i Casa fu fat. to un CATTIVO PROGNOSTICO della predetta Infermità del Giovane Novizio z Narrat inde invocationem V. S. D. eiusque Reliquiæ applicationem ; ac de altero Miraculi extremo ita prosequitura In fatti , immantinente , NEL PUNTO MEDESIMO DETTO FATTO spart la tosse', spart la febre, cesso ogni dolore, si soppresse lo sputo di sangue, cessarono tutti in sintomi, riacquistò lo smarrito colore, e disse con allegrezza di spirito, che si SENTIVA SANO, come giá lo ritrovo lo stesso Medico ordinario, e tanto più il guarito Giovane cercò di mangiare immediatamente, e si voleva tosto alzare dal letto, benchè il detto Medico ce la avesse vietato per quello solo giorno, e sin'ora si e mantenuto sempre in perfetta salute &c. Et sane qui morbum dixit gravem, curatu difficilem, funestaque prognosis; illum vero invocato Ligorii nomine, una cum omnibus singulisque enumeratis symptomatibus abiisse immantinente :: nel punto medesimo : detto fatto , Miraculum dixit . Enarratis enim. positisque actibus Nature vires excedentibus per necessariam consequentiam de lucitur Miraculum , juxta Pignattellum Tom. 1: Consul.242. n.5., ibi = sufficit &c. ut deponat de actibus excedentibus vines, ne potentiam natura, ex quibus per necessariam consequenniam, & ratiocinationem deducatur Miraculum.

374 Ex tabulis autem Ordinariis Nucerinis diligens, imprimisque religiosa aqimadversio §. 67. decerpsit verba gravissimi Viri P. Dominici
Corsano, non ut doleat Garoli sanationem eum non nuncupasse Miraenlum, cum orationem suam ita exordiatur ( Proc. fol.518. exadu,
Eit.) Oltre di unni MIRACOLI intesi raccontare Sc. ne sono Testinonio oculare di UNO SORTITO in questa Casa di S. Michele III
PERSONA di un nostro Novizio per nome D. CARLO DEL VECCHIO Sc. Quid ergo Animadversio dolet? Dolet paucis contractisque verbis factum retulise. Id vero dolendum si poc uno testimonio,
ab ipaa Animad versione ex actis eruto, Miraculum probare contenderemus; At si hic Testis, quia de singulis circumstantiis minus concius, contractis verbis factum retulit, alii sunt oculati, ex quibus

Miraculi probatio coalescit, qui eas distincte enucleateque narrarent. 375 At objicis S. cit. 67. eumdem P. Corsano dixisse= lo lo vid li infermo . indi risanato, ed intesi dire, che i Medici D. Francesco Desiderio, e D. Bonaventura de Luca giudicarono, che detta sanazione era state Miracolosa : Altro di questo io non sò : Postrema hac verba, in juit Animadversio, dum lego hominem video, qui dum factum refert proprium judicium forte aliorum sententiae contrarium abscandere studet, Bone Deus! Quanam illatione ex recitatis verbis id animadversio vidit? Videre potius ex iis debuisset hominem de facti circumstantiis , deque Medicorum judicio ignarum ; utpote qui affirmat = intesi dire = preindeque concludere potuit = altra di questo io non sa Numquid omnes omnino Collegii Patres in separatis a tyronibus ædibus vivere soliti, ac apostolicis muniis a ldicti agroto presto esse debebant? Ex ipsa facti historia constat invisisse, opem que tulisse tynoni Medicum , Infirmarium , duosque tyrocinio Præfectos, quorum alter alteri per eos dies successit in munere, aliosque duos Congregationis alumnos; proptereaque ceteros nonnisi per officiosas visita-Ciones segrotain forte visitasse, (ut in Sum.) Constat tandem invocationis auctorem fuisse Tyrocinio Præfectum P. Crescuoli , atque Maraculum eo momento evenisse, quo Patres per eam majorem hebdomadam Apostolico muneri in templo vacabant, Sum. pag. 59. init. & pag. 60. in fin. quique, audito repentino prodigio, ad eum jam sa-natum latabundi convenere, uti objectus Testis innuit : Io lo vidit Infermo , indi risanato; quin medicis visitationibus , atque invocationi præsens adfuisset. Suspicio vero quod hic Testis ex ils verbie : altro di questo io non sò : proprium judicium forte aliarum sententize contrarium abscondere studeat , locum non habet in quo consistat. Si enim proprium illius judicium ex paulo superius recitatis verbis fuit, hanc sanationem fuisse : Miracolo ; quomodo contrarium est aliorum judicio, qui ex hactenus enarratis, idem affirmant ? Suspicio ex facto cadit ,

276 Nova tandem non est, neque ante hunc diem inaudits, sed vetustissimis usurpata sermonibus Animadversio illa 5.08, quod cum in applicatione Reliquise Ven. Alphousi Maris de Ligorio per Angelicam salutationem deprecata fuerit Beatissima Virgo Maria, ejusque opes implorats, huic potius, quam Dei Famulo sit referenda sanatio. Comunis enim modo est Theologorum sententia, nulla ad homi-

English of 19 and the second

nes , nisi per Mariam , veluti per canalem , cælestia dona descendere , proptereaque ipsam esse gratiarum Mediatricem ; justa S.Ber. Hardum ( Serm. de Aquæduct. ) qui ita loquitur = Ad hoc enim da-ta est ipsa Maria , QUASI AQUÆDUCTUS , UT PER IPSAM a Deo ad homines dona calestia jugiter descenderent, & Serm. 3. de Nomine Marice : Nulla gratia venit de Coelo NISI TRAN. SEAT PER MANUS MARIA. Natalis ab Alessandro Epist. 76. in calce Tom. 4. Moral, ibi : Qui vult, ut omnia bona ab ipso expectemus potentissima Virginis Matris intercessione impetranda, cum eam , ut par est, invocamus . Ac tandem Contensonius Theol. ment. & Cord. Tom, 2. lib. 10 T.4. C.1. super verbum Ecce Mater tua: ibi 2 Quasi diceret ; Nullus sanguinis mei particeps erit , nisi intercessione Matris mea. Vulnera gratiarum fontes sunt, sed ad nullos deri-vabuntur rivi, NISI PER MARIA CANALEM. Joanne Disci-

pule , tantum a me amaberis , quantum eam amaveris .

377 Qui hæc probe noverat P. Deodatus Crescuoli certo sperabat dulcissimam Matrem, quæ præter cetera in Ligorium adhuc viventem collata dona , bis terque coram frequentissimo Populo coe estis lucis radio e formissimo vultu suo in ejus vultum immisso, gratum sibi illius erga se amorem, suæque devotionis promovendæ studium bomin bus patefecit; (a) post ejus obltum ad ostendendam militanti Eoclesia sublimem gloriam heroico obsequio sibi in terris præstito a Ligorio in Cœlo promeritam, multo sollicitiorem se præbituram ad obtinendum a Deo Miraculum gratissimi sui Servi meritis expetitum . Itaque in hanc spem erectus idem Tyronum Magister una cum aegroto gratiarum fontem ipsum Deum Donorum distributorem , qui facit mirabilia solus , primum per supplices preces adivit ; inde ad zivulum conversus, per quem coelestia dona descendant ad homines. Mediatricem Mariam invocavit; apud utrosque tandem V. Fundatorem Intercessorem adhibuit; uti ipse narrat penes Animad, cit. \$.68. ex Sum. pag. 58, in fin. & seq, in = Gli insimuai, ed animal a ricorrere ALL INTERCESSIONE DEL NOSTRO SERVO DI DIO . . . dopo aver recitati &c. tre Gloria Patri in onore della SS. Trinità, ed un Ave Maria a Maria Santissima, acciò si fosse compiaciuta . . . La prima di CONCEDERE, la seconda di OTTENERE al medesimo il ristabilimento in salute , APPLICAL la sopradetta FIGURA; E RELIQUIA SUL PETTO dell'Infermo animandolo a confidare NEI MERITI DEL SERVO DI DIO. Fecit ergo, quod facit Ecclesia, quam ex ipsis Christianis institutis edocemur Dominicæ Orationi Angelicam salutationem addere consuevisse, ut per Mariæ patrocinhum postulata a Deo facilius obtineat. 6.68. in fin. adversetur, ut imo ea mirifice comprobet. Proponit enim sibi Auctor dubium ab Animadversione relatum & ult. 2 Si aliquis ægrotus cum invocatione alicujus Servi Dei invocaret etiam

378 His vero tantum abest , quod objecta Mattre sententia Animad. cit. opem B. V. vel alterius Sancti , & miraculose sanaretur , utrum tale Miraculum attribuendum esset invocationi dicti Servi Dei ? Concludit tamen quod a Attribuendum esset Miraculum intercessioni alterius Sancti jam Canonizati . Sed responsio hand esset quesito cohærens si mens Auctori fuisset ob B. V. invocationem huic potius, quain

<sup>(</sup>a) Sam. sup. Virtut. num. 14. de V.S.D. amore erga B. V. a pag. 285. ad 209.

clusit. Patet ergo B. V. invocationem ex ipsius Mattee sententia nonafficere, quominus Miraculum invocato Dei famulo tribuatur, quia Regula Juris est quod : melasio imius ricercusio alternazioni

377 Benedictus vero XIV. loco exad. cit. docet ab invecatione petendam fore probationem a Deo fuisse patratum Miraculum ad palefaciendam alicujus Sanciitatem ; imo vero docet in simultanea etiam plurium Servorum Dei invocatione ex circumstantiis patere, an illi potius quam alteri referri Miraoulum debeat in objecto lib.4. p. 10.c. 5. n.7., ibi = Si autem ex circumstantiis desumeretur invocantem potius ad unum Dei Servum , aut Beatum respexisse &c. & ferventius preces direxisse; TUNC MIRACULUM EJUS INTERCES. SIONI , & non aliorum , licet invocatorum , ESSET ADSCRI-BENDUM. In casu de quo agimus Tyrocinio Præfectus ait quod gli insinuai , ed animai a ricorrere all'intercessione del nostro Servo di Dio : Applicai la figura , e Reliquia (V. S.D. ) sul petto dell' Infermo animandolo a confidure nei meriti del Servo di Dio . Ergo Miraculum per Mariam a Deo obtentum V. Ligorii intercessioni debetur. Cœterum imploratam Deiparæ opem una cam alicajus Dei famuli invocatione non afficere quominus huic tribuatur Miraculum jam res Judicata est in noc Sacro Poro, ac movissime in Causa Ti-fernaten. V, nunc B. Veronica de Julianis super Miracul, I. (a) adprobato Decreto edito VII. Id. Junii 1802.

378 Hiscopositis allentio preservo segritum praeter memoratam grimam V.S. D. invocationem sibi a Tyroclaio Praetero suggestam, alliam praeteria minus dumtasat V. kundatoris religenciae, cui invantaria sanatio successit; uti ipse enarrat Sum. pag. 53, 5, 15, 15; Mr. invocatii, che il P. Crescueli mi aven futto fure prima di premer la pitila una raccomandazione a detto Servo di the MONSIG. ILCURI DEL constituta nota nell'intesso istame a Diaccomandami Al MEDESIMO. E Mi APPLICAI SUI. DULORE PIA FIGURA DEL MEDESIMO con alcuni suol Capelli De, e pieno di fiducia le dissi = Monsig, se è di gloria di Dio, e profitto dell'anima nia lo noglio sur bene 8tc. FINITE DI DIMP DETTE PAROLE.

IO MI SENTII SANO TOTALMENTE

379 Sed, ut unde est orsa, in codem terminetur oratio; nobilissima Causa, que in praeterita concertatione Virtitum coram Te Summo Ecclesice Hierarcha, rarissimo exemplo sine Censore sistiti, ca nunc novo ornamento decorata revertitur, quo praeter bina necessaria Miracula, aliud item splendore, ac-inerito preetantissimum exhibet supra numerum adprobandum. Quod si dl n praeclarioribus Causis a Majoribus nostris, ab hac Apostolica Sede in more positum fuisse accepinus, co fidentius a Sunna Clementia Tua SACRATISSIME PRINCEPS, & a doctissimis, ac sapientissimis Patribus, qui Tibi a consiliis sunt, assecuturos speramus, quo praeclariora omnes no-

runt

<sup>(</sup>e) Ex novis Animad. illius Causz sup. Mir.

## Hyacinthus Amicius Actocatus. Joseph Vincentius Luciani.

A. Gardellini Sub-Promotor Fidei



- 10 mm - 1 mm - 1 mm - 2 mm -





